



common t<del>io</del>ngle

# EPITOME

OSIA

INDICE GENERALE

DELLA

STORIA E DEL CODICE

DELLE LEGGI

DEL REGNO DI NAPOLI

DI

ALESSIO DE SARHS

C O N

ORDINE ALFABETICO:





## NAPOLI MDCCXCVII.

PRESSO VINCENZO ORSINI

E dal medefimo fi affocia nella fua Stamperia dirimpetto il Divino Amore.

Con licenza de Superiori .



# I N D I C E

COMPRESI NE' TRE TOMI DELLA STORIA DEL REGNO DI NAPOLI.

TOMO PRIMO.

Introduzione alla Storia, ed al Codice delle Leggi del Regno di Napoli, pag. III.

FARTE PRIMA.

Stato antico di quelle Regioni infino a che prefero forma di Regno :

Cap. I. Elevizione del Regno di Napoli, e dagli mitchi fuoi Popoli di Napoli popoli di Napoli di Popoli di Capita del Regno Popoli attato di Capita del Pabitarono . Loro conditione nel governo . Origine delle conquiffe de

Romani in quelle Regionl , pag. 1. Cap. II. Origine della Città di Napoli fua forma , e governo . Napoli Città greca nella fua origine . Suoi Magistrati nel governo di Repubblica Divisione in Curie, e sua antica Religione Fu chiamata Partenope nella fua fondazione, unita a Palepoli, e sua ampliazione. Di Città confederata de' Romani divenne Cologia . I Cumani , e poi i Campani furon ammessi alla cittadinanza napolitana . Presa di Napoli da Bellisario Generale dell' Imp. Giustiniano . Riceve nuova forma di governo . Innondazione de' Barbari . Governo de' Duchi, pag. 5. Breve idea del governo Monarchico, \$ 1 pag. 12. De' ferte principali Ufizi del Regno, e de' Magistrati della Capitale , § 2 pag. 14 . De' Sedili , § 3 pag. 19 , Delle Fortezze , de' Porti , de' Teatri , degli Aqui-dotti , ed altri pubblici Edifizi , § 4 pae. 22. De' Ginnasi, e delle Bibliote. che, 3 5 pag. 24. Della Religione Cri-fliana, de' Templi, Collegi, Olpeda-

li, Banchi di ragion pubblica, e Monti

della Città di Napoli , 9 6 pug. 26 .

Del Cratere di Napoli, e fuoi Vulcani, § 7 pos- 33.

Cap. III. Nuova forma dal Regno di
Napoli da Regno in Praspinete governate dagl' Imp. Remani, Augunto ch
nuova forma di governo, e di l'agifirati. Regno di Tiberio, di Ca'igola,
di Claudio, di Nerone, e di altri Impfino ad Adriano, che fe comporre l'Edutto
perpetuo: infittufee l'acrica di Fifcheje,
e fa unova divifione delle Provincie. Dia
vifione del Regno ora di Napoli in quat-

tro Provincie . Continuazione degl'Imp. successori fino a Costantino il Grande . che d'è la pace alla Chiefa, pag. 35. Cap. IV. Continuazione del governo deel' Imp. Romani in quelle Provincie fino ad Augustolo ultimo Imp. d'Occidente. Coffantino il Grande divide l' Imperio Romano in Oriente ed Occidente . Stabilifce in Italia un Prefetto Pretorio , " due Vicariati, ed altri Magistrati al eoverno delle Provincie . Compiluzi ne del Codice Gregoriano ed Ermogeniano. Goti in Italia, e la depredano fotro Alarico, e fotto Ataulfo, Si compila il Codice Teodofiano . Donazione di Costantino alla Chiesa Romana di turta l'Italia è apocrifa Attila Re degli Unni in Italia. Genserico Re de' Vandali mette a facco e a fenco queite Provincie - Decadenza dell'Imperio di Occidente. Auguilolo ultimo Imp. vien tolto di possesso da Odoacro Re degli Etuli,

Eruli . Questi vinto da Teodorico Ostrogoto , stabilisce il Regno d'Italia ,

pag. 43. Cap. V. Regno de Goti in Italia stabilito da Teodorico Ostrogoco . Origine de Goti, e loro divisione. Compilazione del Codice Gotico , detto Breviario del Co. dice Teodosiano. Goti vinti da' Franchi fon cacciati dalle Gallie . In Ispagna compilano i Goti altro Codice . Leggi Romane tradotte da Spagnuoli nel loro idioma . Teodorico Goto conquista il Regno d'Italia tedutogli dall'Imp. Zenone, e ne scaccia gli Eruli . Il suo Regno è il modello de Regnanti . Gli faccede Atalarico suo nipote. A questo Teodato, che fa morire Amalasunta fua benefattrice . La morte di quelta Principella fu cagione della ruina de' Goti . L'Imp. Giustiniano fa compilare il suo Codice, e'l Digetto delle Leggi Romane, Spedizione di Belifario Generale di Giulliniano in Italia per vendicare la morte di Amalafunta. Poi del Generale Narsete . Disfatta de' Goti colla morte de'loro Re Totila e Teja. Italia ricuperara all'Imperio . Le leggi di Giustiniano son pubblicate anche in Italia, pog. 52.

Cap. VI. Sirve geuerno de Gresi in Itatia. Clodoveo fu il primo Re di Francia, che abbracciaffe la Religione Cilfilanta. Disfatta de Franco la prima
volts che tentarono l'imprefa d'Italia
preffo Cafilino. Origine della Cirtà d'
Amalfi. Cambiamesto di governo
in Italia fatto da' Gresi. L' Edunoo
Narfete cagion de' Longobardi in Ita-

lis, pog. 70.

Lin, VII. Reges de Longoberdi in Italia.

Lin, VII. Reges de Longoberdi in Italia.

Lingbardi, Alboimo lors Re. Origine de la

Longobardi, Alboimo lors de invitato

dall'Enusco Narfice carra alla conqui
ni d'Iralia, Stabilifice i Duchi melle

Cirtà conquillate, e vien egli faluato

Re d'Iralia, Configne de Fendri in Fran
cia dal Re Childeberto I, ed in Iralia

da Antaria Re de Longobardi. Sconfitta

del Francedi in Italia, pog. 72. Origi
pe del Decato Beneventano, § 1 pog.

78. Del Ducato Napoletano, § 2 pog.

78. Continuazione del Regno de'Lon-

gobardi, e loto leggi ridotte in iscrit-

to, \$ 3 pag. 83 . Continuazione del Ducato Beneventano, Grimosldo Duca di Benevento diviene Re d' Italia . Sconfitta de' Greci in Italia fotto il comando dell'Imp. Costante - Venuta de' Bulgari in Italia : ed origine della IIngua Italiana, § 4 pag. 86. Cominna-zione de' Re d'Italia infino a Luitprando, e de' Duchi di Benevento fino ad Arechi , che cambia il Ducato Beneventano in Principato, § 5 pag. 9t. Continuazione della serie degl' Imp. per fino al settimo Concilio Generale, con cui fu condannato il Concilio degl'Iconoclasti , e fine dell' Imperio greco in Occidente, § 6 pag. 92. Continuazione de' Re Longobardi in Italia, e loro leggi , infiao a Defiderio ultimo Re. Fine dell' Esarcato di Ravenna, e dell' Imperio Longobardo in Italia. Principio del dominio temporale de' Romani Pontefici . Saviezza delle leggi Longobarde, che formano un Jus comune, 6 7

pag. 94. Cap. VIII. Regno de Francesi in Italia Habilito dal Re Carlo Magno . Motivo de' Saraceni in Ispagna. Il Reame di Francia paffa dalla stirpe de' Morovingi a quella de' Carlovingi . Carlo Magno Re di Francia diviene Re d'Italia . Il Ducato del Friuli estinto per fellonia. Il Ducato di Benevento diviene affoluto e indipendente . Origine de' Contadi , di Gastaldie, e de' Feudi nel Regno, Guerre tra Francesi e Beneventani , pag. 106. Carlo Magno eletto primo Imperadore d'Occidente coronato in Roma. 6 1 pag. 114. Continuazione de' Principi di Benevento. Divisione di questo Principato in quello di Salerno, e poi nell'altro di Capua . Capua la nuova edificata da Landone suo Conte. L'Imp. Lodovico II fatto prigione in Benevento , S. 2 pag. 118 . Origine de' Saraceni, e prima lor invasione in quelle Regioni , \$ 2 pag. 126 . Conti-nuazione de Franceli in Re d'Italia . Nuove scorrerie de Saraceni . Divisione del Contado Capuano . Serie di altri Principi Beneventani . Fine di quello Principato conquistato dall' Imperio greco. Calamità nel Principato di Salerno. Normanni per la prima volta in Francia, 6 4 peg. 127 . Continuazione degl'Imperadori d'Oriente fino al fine di questo Imperio . § 5 pag. 135 . Stato della Givrispeudenza durante l'Imperio Stato moderno di queste Regioni , che da' greco, e nuove Compilazioni delle leggi faite dag!' Imperadori d'Oriente, 6 pag. 149.

Cap. IX. Regno turbolento de' Re Italiani nell' Italia . Il Regno d'Italia fi contende trà Berengatio Duca di Friuli , e Guido Duca di Spoleto, e si occupa dall' uno e dall' altro. Elezione e depolizione vicendevole d'altri Re polleriori . Disordine orribile nella Chiefa Romana per li scandali di alcuni Papi, pag. 146. Innalzamento del Docato di Amalfi . Unione del Principato di Bepevento , e del Contado di Capua .

\$ 1 pag. 149. Cap. X. Regno di Alemani in Italia flabilien da Ouene il Grande Re di Germania . Ottone Re di Germania vien chiamato al Regno d'Italia, e all'Imperio di Occidente per le oppressioni de' Re Italiani . Egli è il fondatore dell' Imperio Germanico - Ostone essendo in Capua l' innalza in Principato, e quindi divenne Metropoli , siccome Metropoli fn dichiarata Benevento . Vari combattimenti nella Puglia e nella Calabria tra Octone e Greci. Origine de' cognomi nelle famiglie. Grandi cambiamenti e divisioni ne Principati Beneveniano , Salernitano e Capuano. Onone Il fuccede all'Imperio . Sua infelice spedizione contro a' Greci di Puglia e di Calabria. Bari eletta Capo della Puglia , e Sede de' Catapani . Serie de' Catapani fino a' Normanni . Ettensione della dominazione de' Greci , e di quella de' Longobardi . Giuridizione de' Patriarchi di Costantinopoli sopra le Chiese del dominio Greco. Introduzione del rito del pane fermentato ne' Sacrifizi . Ottone III eleito Imperatore . Salerno inmalzara in Metropoli . Rivoluzioni in Germania, ed in Italia - Morte di Ottone avvelenato . Instituzione degli Elettori dell' Imperio . Errico Duca di Baviera eletto Re d'Italia, ed Imperadore , pag. 150.

#### PARTE SECONDA.

Normanni lor fi die forma di Regno .

Della Nazione Normanna .
Origine de' Normanni . Loro flabilimento in Francia . La flirpe de Carlovingi estinta in Francia, comincia quella de' Capitingi . Motivo a' Normanni di passare in queste Regioni. Il Principato di Capua tolto per fellonia, vien conceduto ad altro. L'ingratitudine de' Principi de' Longobardi verso i Normanni fu cagione delle loro conquiste. Morte fanta dell' Imp. Errico. Da' Principi dell' Imperio Germanico vien eletto Corrado Il Salito . Il Principe di Capua ricupera la libertà e'I Principato . Aversa Città fabbricata da' Normanni ful territorio lor donato da Napoli . Nuovi Normanni , che invitati vengon di Francia in quelle Regioni. Il Principe di Capua discacciato di nuovo , l'Imp. Corrado ne inveitifce il Principe di Salerno, Confuetudini Feudali, e leggi scritte intorno alla succesfione de Feudi , prg. 164 . Conquilte de Normanni in Puglia, che la reffere in Contado, e divifero egualmente tra Capi Disordini in Roma per li tanti Papi. Il Principa di Canua restituito nel suo Principato da Errico II. Prime Investiture date a' Normanni dali' Imp. Errico , S i pag. 175 . Origine delle Papali Investiture . Come nacque la permuta della Chiefa di Bamberga colla Città di Benevento, che passò alla Chiesa Romana, Battaglia di Civitade con dissatta dell' Esercito di Papa Leona IX, e sua prigionia. Uso magnani-mo che feron i Normanni della loro vistoria , 9 2 pag. 181. Conquite de' Normanni fopra la Calabria . Origine del titolo del Ducaso di Puglia e di Calabria . Il Principato di Capua conquistato da' Normanni , § 3 pag. 186 . Fondamento del diritto preielo da Fontefici Romani sopra i Reami di Napoli e di Sicilia. Origine delle Censure spigituali . Abuso delle medesime per i

beni temporali , Motivo de' beni posti in protezione della Chiefa . Quali i feudi chiamati oblati . Trattato tra Guifcardo e Riccardo con Papa Nicolò Il intorno alle conquiste fatte e faciende sopra queste Provincie, e sopra la Sicilia . Cenfo stabilito . Definizione dell' Investitura , § 4 pag. 189. Altre conquifte de' Normanni fopra il Ducato di Bari, fopra la Sicilia, e Principati di Salerno ed Amalfi, e di Benevento. La Città di Benevento paffa nel dominio della Chiefa Romana , \$ 5 pag. 104 . Soccorfi prestati da Normanni al Pontefice Romano nella discordia coll' Imp. Errico . Conquiste de' Normanni in Oriente. Formola d'Investitura rinnovata da Gregorio VII al Duca Roberio. Sua morte, \$ 6 pag. 200. Diflurbo fra i due fratelli Boemondo e Ruggiero . Origine della Crociata . Affedio di Amalfi e di Capua ribellate . Nascita di Ruggiero primo Re di Sicilia , 6 7 pag. 205 . Il Gran Conte Ruggiero, creato da Urbano II Legato Apoltolico, fonda la Monarchia di Sicilia . Presa di Gerusalemme da' Crociati, ed eretra in Reame, Bormondo prende Antiochia, § 8 pag. 209 . Morte del Gran Conte Ruggiero, cui succede Ruggiero II fondatore di quelli Regni. Morte anche del Principe di Capoa, dell' Imp. Errico III, del Principe Boemondo, e di Ruggiero Duca di Puglia. Conferma dell' Investitura al Duca Guglielmo della Puglia e Calabria , 6 9 pag. 212. Unione di quelle Provincie in persona di Ruggiero Gran Conte di Sicilia . L'Imperio di Occidente passa da' Tedeschi a' Sassoni in persona di Lotario. Morte del Duca di Puglia, succede il Gran Conte di Sicilia - I Normanni non introdussero npove leggi fopra I popoli conquiftati. che viveano con quelle de' Longobardi e Romani, Raccolta delle leggi Lon-

gobarde , § 10 pag. 215. Cp. II. II Regne d'Italia principia a dividerfi in Repubbliche , Cinà libere. Principiodelle Repubbliche e Cità libere in Italia . Forma del goveno di quefte nafecnti Repubbliche . Lega Lombarda per diffra della libertà , pogi218. Donazione generola della Contesfa Matilda alla Chiesa Romana, § r

pag. 224. Cap. III. Ruggiero 11 primo Re di Sicilia, e di Puglia. Ruggiero viene dal popolo acclamato Re, e coronato da quattro Arcivescovi. Ragioni se il titolo di Re possa assumersi senza concessione de' Pontefici Romani , e degl' Imperadori . Tenore della Bolla di Anacleto II dell' investitura data a Ruggiero. Conquista del Principato di Capua, che unifce al Regno . Leggi Feudali stabilite dell' Imp. Lotorio III -Guerra fra Ruggiero, e l'Imp. Lotario unito al Pontefice Inflocenzio II, che vien fatto prigioniere . Pandette Giustiniance ritrovate in Amalfi. Magnanimirà di Ruggiero verso il suo illustre prigioniero. Pace tra il Re el Papa, che eli ringova l'inveftitura. Napoli fi fottomette a Ruggiero , il quale dopo varie vicende unifice stabilmente tutte le Provincie forto il Reame d'un folo. Origine de' Giustizieri e Governatori in ciascheduna delle Provincie del Regno pag. 226. Leggi di Ruggiero I Re di Sicilia, 1 pag. 240 . Leggi Foudali particolari del Regno, ed origine della fuccessione ne' Feudi jure Francorum , § 2 pag. 242. Degli Ufizi della Corona , § 3 pag. 243 . Del Gran Contestabile, pag. 244. Del G. Ammiraglio, e delle leggi Navali , prg. 245. Del G. Cancelliere , prg. 248. Del G. Giuftiziere , prg. 250. Del G. Camerario , prg. 250. Del G. Camerario , prg. 250. 251 . Del G. Protonotario , pag. 253 . Del G. Sinifcalco, pag. 255. Prerogative concedute al Re Ruggiero fu lo spirituale nella Monarchia di Sicilia . Nuove conquiste. Sua morte. Guglielmo 1 as. fociato da fuo padre prima di morire . Morte dell' Imp. Corrado III , cui fuccede Federico I Barbaroffa , 9 4

pag. 237.
Cap. IV. Guglielmo I Secondo Re di Sicilla e di Figela. Regno turbolento di
Guglielmo I. N.micizza tra il Re e'l
Papa per efferi cnegli coronato fenza
ineta di quefto. Offilità del Re nello
Stato della Chefa Romana. Lega dell'
Imp. Federico I. l'Imp. d'Oriente, e'l
Paga contro il Re Geglielmo Ribej-

A ......

fions de Beroni - Gupilelmo incepinis I Combine I Combin

Re Guglielmo I, 6 2 pag. 278. Cap. V. Guglielmo II Terzo Re di Sicilia, e di Puglia. Regno pacifico di Guglielmo II . L'Imp. Federico I fi sende padrone di Roma . Origine dell' Arcivescovado e Cirtà di Monreale . Sponsalizio del Re Guglielmo. Famosa tregua fra l'Imp. Federico , le Città di Lombardia, e'l Re Guglielmo, conchiusa in Venezia. Nozze di Costanza con Errico Re di Germania, Presa di Gerusalemme col Santo legno della Croce, e con disfatta dell' Elercito Crifliano. Morte del Re Guglielmo. Morte dell' Imp. Federico I , pag. 278 . Leggi del Re Guglielmo II, \$1 pag. 288 . Compilazione, ufo, ed autoriia de' Li-bri Feudali, 6 2 rui.

Cap. VI. Tanciadi Quarta Re di Sicilia, e di Puglia, Tantredi Contre di Lecte acclamato Re dal popolo di Paterno . Molti Baroni di Puglia non vollero ri-conofectio. Guerra per tal cagione. Errico VI coronato Imperadore. Affedio invano di Napoli. L'Imperadrico Codinaza data prigioniera a Tancredi, la libera generofamente. Morte di Tan-

credi, p.g., 20..

2... VII. Guglicime III Quinto Re di
Sivilia, e di Paglia. Breve ed infelice
Regao di Guglielmo III. Molfa d'Errico VI alla conquifa di quefo Reame. Tarte le Cira fe gli rendono,
Guglielmo gli cede la Corona. Crudeltà di Errico. Nafeita di Federico II
Imperatore. Per le moove barbarie di
Errico, Cofinna fua moglie gli fi volge contro. Sus morte. Inumanità commedifa a Guglielmo. Muore in prigio-

ne Investitivas conceduta a Costinazi, a Faericio Morte dell'Imperiorice Costanza. Balisto d'Innocenzo III dei fanciullo Federico. Grandezza dell'antorità Ecclessistica, p.yz. 197. Collezione de Casani, del Decreto di Grazzano, Decettale, ed altre Regole fontifice. Alterazione ne' parti concordati fra Adriano IV e Gugiellemo I Intorona all'elezione del Vefori ed Abari del Regno, pe' tempi del governo di Contanza, e del Balisto di Federico fanciallo, cagione di gravi didarbi, §. r. 375: 395:

#### TOMO SECONDO.

Continuazione dello Stato moderno di queste Regioni , che da' Normanni lor si diè sarma di Regno.

Cap. VIII. Ederico II Imperadore Seflo Ro di Sicilia , e di Puelia . Origine de' Svevi . Governo d' Innocenzio III Balio del Re Federico . Marcovaldo entra offilmente nel Regno, e brueia S. Germano, Gualdieri Conte di Brenna nuovo pretendente del Regno. Disfatta di Marcovaldo in Sicilia. Disfatta, e morte del Conte di Brenna in Satno. Varj avvenimenti ne' due Regni in tempo della minorità di Federico. Cuma dittrutta . paga . Nozze di Federico - Papa Innocenzio in Sicilia , e poi nel Regno . Fil pao Duca di Svevia eletto Imperadore fuccessore di Errico fuo fratello . Morto Filippo uccifo, fu coronato Imperadore Octona IV . Questi entra oftilmente nel Regno. Viene scomunicato e privato dell' Imperio . 6 1 pag. 8 . Il Re Federico eletto Imperadore . Paffa in Alemsgna . Vien confermato nel Concilio Lateranele . Origine del Tribunale dell' Inquifizione contro gli ereticl. § 2 par. 11. Discordie tra Federico e Papa Onorio III. Coronazione di Federico in Roma con vari pattl. Origine delle fazioni Guelfe e Ghibelline . Federico nel Regno : erige in Capua un Tribunale detto la Corte Capuana . Cagioni de' disturbi tra Federico e'l Papa, § 3 pag. 16 . Come la Corona di Gerufalemme

GENERALE fredi, § 1 par. 69. Spedizione di Papa Innocenzio IV fopra il Regno. Ingegnosa simulazione di Manfredi col Papa che entra all'acquifto del Regno. Vittoria di Manfredi fopra l'efercito Papale . Morte d' Innocenzio IV in Napoli, § 2 pag. 74 . Spedizione di Aleffandro IV fopra il Regno . Eferciti Papali battori e fugati da Manfredi . Il Papa abbandona Napoli e'l Regno e paffa in Campagna di Roma. Manfredi riacquista tutto il Regno, e si corona Re in Palermo , § 3 pag. 79.

Cap. X. Manfredi Ottavo Re di Sicilia . e di Puglia, Coronazione del Re Manfredi in Palermo. Belle sue prerogative. Ceninre fulminate da Papa Alesiandro IV contro Manfredi : citazione e privazione de' Prelati dalle loro Chiefe, che affiiterono alla di lui coronazione : ed interdetto alle Città che lo ricevessero. Ambasciata della Regina Elisabetta madre di Corradino al Re Manfredi. Sponfalizio di Costanza figliuola di Manfredi con Pietro d' Aragona primogenito del Re Giacomo , pag. 86. Spedizione di Papa Urbano IV contro Manfredi . Crociata pubblicata in Francia contro Manfredi . Infruttuola spedizione de' Crocefiguati fotto la guida del Conte di Fiandra contro Manfredi . Invito del Papa fatto a Carlo d'Angiò per la conquista del Regno, \$ 1 pag-90 - Spedizione di Clemente IV che investe del Regno di Puglia e di Sicilia Carlo d' Augiò . Capitoli del trattato dell' investina. Carlo coronato in Roma, § 2 pag. 95. Battaglia tra Carlo e Manfredi, nella quale tradito da' suoi rimane ueciso, § 3 pag. 100. Compi-lazione delle Decretali, lor uso, ed autorità . Spoglio delle Regalie colla nnova investitura in persona di Carlo d' Angiò nella elezione de' Vescovi , arrogatesi dalla Corte di Roma. Introduzione de' Benefici, e Regole della Cancellaria Romana. Conoscenza nelle cause pretefa dal Romano Pontefice, e dalla Giuflizia Ecclefiastica a danno di quella de' Principi , 6-4 pag. 103. Comparazione della Polizia Ecclefiastica di questo Secolo decimoterzo con quella 'de' primi Secoli della Chiefa . Catalogo de' Ponte-

viene unita a quella di Sicilia , \$ 4 pag-21. L'Accademia de' Studi fu cagione che Napoli si rendesse Metropoli del Regno. Transmigrazione de Saraceni di Sicilia in Lucera di Puglia, e de'Pagani. Famosi Giureconsulti che fiorirono. Come s'introduffero le leggi Romane nel nostro Regno, § 5 pag 24. Spedizione di Federico per Terra Santa. Riuscita infelice . Ingiuita fua scomunica . Federico in Terra Santa. Trattato col Soldano d'Egitto . Ricupera Gerufalemme . Gregorio IX turba la pace del Regno di Puglia con fua spedizione . Ritorno di Federico da Terra Santa . Ricupera tutte le Città occupate dall' esercito Pontificio in sua affenza. Pace col Pontefice, § 6 p.g. 26. Delle Costituzioni del Regno. Lor uso, ed autorità; § 7 p.g. 38. Ribellione di Errico conto Federico suo padre : cui siegue la crudel guerra di Lombaidia. Nuova scomunica contro Federico. Provvedimenti per questa dati nel suo Regno, 6 8 pag. 43. Fie-ra guerra tra Federico e Popa Gregorio IX . Sua morte . Elezione d'Innocenzio IV , che profiegue l'inimicizia de Papi contra Federico, § 9 pag-50 . Isloria del Concilio di Lione , e della deposizione di Federico. Riputata vana , e di ninno effetto . Infelice fine di Pietro delle Vigne , e di molti Baroni del Regno congiurati, § 10 peg. 56. Profeguimento della guerra di Lombardia . Morte di Federico . Spe qualità . E sue disposizioni . Corti generali , e Fiere instituite da Federico nelle Provincie di questo Regno. Figliuoli rimasti da Federico. Suo tellamento, \$ 11 pag.61. Cap. IX. Corrado Sessimo Re di Sicilia e

di Puglia. Manfredi prende il governo de' Reamir per lo Re Corrado . Il Pontefice Innocenzio IV pretende come Feudi della Chiefa Romana ricaduti a quella, e li pone in rivoluzione. Napoli e Capua alzano le bandiere Pontificie. Napoli assediata, pag. 67. Il Re Corrado da Alemagna cala in Italia e faccheggia Napoli - Ingelofito della benevolenza dei Popoli verso Manfredi lo spoglia di tutt' i suoi Stati . Morte di Corrado. Baliato del Regno per lo piccolo Re Corradino in persona di Man-

fici . Elezione de' Vescovi , \$ 5 pag-119. Cap. XI. Carlo Duca d' Angio Nono Re di Sicilia e di Puelia . Carlo acclamato dal Pópolo, tosto per le angarie vien odiato, e pianto Manfredi. Invito di Corradino a ricoperare quetti suoi Regni . Infelice spedizione di Corradino . Disfatta del suo esercito in Tagliacozzo : sua fuga : e sua proditoria prigionia . Crudel fua morte infiem con altri Signori nella Piazza del Mercato di Napoli, p.g. 132. Carlo si rende tributa-rio il Regno di Tunisi, e per la cessione di Maria figliuola del Principe di Antiochia diviene Re di Gerusalemme. Origine deg'i Ordini di Cavalieri, e loro requiliti. Stabilimenio per la Nobiltà delle Piazze di Napoli, § 1 pag 142. Il Regno di Sicilia fi divide da quello di Fuglia per lo famolo Velpro Siciliano, e fi ca al Re lictro d' Aragona , § 2 pag. 149 . Il Re Carlo sfida a dueilo il Re Pietro appuntato in Bordeos , \$ 3 pag. 155. Il Principe di Salerno vien fatto prigione in battag'ia navale. Morte del Re Carlo suo padre . § 4 pag. 160 . Leggi del Re Carlo I , e degli altri Re Angioini fuot fucceffori , chiamati Capitoli del Kegno, § 5 pag. 163. Capitoli del Principe di Salerno promulgati in tempo del fuo Vicariato , pag. 167 . Capitoli del Re Caria II , pag-169. Capitoli del Re Roberto, pag. 171. Capiroli di Carlo Duca di Calabria Vicario del Regno, pag. 172.

Cap. XII. Carlo II d' Angiò · Decimo Re di Puglia. Il Regno di ruglia vien governato da Legato Apoilolico, e dal Conte d'Artors Balio di Carlo Mattello per la prigionia di Ca:lo II suo padre . Papa hartino per avere fcomunicato Pietro d' Aragona e privati lo de' fuoi Regni con averne inveilito Carlo di Valois figliunlo del Re di Francia , questi invade il Regno d'Aragona , e Pietro ferito in battaglia , fen muore . Egli lafcia fuccestori di quel Regno Alfonfo, e di Sicilia Giacomo fuoi figliuoli. Morte del Re di Francia, e di Papa Martino . I Capitoli del lapa Onorio IV non ebbero vigore nel Regno pag. 172 . Negoziati fatti in Inghittetea per la scarcerazione del Principe Car-Ind. Gen.

lo , e fua coronazione , § 1 pag. 177 . Carlo Martello vien coronato in Napoli Re di Ungheria. Pace conchiusa tra 'L Re Carlo ed il Re d'Aragona, Coronazione di Federico in Re di Sicilia . Guerra mossagli da Re Giacomo suo fratello, unito col Re Carlo, per adempiere al parto di far rettituire la Sicilia a Carlo. Infelice spedizione. Carattere del Pontefice Bonifac o VIII, \$ 2 pag. 179 . Nunva guerra in Sicilia . Battaglia navale con rotta del Re Federico . Questi diviene vincltore nella battaglia in terra ferma dell'Isola , Rotta del Principe di Taranto, e fua prigionia . Morte in Napoli di Carlo Martello Re d'Ungheria figliuol primogenito del Re Carlo - Trattato di pace conchiusa tra 'I Re Federico e'l Re Carlo , con rimaner la Sicilia a Federico . Motivi de' didurbi tra Bonifacio VIII e Filippo Re di Francia - Clemente V trasferilce la Sede Pont ficia in Avignone, dove st fermo più di fettantanni . Diffruzione de' Templari, 6 3 pag. 191 . Carlo II rende magnifica la Città di Napoli, ed altre Città del Regno con edifizi ed altre opere di pietà. Origine delle Chiese di S. Niccolò di Bari , di S. Maria di Lucera , ed Arcipretale d'Alramura di Regio Padronato, § 4 pag. 198 - Famiglia Regale del Re Carlo II, e suoi Officiali, Origine del Cappellano Magg'ore, e fua giuridizione, § 5 p.zg. 203. Consuetudini di Napoll, di Bari, e di alcune altre Città del Regno . Morte del Re Carlo II , 6 6 pag. 209.

Cap. XIII. Roberto d' Angio Undecimo Re di Puglia. Roberto vien dichiarato Re dal Papa Clemente V in co.npetenza di Caroberto fuo nipote. L'Imp. Errico VII fi collega col Re di Sicilia contro il Re Robetto , che lo priva con fentenza del Regno . Morte di Errico avvelenato in un' Olia. Contesa fra il Papa Giovanni XXII e l'Imp. Lodovico Bavaro, contrattandofi vicendevolmente illegitima la loro elezione. Le due fizioni Goelfe e Ghibelline fieguono i loro Principali . Lodovico in Italia ed in Roma . Il Re Roberro l'obbliga a r tornarfene in Tofcana . Carlo Duca di Calabeia muore fenza mafchi . Il Re Roberte da in ifposo a Giovanna sua nipote Andrea figliuolo di Caroberto Re d'Ungheria, successori al Regno. Morte del Re Federico , cui succede Pietro d' Aragona suo figliuolo. Nuova guerra in Sicilia . Morte del Re Pietro , cui fuccede il fanciullo Lodovico suo figliuolo. Morte del Re Roberto, cui succede Giovanna sua nipote. Sua disposizione . Compilazione de' Riti, e degli Arresti della R. Camera . Ragioni fiscali antiche, e nuove, Invenzione dell' Artiglieria, pag. 211. Compilazione delle Clementine , e dell' Effravaganii , \$ 1 pag. 221 . L'Italia comincia ad illustrarsi co' titoli , e a dividersi in tante Sovranità smembrandofi dall' Imperio,

\$ 2 pag. 222. Cap. XIV. Giovanna I d' Angià Duode-

cimo nel numero de' Re , Regina di Puglia. Giovanna vien coronata Regina. ed investita del Regno . Gli Ungari si assumano il governo del Regno, per cui i Frincipi del Sangue si rjisrano ne' loro Stati - Congiura contro il Re Andrea. che muore strangolato. Perquisizioni, e fcomuniche contro i colpevoli, pag-225-Il Re d'Ungheria invade il Regno, e la Regina Giovanna fugge in Avignone. Giovanna sposa in seconde nozze Luiei frasello del Principe di Taranto . Venderra del Re di Ungheria colla morte del Duca di Durazzo, che si volle comp'ice alla morte del Re Andrea . Giovanna difende la sua imputazione di aver avuia parte alla morte del marito, avanti al Concistoro del Papa. Viene dichiarata innocenie. I Napoletani maltratiati dal governo Ungaro, richiamano Giovanna . Ella risorna . Il Re di Ungheria ripassa nel Regno. Guerra fiera tra li due Re. Pace conchiufa. Coronazione di Giovanna e di Luigi . Titolo di Duca introdotto nel Regno , § 1 pag. 229. Nuova guerra in Sicilia. Pace feguita. Grandt discordie e divisioni di due partiti in Sicilia . I Chiaromonti chiamano il Re Luigi da Napoli al poffesso di quella. Spedizione, e refa voloniaria di molte Città Morte di D. Luigi Re di Sicilia , cui succede Federico . Il Re Luigi e la Regina Giovanna in Melfina, cui giurano fedeltà. Motivo per cui

i Chiaromonti fi ritirano dall'affezione del Re Luigi . I disord ni nel Regno di Napoli obbligano il Re Luigi a tornarvi da Sicilia, e doma i ribelli. La parentela tra i Chiaromonti ed i Ventimiglia. capi di due parriti , fu cagione di trat-tarfi la pace fra il Re Federico e la Regina Giovanna. Condizioni della pice. Il Regno di Sicilia resta libero dell' investitura Pontificia, ed indipendente . Morte del Re Luigi , e di tun' i Principi Reali, § 2 pag. 233 . Ribellione del Duca d'Andria . Giovanna ipofa in terze nozze l' Infante Giacomo d' Aragona, di cui rimane presto vedova. Visconte di Milano invade il Regno, e viene sconfino in Abruzzo. La Regina da in isposa Margherita sua nipore a Carlo di Durazzo per lasciargli eredi del Regno . Il Duca d'Andria per avere colla forza occupata la Città di Matera, de' Sanfeverini, fi rende contumace agli ordini della Regina, per cui fugge, e gli vengono conficati i fuoi Stati. Torna il Duca nel Regno con quindici mila foldati , ma a'rimproveri del zio. delude la truppa fua, e s' imbarca per Provenza . Giovanna prende in quarte nozze Ottone Duca di Brunfvich , § 3 pag. 238, Scifma de' Papi di Roma, e di Avignone . L'imprudenza ed alterigia di Urbano VI, Prignano, cagiona divisione nel Sacro Collegio, e rovina nel Regno - Gara sanguinosa tra Nobili delle Piazze di Portanova, Porto, e Montagna. 9 4 pag. 241 . Carlo di Duraz-zo coroneto Re da Papa Urbano invade il Regno, vince Otione, fa prig one la Regina, che avea adonato Luigi Duca d'Angiò, e la fa morire, 55 pag. 246. Cap. XV. Carlo III Duca de Durazzo Decimoterzo Re di Puglia. Carlo Ilabilitofi nel Regno non adempie alla promella fatta a Papa Urbano del Principato di Capua al suo nipote, che fu origine dell' inimicizia fra loro . Clemen. te investifce Luigi d' Angiò del Regno in virtà dell' adozione; pag. 252 . Ln gi d' Angiò entra nel Regno. Sua morte . Condotta di Papa Urbano in Napoli, \$ 1 pag. 254 . Il Papa Urbano affediato da Re Carlo in Nocera, che fcampa e fugge coll' ajute de' Genovefi, O:fini, e Senseverini. Barbarie di Papa Urbano nei dar morte a molti suoi Cardinali, § 2 pag. 276. Re Carlo invitato al troni di Ungherita. Sua eferiane e corunazione a 920 Regno, e sna motte infe-

lce , 9 3 pag. 158. Cap. XVI. Ladislas di Durazzo Decimognatio Re di Puglia. Ladislao proclamato Re , per la fua minor età governa la Regina fua madre malamente per aviderà di far denari . La Città di Napoli le oppone un nuovo Magistrato ch amato degli Otro . Luigi II investito del Regno da Papa Clemente in Avi-gnone . Tommaio Sanfeverino Vicerè per Luigi . Vince Romondello Orfino , e prende Napoli per Re Luigi. La Regina fugge a Gaera, Truppa Provenzale in Napill, prg. 264. Nozze del Re Ladislao . Morte di Papa Urbano . Re Luigi II in Nancii , 6 1 pag. 267 . Divorzio del Re Ladislao colla Regina Coftinza , Suoi progretti nell'impreta del Regno, che ri orna al fun dominio, \$ 2 pag. 270 . Nuove nozz di Ladislao . Sita ip dizione infalice nel Regno di Ungharia , 6 3 pag 273 . Spetizione del Re Ladislao Iopra Roma - Concello di tita pir torre la Scifma, che obbe infelice efiro. Rirorno del Re Luigi II nel Regno per gl'inviti di tapa Aleffindro, che lenmunica e depone Ladislio , 6 4 peg. 275 . Re Ladisi-o tenta nuova im-

prela in Italia. Sua morte, \$ 5 pag 28t. Cap. XVII. Giovanna II di Duranzo, Decimoquineo nel numero de Re, Regina di Puglia. Giovanna II gridata Regina di Napali principia con mal governo per cagion di l'andoifello di lei concubino, il quale per g lossa fa imprigiopare Sforza . Nozze d ila Regina col Conte Gircomo della Marcia - Morie di l'andolfello decapitato nel Mercato. Difturbi tra 'l Re e la Regina , pag. 283. Prigionia del Re Giaco no , che liberato fi ritira in Francia , e fi fa Monaco. Martino V eletto Papa nel C. ncilio di Colanza, da fine allo Scilina . Coronazione della Regina Giovania, § 1 pag. 289 . Spedizione di Inigi III d' Angio fopra il Regno. La Regina G.ovanna ricorre ad Alfonso V Re d' Aragona, che lo adotta . Guerra tra Lugi

ed Affondo 5 a pez. 133. Difcordie tra Alfondo 1 a Regian i Origordie a Regian i Origordie a Luigi per fun figurale a Regian i Affondo tenta i alta Regian i Affondo tenta i aurano rientaren in gratza della Regiana. Ret Luigi fonda Margheria giliando al Duza di sivuolo, e fon morti a della Regiana. I alta della Regiana i Control del

sposte dalla medesima, 6 6 pag. 204 . Cap. XVIII. Renato d' Angiò Decimosefto Re di Puglia. Il Pontefice Eugenio IV prerende devoluto il Regno alla S. Sede . I Napolerani fi opp ingono , ed acciamano Re Renato, Battaglia navale tra Alfonso e i Genovesi col Du:a di Milano nell' acqua di Ponza con rotta di Alfonfo, e fua prigionia. Magnanimità del Duca di Milano in dareli la. libertà, e ttringer lega insieme . Renato fatto prigione in battaglia dal Duca di Borgagua, viene Isabelia sua mogaie a governare da Vicaria il Regno. Kenaro liberato viene a Napoli con foccorfo de' Genoveli, e del l'apa. Guerre ira Renato ed Alfonso, da chi in fine fu coffrette ad picirne, ed abbandonare il

Regno , pag. 308 . Cap. XIX . Alfonfo I d' Atogona Re di Sicilia, e Decimoferime Re di Puglia, o fia del Regno di Napoli . Alfonfo iconfitta la parte Angiona fi rende padrone di tutto il Regno. Fiffa la sua Sede Regale in Napoli, Parlamento generale in cui si stabilice un ducaro a fuoco per mantenimento della truppa . Grazie , e Privilege conceduri alla Cirrà, Regno, e Baroni - Alfonso legitrima Ferd.nando fuo figlinol naturale, e lo dichiara suo fuccettore nel Regno di Napoli . Nuovo scifina nella Chiefa. Pace conchiusa tra Alfanfo e'l Pontefice Eugenio IV . Capitoli della pace coll' Investitura. Nozze di Ferdinando con Isabella di Chiaromonte. Morte di l'apa Eugenio . Elevione di Niccolò V che per la fua prudenza effingue lo fe fina, e pone in pa-

Ba

INDICE GENERALE

11 ce l' Italia, e la Chiefa Romana. Con- Cap. XXI. Alfonfo II d' Aragona Decimeferma ad Alfonso quanto gli aveva conceduto Papa Eugenio, e più, pag. 313. Alfonso inilituisce il Tribunale del Sacro Configlio di S. Chiara , or di Ca. puano, § 1 pag. 321 . Alfonso riordina il Tribunale deila Regia Camera , cui unifce il Tribunale della Regia Zecca , \$ 2 pag. 328 · Alfonso divide il Regno in dodici Provincie: l'accresce con Benevento. Tetracina. Pontecorvo. a colla Sovranirà nello Stato di Piombino . Introduce la numerazione de' fucchi . § 2 peg. 332. Alfonfo accrebbe il numero de' Titoli, e de' Baroni, a' quali diede la ginridizione criminale. Sua morte.

Sue leggi, § 4 pag. 337 . Cap. XX. Ferdinando I d' Aragona Decimoquarto Re di Napoli . Ferdinando vien proclamaro Re . Condotta ingrata ed imprudente di Papa Califlo III verso Ferdinando, che lo ricufa per fospetto formalmenre . Pio II gli accorda l' Investitura con patto di reilituire Benevento, e Terracina alla Chiefa, pag. 34t. I Principi di Taranto e di Rollano con altri Baroni fi dichiarono nemici del Re Ferdinando, e chiamano all' impresa del Regno Giovanni d' Angiò figliuolo di Renato. Sua spedizione, sue conquiste, fue perdire, e fua fuga. § 1 pag. 344. Re Ferdinando si forrifica co' parentadi . Contese tra il Re e'l Papa Paolo II per cagione del cenfo attraffato, e dell'alume di tocco, terminate da Sisto IV, che gli rimerte il censo per un palafreno bianco, \$ 2 peg 349 . Famiglia della Real Cafa di Ferdinando. Egli introduce nuove arri deila fera, della lana, della stampa, e di altre, 6 3 pag. 351. Fess dinando riforma i Tribunali, e riordina le Provincie del Regno. Guerra co' Fiorentini, che fa cagiene del Turco nel Regno , 4 pag. 353 . Otranto affediata da' prchi . t'refa e ftrage de' Cirtadini . Conquiste grandi da essi fatte al loro Imperio, 9 5 pag. 357. Nuova congiura de' Baroni contro Re Ferdinando, Papa Innocenzio VIII unito a' Baroni gli fa guerra. Pace col medesimo conchiusa. Esterminio de' Baroni, § 6 pag. 360. Morte del Re Ferdinando. Suo leggi . 5 7 peg. 367 .

nono Re di Napoli . Alfonfo acclamaro Re in Napoli, e coronato , Ragioni ful Regno di Napoli manifestate da Carlo VIII Re di Francia. Sua marcia nella conquista del Regno. Alfonso cede il Reame a Ferdinando suo figlinolo , e fugge in Sicilia. Morre di Alfonso con rallegnazione , e penirenza , pag. 370 .

Cap. XXII. Ferdinando II d' Aragona Vigesimo Re di Napoli . Carlo VIII Ro di Francia entra nel Regno : tutt' i popoli fi roigono a lui, ed abbandonano Re Ferdinando, il quale si ritira in I-schia. Passa in Sicilia. Soccorso speditogli dal Re Cattolico fotto il comando del Gran Capirano . Lega Italica contro Re Carlo . Parre dal Regno frettolosamente . Re Ferdinando richiamato da' Napolerani, ed acclamate. Nozze con Giovanna fua zia . Sua morte . Sue

leggi, pag. 373 . Cap. XXIII. Federico III d' Aragona Vigesimoprimo Re di Napeli. Federico salutato Re, e coronato a Capua. Morte di Carlo VIII Re di Francia, cui fuecede Luigi XII . Questi imprende la conquifta del Regno . Si accorda col Re di Spagna, e fe lo dividono, fcacciandone Re Federico , che si ritira in Francia . pag. 377 . Discordie nare tra Spagnuoli e Francesi . Questi cacciari , rutto il Regno cade fotro la dominazione di Ferdinando il Cattolico . Leggi la sciate dal Re Federico, § 1 pag. 383 .

### TOMO TERZO

PARTE TERZA

Stato medio del Regno di Napoli governate da' Vicerd .

Cap. I. TErdinando III il Canelico Re di Spagna Vigefimofecondo Re di Napoli. Morte di Elifabotta Regina di Cattiglia moglie di Ferdicando Re di Aragona. Questi sposa Ma-dama di Fois, e sa la poce col Re di Francia, Capitolazione tra Ferdinando e l'Arciduca Filippo suo genero intorno al Regno di Calliglia, pag. 1. Ve-nuta del Re Cattolico in Napoli, e suo ritorno in Ifpagna Laicia il Regno fotto il governo de Vicerè fuoi Luogo-tenenti. Sua inveffitura col cenfo diminuito. Sua morte, 3 r pag. 4. Nuova Polizia introdorta nel Regno . Nuovi Magifrati, ed Ufiziali, e leggi conformi agl'ifituti Spagnuoli . Stabliimenti del Configlio Collaterale del Vicerè,

Cap. II. Carlo V d' Austria Re di Spagna, poi Imperadore , Vigefimoterzo Re di Napoli . L' Arciduca Carlo succede per mezzo di Giovanna fua madre a tutt' i Regni di Ferdinando il Cattolico. Francesco I Re di Francia imprende la riconquista di Napoli . Pace conchiusa tra essi in Nojon. Morte di Massimiliano Imperadore, nel cui luogo vien eletto Carlo suo nipote, I popoli di Spagna tumultuano per la lontananza del loro Re, e pel mal governo de l'uoi Ministri. Difcordie tra Carlo e'l Re di Francia Francesco, she proruppero in sanguinose guerre. Il Re di Francia perde lo stato di Milano, e fatto prigloniere in battaglia. Trattato di pace co' patti svantaggiosi pel Re . Origine dell' erelia di Lutero e di Zuinglio. Poi di Calvino. Origine dello Scisma in Inghilterra, peg. 17. Spedi-zione di Monsignor di Valdimonte per la conquista del Regno di Napoli , invitato da Papa Clemente VII, che eb- be inutile successo . Prigionia di Papa Clemente . Sua liberazione , 6 1 pag. 25 · Spedizione del Generale Lautrecht fopra il Regno di Napoli. Sue conquisle. Sua morte. E disfacimento del suo esercito. Rigori usati dal Principe di Oranges contra i Baroni , che aderirono a' Francesi, § 2 pag. 3t . Pace con-chiusa in Barcellona tra' il Pontefice Clemente e l'Imperador Carlo, che fu feguita dall'altra conchiusa col Re di Francia a Cambrai, e poi co' Veneziami, esclusi i Fiorentini Coronazione di Cefare in Bologna. Origine dell' ingran-dimento della Cafa Medici nel Gran Ducato di Tofcana, § 3 pag. 37. Go-verno gravoso a' sudditi e rigoroso del Vicere Pompeo Cardinal Colonna, Govarno del Vicerè D. Pietro di Toledo severo e giusto, e comincia colla riforma de Tribunali , e degli abuli , \$ 4

pag. 48. Venuta dell' Imperadore Car-lo V in Napoli dopo la spedizione di Tunifi, e ciò che quivi avvenne nella fua dimora. Invano fi procura da Nobili la rimozione del Toledo dal governo del Regno. Quelti manifee la Città e lidi del Regno per reprimere le incurfioni de' Turchi . Difcaccia i Giudei . Tribunale dell' Inquifizione rifiutato coflantemente dal Regno . Nuova spedizione di Solimano collegato col Re di Francia, follecitata dal Principe di Salerno, che si ribella. Spedizione del Vicerè di Toledo per l'impresa di Siena, dove fe ne muore, \$ 5 pag. 53. Fi-lippo Principe di Spagna fpofa in feconde nozze Maria Regina d'Inghilterra. Il suo padre Imp. Carlo gli rinua-cia il Regno di Napoli, e di Sicilia, e lo Stato di Milano. Quindi gli rinuncia il Reame di Spagna, e gli altrl fuoi Stati: abbandona il Mondo, esi ritira in Estremadura, dove nel Convento di S. Giusto finifce i giorni fuoi, 6 6 pag. 76. Origine delle ventiquattro-Chiefe Cattedrall di presentazione Regia. E del Tribunale della Fabbrica di S. Pietro, \$ 7 pag. 79 . Origine dell' ingrandimento della Casa Farnese nel Ducato di Parma e Piacenza. Elifabetta Regina di Spagna ultima della Cafa Farnele . Carlo Real Infante di Spagna suo primogenito prende il possesso di quel Ducato per le ragioni ereditariedella Regina fua madre . Con tal cagione conquista il Regno di Napoli e Sicilia . Guerra per quel Ducato . Col Trattato d' Aquisgrana vien ceduto al Real Infante D. Filippo, e suoi discendenti maschi . Potenze componentino in questl tempi l'Italia , § 8 pag. 8t . Cap. III. Felippo II d' Austria Re de Spagna Vigefimoquarto Re di Napoli . Filippo II abhandona il governo nelle mani de' Spagnuoli, i quali per la loroalterigia fr acquistano l'odio delle Nazioni firaniere. Il Pontefice Paolo IV muove guerra al Re Filippo per torel' il Regno. Sua origine, pretesto, ed inutil successo, pag. 118. Trattaro del Re Filippo II con Cofimo Duca di Firenze, col quale il Re investifce il Duca dello Stato di Siena, ritenendo per

fe.

INDICE GENERALE

fe i Presidi di Toscana . Il Ducato di Bari, e 'l Principato di Roffano fi acquissano al Re per la morte della Regina Bona di Polonia. Per la morte della Regina Maria d'Inghilterra il Re Filippo paffa a terze nozze , \$ t pag. 130. Contese insorte con gli Ecclesiatiel intorno all'accettazione del Concilio di Trento nel Regno di Napoli. Intorno all'accettazione della Bolla in Gana Domini di Fio V . Intorno all' Exequatur Regium delle Bolle e Rescritti del Papa, ed altre provisioni che ven-gono da Rema nel Regno. Intorno alli Visitatori Apostolici mandati dal Papa nel Regno; ed alle proibizioni fatte a' Laici citati dalla Corte di Roma, di non comparire in quella . Intorno alli Cafi Milli, e alla porzione spettante al Re nelle Decime che s'impongono dal Papa nel Regno alle perione Ecclefialliche . Per li Cavalieri di S. Lazzaro . Per li testamenti pretesi firsi da Vescovi a coloro che muojono feura ordinarli . Ed intorno all' offervanta del Rito 235 della G. C. della Vicatia. Morte del Vicerè Alcalà. Sue legi, \$ 2 pag. 133. Il Re Filippo II Ipola in quarie nozze Anna d' Auffria sua nipote. Governo del Vicerè Cardinai d. Granvela . Del Marchese di Mondejar . Del Frincipe di Pietraperfia . Spedizione di Portogallo. Emendazione del Calenderio Romano . Governo del Vicere Duca d'Offuna . Del Conte di Miranda . Del Conte d'Olivares . Il Docato di Ferrara estinto, se ne imposfeffa colla forza il Pontefice feseciandope Cefere d' Este Duca di Modena . Morte del Re Filippo II. Suo testa-mento, e sue leggi. Collezioni delle nostre l'rammatiche. Emendazione del Decreto di Graziano, e delle altre Collezioni delle Decretali , § 3 pag. 155. Cap. IV. Filippo III. d' Austria Re di

23p. U. Filipp III d'Aujtic Re di Spagas Viccimonium Re di Vapoli. Il Il Ke Filippo III firmove dal governo di Pispoli il Cune di Lemos. Congiura ord na in Calabria da Fra Tommaio Campanalla, Governo del Vicce Conte di Roavente. Contra giurdinionale capit Etclefaficii per la Bolia tionale capit Etclefaficii per la Bolia di Gregorio XIV intorno all'immunità delle Chiefe. Governo del Vec. è Conte di Lemos. Governo infelice del Vicerè Duca d'Offuna. Sfortunato governo del Cardinal Zapatra. Morte del Re Filippo III.

Re Filippo III , p.1g. 173 Cap. V. Filippo IV d' Austria Re di Spagna Vigesimosesto Re di Napoli . Gli affari della Monarchia cominciarono vie più a peggiorare forto il lungo regnare di Filippo IV, che poco attese al governo cedendone il maneggio a' fuoi Ministri . Governo travagliofo del Vicerè Duca d' Alba. Governo del Duca d'Alcalà . Governo del Conte di Monterey, il quale cavò dal Regno innumerabili foccorsi di truppe e di denaro. Governo del Duca di Medina las Torres. Stato lagrimevole del Regno. Invasioni tentate da' Francesi, pag. 183. Il Frincipato di Catalogna si fottrae dall' ubbidienza del Re Filippo IV efi dà alla protezione e dominio Francese. Il Regno di Portogallo scuote parimente il giogo, ed acclama per Re Giovanni IV Duca di Braganza . Guerre crudeli che fi accendano per la ricaperazione della Catalogna, per le quali e per quella di Cailro , dal Regno fi manda genre, e denaro, \$ 1 paz. 195 . Caduta del Conte Duca dalla grazia del Re, che portò quella del Duca di Meéina, il quale cede il governo del Re-gno all' Almirante di Cailiglia, § 2 pag. 203 . Governo infortunio del Duca d'Arcos. Spedizioni per preservare li Prefidi di Tofcana dall' invafione delie armi di Francia . Sollevazioni accadute nel Regno di Nopoli , precedute da quelle di Sicilia . Venuta di D.Giovanni d' Audria , che inssprisce maggiormente i follevati, li quali da tumulti paffano a manifelta r'bellione . Il Duca d' Arcos gli cede il governo del Regno, e parte. Si placano le fedizioni nel governo del Conte d' Onnatte , il quale riduce il Regno fotto il pristino dominio del Re Filippo, e reflituifce li rrefidi di Tofcana all'ubbldienza del Re, § 3 pag. 208. Governo del Vicere Conre di Cattrillo , nel quale il Duca di Guifa tenta di nuovo l'impresa di Napoli con infelice succesfo. Crudel pefilenza che affligge la Città ed il Regno: Governo del Conte di Pennarado. Pace conchiusa nel Pirenei tra la Francia e la Spagna. Governo del Cardinal d'Aragona. Morte del Re Filippo IV. Suo tetlamento § 4

Pog. 227 . Cap. VI. Carlo II d' Austria Re di Spaana Viechmofettimo Re di Napoli . Governo del Vicerè D. Pietrantonio d' Aragona . Pretenzione del Pontefice per lo Baliato del Regno durante la minor età del Re Carlo II ributtata. Nuova guerra mossa dal Re di Francia con prete-· fto della successione del Ducato del Brabante , che si termina colla pace d' Aquifgrana . Tumulti in Sardegna con uccisione di quel Vicere . Per la dissoluta disciplina del governo, la gente di questo Regno diviene ribalda . Numerazione de fuochi perfezionata, pag. 234 . Governo del Vicere Marchele d' Attorga travaglioso ed infelice . Rivoluzione di Messina protetta da' Francesi . Governo del Marchese de los Velez . Meffina abbandonata da' Francesi ritorna fotto l'abbidienza del Re. Pace di Nimega. Nozze del Re con Maria Lodovica Borbone, 6 1 pag. 240. Governo del Vicere Marchese del Carpio savio. rigorofo, giusto e prudente . Egli con provvide sue leggi rende tranquillo si Regno : Governo del Conte di S. Stefano. Seconde nozze del Re. Governo del Duca di Medina Coelì, Partaggio della Monarchia di Spagna vivente ancora il Re , svanito - Maneggi del Re di Francia per far succedere a quella Filippo Duca d' Angiò fuo nipote, \$ 2 pag. 249 . Morte del Re Carlo II . Ragioni delle due Regali Cafe Barbone ad Austria intorno alla successione della Monarchia di Spagna . Carlo dichiara fuo facceffore Filippo Duca d'Angio . Sue leggi, 6 3 pag. 256. Cap. VII. Filippo V Borbone Re di Spa-

ens Vigefimotico Re di Napoli. Ellippo V vien reonofeiuto Monatrea delle Spague, e degli altri Regoi e Stati. Nozze del medifimo con la Principella Maria Lodovica di Savoja. Guerra dichiarata alla Francia e alla Spagna dall' Almp. Leopoldo colle Rotenze marittime . Venuta del Re Filippo V a Napoli . Paffa in Lombardia . Ritorna in Iipagna . Tutta quafi l' Europa è in guerra . L'Imp. Leopoldo e Giuseppe Re de' Romani cedono all' Arcidoca Carlo egni di lor diritto fopra la Monarchia di Spagna col titolo di Re. Disfatta de' Gallobavari in Germania dagli Anglocefarei . Gibilterra occupata dagl Inglefi. Carlo III in Barcellona . La Catalogna e la Valenza, e poi l'Aragona lo proclamano Re. I Gallispant affediano Torino, e vengon disfatti colla fuga . I Francesi abbandonano l'Italia, ed evacuano le Piazze di Lombardia, delle quali se ne impossessano gli Austriaci , Prendono senza contratto il Regno di Napoli. La battaglia d' Almanza guadagnata da i Borboni con disfatta degli Anglocefarei e Portoghesi collegati, decife il dominio della Monarchia a prò del Re Filippo V. Il Re Carlo III fi restringe in Barcellona . Nascita di Luigi Principe di Asturias . pag. 259.

Can VIII. Carlo III Arciduca d' Austria Vigelimonono Re di Napoli , poi VI Imperadore de' Romani . Continuano le perdite della Spagna . Orbitello , S. stefano, Piombino, e la Sardegna, si occupano dagli Austriaci. Minorica dagl' Ingieft . Il Duca di Mantova, dichiarato reo di fellopia dalla Corte di Vienna, perde i fuoi Stati decaduti al Fisco Cefareo . Grazie concedute dal Re Carlo III alla Città e Regno : spezialmente che contro il Fisco militaffe la prescrizione centenaria; e stefe la successione feudale a favor de Baroni per tutto il quinto grado . Nozae del Re con-la Principella Elifabetta Criftina di Wolffembutel . Il Ducato della Mirandola tolto al Duca Francesco Pico . dichiarato ribello dal Configlio Aulico. si acquista con soldo dal Duca di Modena. Carlo III, chiamato Carlo VI. vien eletto Imperadore, per la morte deli' Imp. Giuseppe . Maneggi della Corte di Francia per distaccare la Regina d' Inghilterra dalla lega Cefarea, ed ottiene da quella un armistizio. Pace generale capitolata in Utrechr . Altra pace fegnata in Raftat . 11 Re Filippo V

guerra . Caduta del Cardinal Alberoni , che licenziato dalla Spagna , produce la pace, abbracciando il Re Cattolico il trattato di Londra . Congresso di Cambrai . Trattato di Vienna del 1725 . Prammatica Sanzione dell'Imp. Carlo VI del 1724. Ed altro trattato di Vienna del 1731 intorno alle rinunzie fcambievoli di Carlo VI e di Filippo V rispetto alla successione de'Regni e Statt Auffriaci dell' Atciducheffa primogenita Maria Terela con vincolo di fedecommesso e primogenituta; ed intorno all' evantuale inccessione dell' Infante D. Carlo primogenito della Regina Elifaberta Farnele al Gran Ducato di Tofcana, e Ducato di Patma e Piacenza. Edippo V rinuncia il Reame al Princlpe d'Atturias D. Luigi suo primogenito, il quale muore nel medefimo anno, e'l Re padre ripiglia il governo . I Imp. Carlo VI riceve l'inveilitura del Regno di Napoli . Bell' esemplate di un

#### e invano si pente. Il Reale Infante D. Carlo impossassosi del Ducato di Parma e Piacenza, conquilla i Regni delle PARTE QUARTA

due Sicilie, pag. 270.

Poniefice fi ammira in Benedetto XIII.

Il Re di Sardegna Vittorio Amadeo ri-

nunzia il Regnu, e'l governo de' fuoi

Stati a Carlo Emmanuele suo figlinolo,

Stato nevissimo del Regno di Napoli governato da propri Re Borbonici.

Cap. I. Arlo Borbone Real Infante di Spagna Trigesimo Re di Napoli , c Re ancora della Sicilia . Col trattaro di pace sottoscritto in Vienna nel 1736 delle reciproche cessioni e rinunzie, il Re Carlo reita pacifico pofsessore di questi due Regni , e de' Presidi di Toscana . Disturbi in Roma pet gl' Ingaggiatori di Spagna e Napoli, contro de' quali fi follevano i Tretteverini . Si riconciliano le Potenze offese . col Pontefice : Investitura de' due Reeni accordata al Re Carlo. Nozze del medefimo colla l'rincipella Reale di Volonia Maria Amalia. Trattato difinitivo di Vienna de' 18 Novembre 1738 - Il Duca di Lorena con l'Atciduchella Maria Terefa fua conforte palla in Tofcana per riconoscere in che considesse il cambio fatto della Lorena . Virtù eroiche nel governo Pattorale del Gran Benedetto XIV. Morte dell' Imp. Carlo VI. Sue vittu. Colla Prammatica Sanzione vien chiamata alla fuccessione de' Regni e Stari Austriaci l'Arciduchessa primogenita Maria Terefa. Il Duca di Baviera affaccia le fue pretentioni . La Francia garantisce il Duca contro il tratrato del 1718, e le fanno guerra. Il Re di Pruffia occupa la Mefia. Il Duca di Saffonia fi unifice al Duca di Baviera . La Spagna pretende fopra tutti gli Stati della Cafa d'Austria, ed unita alla Corona di Napoli le fa guerra in Lombardia. Nascita dell' Arciduca Giuseppe-Carlo VII di Baviera vien eletto Imperadore · La Regina d' Ungheria ricupera i suoi Stati, fuor della Slesia. La minaccia alla Città di Napoli del Comandante Inglese comparso a vitta di quel porto, obbliga il Re alia neutralità nella guerra in Italia, Battaglia di Campolanto . Pestilenza in Nessina , pag. 189. Descrizione della guerra di Veijetri, 5 1 pag. 305 . Continuazione della guerra in Lombardia, ed in Germania. Morte dell'Imp. Carlo VII, ed elezione di Francesco I, § 2 pag. 312. La Corsica si ribella a' Genovesi, che in fine passa al dominio della Francia, § 3 pag. 321. Il Re D Carlo riftabilifce il fuo Reame in uno flato di flotidezza con i faggi suoi provvedimenti, 6 4 pag. 322. Il Re Catlo III affunto al Trono della Monarchia delle Spegne e dell' Indie , cede, trasferisce e dona a Ferdinando fuo figliuol terzogenito la Sovranità de' Regni delle due Sicilie , e Beni Italiani , e gli flabilifce la fuccessione , 9 5 pag. 328 . Cap.

LLA Cap. II. Ferdinando IV Borbone Real Infante di Spagna Trigefimoprimo Re di Napoli, e Re ancora della Sicilia . Durante la pupillare e minore età del Re Ferdinando IV efercita la Sovranità il Configlio di Reggenza. Penuria fomma di viveri , morbi epidemici , e mortalltà di popolo nell'anno 1764. Espulsione de' Gesuiti . Per disturbt colla Corte di Roma, le armi del Re prendono Benevento, e Pontecorvo, Città poffedute dalla Chiefa, e quelle del Re di Francia Avignone . Il l'ontefice Clemente XIV fopprime con fua Bolla la Compagnia di Gesù : rende la pace a'Sovrani di Europa : e le Città della Chiefa prese vengono restituite. Si dichiara ingiullo l' Anatema di Roma fotto Clemente XIII contro il Governo di Par-

ma, per un editro emanato da quello non lesivo alla libertà della Chiesa; e si

profesive la Bolla in Cana Domini . Si

TORIA. proibifce l'acquifto de' beni aile Chiefe, e luochi pii. Li (pogli de' Vescovi defunti appartengono alle loro Chiese per riparazioni di effe, non più alla Camera Apostolica . Saggi provvedimenti per i figli di famiglia, con dichiararfi nulle le loro obbliganze : di non poter contrarre matrimoni fenza il confenfo paterno e di non darfi azione di flupro a fin di matrimonio. Il Re stabilisce una Colonia nell'Ifola di Ventotene : ed nna Milizia Provinciale di nazionali per difela dello Stato. opola Maria Carolina Arciduchessa d' Austria . Sua Regal Fa- : miglia · Sponfalizio delle due Regali Primogenite con i primi due Arciduchi d' Authria, pag. 332 . Serie degl' Imperadori dell' Augusta Casa d' Austria , S g pag. 341. Viaggio de' Sovrani di Napo-li per Vienna; e Sponsalizio del Princi-pe ereditario delle Sicilie Francesco coll'Atciduchessa Clementina, \$ 2 pag.359.

#### T 0

Compresi ne dodici Libri del Codice delle Leggi del Regno di Napoli

#### LIBROPRIMO

Della Ragion Ecclesiastica, e sue pertinenze:

Tit. 1. TEl dovere del Principe verso la Sacrofanta Chiefa, e ver-

18 .

fo de' suoi Popoli: pag. t. Tit. 11. Degli Eretici, loro ricettatori e fautori ; e degli Apollati, Pagani ed Ebrei : 2. Tit. 111. Delle Conventicole, e radunanze de'liberi Muratori proibite: 11.

Tit. 1v. De'libri proibiti dalla Regiaautorità : 13-Tit. v. Del culto da prestarsi al Sacramen-

to della SS. Eucariffia. E delle procesfioni in onore di Dio e de'Santi : 20-Tit. vi. Si comanda l'offervanza de'giorni Feltivi: ed in quali si permetrono le

opere fabbrili; e delle Feste: 236 Tit. vII. De' Vescovi ed altri Prelati, loro elezione, obbligo, ed onorificenze dovute. Dell'amministrazione delle ren-

dite delle loro Chiese dopo la morte di essi; e delli spogli de' medesimi: 32. Tit. VIII. Della giuridizione e facoltà del

Regio Cappellano Maggiore: 70. Tit. 1x. De Chierici e delle persone Ecclesiastiche costinuite in dignità, loro vita ed oneità . De' benefici Ecclesiaftici , e regole della Cancellaria Romana . De' Padronati Regi, Feudali e Laicali . E delle onorificenze dovute a' Secolari nel-

le Chiese: 86. Tit. x. Che non si conferiscano i Beneficj Ecclesiastici a' Forestieri . Della provvista de Benefici Ecclesiastici , e di Padronato laicale. Della raffegna vietata. E delle Pensionl Ecclesiatiche: 108. Tit. xt. De' Legati Pii. Delle Chiese.e

Luonhi Pii laicali, e loro amministrazione: 114.

Tit. XII. Si fonda il Generale Albergo de' Poveri nel Regno: 123.

Tit. x111. Dell' elemofina da non chiedersi senza la debita licenza: 126.

Tit. xIV. De' Parrochi : de' Benefici Curati, e loro provista : dell' amministrazione de' Sacramenti : e dell' Esequie : 129. Tit. xv. Delle Decime Ecclesiatiche: 136. Tit. xv1. Del Matrimonio. E de' Matrimonj clandestini. Di Coscienza. De' figli di famiglia. E de' Militari: 139.

Tit. xvII. Delli Regolari Monaci e Monache: loro dignità, e cariche: 148. Tit. xv111. Dell'efpulsione de' Gesuiti, ed

occupazione de'loro beni : 163. Tit. xix. Degli Ordini de' Cavalieri di S. Gennaro, S. Carlo, S. Giovanni di

Malta, e Militari: 170. Tit. xx. Non si possono domandare Bolle Pontificie senza le facoltà ottenute dal Re. E del Regio Exequatur, e Recipiatur: 186.

Tit. xxx. Della proibizione alle Chiese, e Luoghi Pii di fare nuovi acquisti . Non possono fondarsi Chiese, Conventi Comunità , o altro Luogo Pio senza l assenso del Principe . E del Regio Assenso, e della Regalia: 198.

Tit. xx11. Della Immunità Ecclesiastica, e del Tribunale Misto: 206. Tit. xx111. Del Foro degli Ecclesiastici, e loro Privilegio: 241.

Tit. xxIV. Del Tribunale dell' Inquisizione per fempre proibito: 272. Tit. xxv. Dell' Anatema dichiarato ingiufto contro del Duca di Parma: e deila proferizione della Bolla in Cana Domi-

ni: 278. Tir. xxvi. Di quelli che persistono nella Scomunica. Delle Cenfure, e delle Ir-

regolarità: 281. t - til Ll.

#### LIBRO SECONDO.

Del dritto Pubblico : De'Trattati di Pace e di Commercio esteriore colle Potenze Straniere .

Tit. 1. N Iuno s'intrometra ne' fatti e configli de'Re: 1. Tit. 11. Della rivocazione e fospensione delle Grazie: soi.

Tir. 111. Che i Regnicoli possono armare le fuste Dorsaresche, ed altri navigli

contro a'nemici : 2. Tit. IV. Di non afficurarfi Corfali , o fia della fede pubblica da non concederfi a'

medelimi: 3. Tit. v. Divieto a' Regnicoli di permettere a' Forestieri l'uso delle Regie Ban-

diere: ivi . Tit. vi. Divieto di agire offilmente contro a' Marochini: 4.

Tit. v11. Neutralità del Re delle Sicilie nelle guerre presenti di Europa : e che niun Suddito prenda partito per quelle : 6. Tit. VIII. Trattato di Pace, e di Com-

mercio fra il Re Filippo IV e l'Olanda concluso nell'anno 1651: 8.

Tit Ix. Trattato di Pace fra la Corona di Spagna e di Francia , concluso nell' anno 1678 in Nimega: 10. Tit. x. Dell'espulsione de Francesi , e di

altri Collegati per cagion della Guerra, e del Commercio con essi proibito: 24. Tit. x1. De' Forastieri che vengono nel

Regno di Napoli: 20. Tit. x11. De' Beni de' Ribelli , e nimici

della Corona: 31. Tit. x111. Del giuramento di fedeltà da darsi al Re: 36.

Tit. x 1 v. Si dichiarono nulle tutte le concessioni, ed alienazioni fatte sorto il governo Angioino: 37.

Tit. xv. Trattato di Pace fra le Corti Cefarea Regia, Spagnuola, e Francese, concluso nell'anno 1713 in Utrecht: 20.

Tit. xvt. Trattato di Pace fra l'Imperatore, e'l Re di Francia, concluso nell' anno 1714 in Raffat: 43.

Tit. xv11. Trattato di Pace fre l'Imperatore Regio, e l'Ottomano concluso nell' anno 1718 in Paffarovitz: 62.

Tit. XVIII. Trattato di Pace fra le Cor-

ti Cefarea, e Spagnuola, conslufo neil' anno 1725 in Vienna: 64. Tit. xxx. Trattato di Pace fra l'Impera-

tore Carlo VI, e Lodovico XV Re di Francia, e Giorgio I Re della Gran Bretagna concluso in Londra a 2 Agofto 1718, appellato volgarmente della Quadruplice Alleanza, coll' accessione di Filippo V Re di Spagna, per confervare la Pace in Europa, e sopratutto per la fuccessione in alcuni Ducari

in Italia: 80. Tit. xx. Trattato idi Pace fra le Corti Cefarea, e Spagnuola, conclufo nell'an-

no 1725 in Vienna: 104. Tit. xx1. Trattato di Pace fra le Corri Cefarea, e Spagnuola, conclufo nell' anno 1725, e pubblicato nel Regno di Napoli: 100.

Tit. XXII. Trattato di Pace Cefareo Regio , e Tunifino , conclufo nell'anno 1725, e pubblicato nel 1726 : 124.

Tit. XXIII. Trattato di Pace Cefareo Regio, e Tripolino, concluse nell'anno 1727, e pubblicato nel 1729: 128. Tit. XXIV. Trattato di Pace Cefareo, Ifpa-

nico, e Bretanico, concluso nell' anno 1731: 131.

Tit. xxv. Atto delle cessioni, e recipro-che rinunzie di Sua Maeità Cattolica, del Re delle due Sicilie, e di Sua Maeflà Imperiale, follennizzato nel 1736:139. Tit. xxvr. Trattato di Pace fra il Re di

Francia, l'Imperatore e l'Impero, conclufo in Vienna a 18 Novembre 1728. coll'accessione del Re delle due Sicilie in Parigi a 21 Aprile 1739: 146.

Tit. xxv11. Trattato Regio ed Ottomano concluso nell'anno 1740: 190. Tit. xxvIII. Trattato Regio e Svezzefe

concluso in Parigi l'anno 1742 : 197. Tit. xx1x. Trattato Regio e Danese concluso in Madrid l'anno 1748: 214.

Tit. xxx. Trattato Regio e Repubblica di Olanda concluso in Aja l' anno 1753:226. Tir. xxxx. Carlo Infante di Spagna ria-

equista il Regno di Napoli, e della Sicilia colle armi . Egli è dichiarato Re. Si stabilisce la successione: 237.

Tit. xxx11. Della ricuperazione di Benevento, e Ponte-Corvo: 250. Tit. xxx111. Si fonda una Colonia nell'

'I Ifola di Ventotene : 252. Tit. INDICE GENERALE

Tit. xxxxv. Che niuno si porti fuori del Regno per fiffare altrove il domicilio: 252.

Tit. xxxv. Trattato di pace, ed Amicizia tra Sua Maetlà Siciliana, e'l Bey e Reggenza di Tripoli concluso l' anno 1785: 254

Tit. xxxv1. De' disertori Genovesi: 261. Tit. XXXVII. Trattato di Convenzione fra S. M. Siciliana , e la Serenissima Repubblica di Genova concluso l'anno 1786: 262.

Tit. xxxv111. Trattato di Convenzione fra S. M. Siciliana, e S. M. Sarda su l'affranco del diritto detto di Villafranca, stabilito l'anno 1786: 266.

Tit. xxxxx. Trattato di Commercio e di Navigazione tra S. M. Siciliana, e S.M. l'Imperadrice di tutte le Russie, concluío l'anno 1787: 268.

Tit. xxxx. De' Legati, o sieno Ambascia-

dori: 280.

Tit. XXXXI. Della Guerra contro i Francesi, e della espulsione dal Regno de' medelimi, come feducenti novatori a cagion della ribellione in quel Principato. E del Trattato di Alleanza fra il Re delle due Sicilie , e'l Re della Gran Bretagna, concluso in Napoli a 12 Luglio 1793: 282.

#### LIBRO TERZO

Dell' alto Dominio del Principe nel creare i Magistrati , e le Leggi .

Tit. 1. Ell'offervanza, e del culto della Giustizia: 1.

Tit. 11. Degli offici spettanti alla collazione di S. M. e del suo Vicerè, li quali come di Regalia sono inalienabili senza

il Reale affenso: 5.

Tit. 111. Dell' officio della Regia Cancelleria, o sia del Collaterale Consiglio abolito . Della Sagra Maestà del Re . Del Titolo dell' Erede presunto al Trono. Del Configlio di Stato, e de' Segretari di Stato: 8 Tit. 1v. Dell' Officio della Real Camera

di S. Chiara , e delle incumbenze di esso Tribunale: 16.

Tit. v. Del Tribunale delle cause di reintegrazione de' Nobili: 27.

delle incumbenze nella Regia Cancelleria, oggi nella Real Camera di S. Chiara: 29.

Tit. v11. Della fede, ed autorità de' me-

moriali, o sia Libelli: 50. Tit. VIII. Dell' Officio del Sacro Regio Configlio, e delle incumbenze dello stef-

so Tribunale, e de' suoi Subalterni: 53. Tit. 1x. Dell' Immunità degli Officiali del Sacro Regio Configlio: 136.

Tit. x. Del Collegio de' Tavolari : ivi . Tit. xt. Della preminenza della Corte del Gran Giuffiziere: 151. Tit. x11. ¡Dell' Officio del Gram Giusti-

ziere, o sia della Gran Corte della Vicaria ; e delle incumbenze di tutto il Tribunale: 153.

Tit, x111. Degli Attuari, Scrivani, e del loro Salario : 257.

Tit. xI v. Del falario de' Carcerieri , e

degli Armizzeri: 278. Tit. xv. De' Carcerieri , o sieno Commentariensi, e carcerati: 279.

Tit. xvt. Della visita, o sia rivista de' Carcerati: 289.

Tit. xv11. Degli Apparitori: 292. Tit. xv111. Delle Delegazioni , Sopraintendenze, e Giunte: 293.

Tit. xtx. Del dovere del Giudice: 207. Tie. xx. Dell' Officio de' Giudici , ed altri Officiali: 300.

Tit. xx1. Delle facultà de' Giustizieri , o fian Prefidi delle Provincie: 323.

Tit. xx11. Dell' Officio del Giuftiziere, e delle incumbenze di tutto il Tribunale, o fia delle Regie Udienze, e fuoi Subalterni. Delle Corti Regie Demaniali, ed Allodiali di S. M., e delle Baronali, e di lei Subalterni : 329.

Tit. xxt 11. Dell' Officio del Giudice generale contra i delinquenti, o fia del Commessario della Campagna: 371.

Tit. xx Iv. Del Visitatore Generale , e della Visita Regia de' Tribonali , e di tutti gli Officiali del Regno: 380.

Tit. xxv. Degli Officiali, e di quelle cose che loro si proibiscono: 382.

Tit. xxvI. Divieto a' Regi Officiali di esercitare impieghi delle Piazze, o siano fedili: 406.

Tit. xxv11. De' doni vietati agli Officiali: ivi .

Tit. vi. Dell' Officio del Segretazio, e Tit. xxvett. Della giuridizione da non

D E' TOLI

turbarfi vicendevolmente : 411. Tit. xxxx. Della provvilla degli Offici, o sia della distribuzione da farsi a' Regnicoli ed Etteri; 412.

Tit, xxx. Della sospezione degli Officia-

li: 415. Tit. xxxx. Del Sindacato degli Officiali: 433.

#### LIBRO QUARTO

Delle Regalie , de' Ministri di Azienda, e del Real Patrimonio.

Tit. 1. D E' diritti di Regalia : 1. Tit. 11. D Dell'Officio del Procuratore di Cefare, o fia della Camera della Sommaria, e delle incumbenze dello stesso Tribunale : come del Tribunale della Dogana di Puglia: 6.

Tit. 111. Dell' Officio del Questore dell' Erario Generale , o sia del Tesoriere , e di altri Quellori de' Tribunali : 174.

Tit. IV. De Commessari, ed Esecutori: 180.

Tit. v. Dell' Officio de' Maestri Camerari, Maestri Proccuratori, Maestri Fondachieri . Maestro Questore . del Secreto di Dogana , de' Portolani , Portolanoti , ed altri Officiali della Reale Azienda: 193.

Tit. v. Degli Amministratori delle rendite della Corona , che debbon servire di persona, e non per Sostituti: 202-

Tit. v11. De' Dazi, e delle Gabelle, del loro regolamento, ed altro: 203.

Tit. VIII. De' Riti della Regia Camera della Sommaria su i Dazi, e Gabelle, e altri Diritti di Regalia: 304.

Tit. 1x. Del Sale che si vende per le Università : 355.

Tit. x. Della restituzione delle ragioni Fiscali, o del trasferire i diritti de creditori fopra altri Dazi: 362.

Tit. x1. Della confezione della Polvere, e del Salnitro: 366.

Tit. XII. Della confezione, compra, e vendita del Salaitro, e Polvere proibita: 368.

Tit. x111. Della ricolta della Manna 370. Tit. xIV. Dell' Editto riguardo al Tabac-

·co: 374.

Tit. xv. Dell'estrazione , e trasporto degli Animali , oro , argento , ed altre cofe, come armi, grani, falnitro, polvere, sete, antichità, e simili, proibita; 378.

Tit. xv I. Delle Monete, e di coloro che la fallificano, e dell'arte Chimica, ed Argenteria proibita fenza licenza: 407.

Tit. xv11. Degli Uccellatori, o fia Cacciatori , e delle Regie Casciagioni alli steffi proibite : 442.

Tit. xvIII. De' Peli, e delle Mifure: 455. Tit. xix. De' Littori , e stazionari: 457. Tit. xx. Dell'Officio del Prefetto de cor-

rieri infigniti, o sia del Maestro delle Poste: 458. Tit. xxx. Della subastazione Fiscale: 475.

Tit. xx11. Della mercatura proibita agli Officiali : d. p. a ter.

#### LIBRO QUINTO

De' Fiscali, dell'amministrazione delle Università, e della pubblica Annona.

D'Ell'annuale stima de' beni per sovvenire a' pubblici pesi: 1. Tit. 11. De' dritti, ed esazioni Fiscali, e della numerazione de' Fuochi del Regno

da farsi: 3. Tit. 111. Della numerazione de' Fuochi: 6. Tit. Iv. Regolamento del Censo, o Capitazione, o sia del Catasto: q.

Part. 1. Delle varie persone che compongono una Università, e delle varie loro qualità, che debbone attendersi nella

confezione del Carasto: 30. Parte II. De' beni , e della diversa loro

qualità, e natura: 37. Parte III. Del metodo col quale dovrà formarsi Il libro del Catasto, e la Tafsa generale, co' Formolari, secondo i quali dovranno nel Carafto descriversi le partite di tutti coloro che debbono

effere accatastati : 44. Tit. v. Della contumacia di qualche Univerlità : 77.

Tit. vi. Degli Alloggi quando si debbono dalle Università, e a che son tenue te queste alla Regia Corte: 78.

Tit. VII. Dell' amministrazione delle Univerlità: 86.

Tite

INDICE GENERALE

Tit. v111. Delle facoltà e giuridizioni degli Eletti della Illustre Città di Napoli su lo stato e grascia della medesima, e su li venditori de' commessibili: 111

Tit. 1x. Delle Leggi Annonarie della Città di Napoli : 123.

Tit. x. Degli Editti annonari della Città di Napoli: 132.

Tit. x1. Dell'Annona della Città di Napoli, e del Regno: 205.

Tit. x11. De' Bruchi 258.

Tit. XIII. De' Panattieri : 259. Tit. XIV. Delle Bestie vaccine , o fieno

Buei da non macellarsi: 264. Tit. xv. Delle Acque, ed Aquidotti: 265.

### LIBRO SESTO.

De'Baroni e de'Feudi, e della ragion feudale.

Tit. 1. D E'Baroni, e del lor' Uffizio: 1.

Tit. 11. D Del Dotario, che si cottitui-

Tit. II. Del Dotario, che fi cottituifce ne' Feudi, e del matrimonio da non contrarsi da' Feudatarj senza permesso del Re: 22.

Tit. 111. Del fuffidio dovuto dagli uomini del Feudo ai Baroni: 28.

Tit. 1v. Degli obblighi respettivi tra Baroni, e Vasfalli: 31.

Tit. V. Dell' onore da conservarsi a' Feudatari, ed a' Nobili : 26.

Tit. v1. De' Feudi: 37.. Tit. v11. Della successione ne' Feudi, ed

a che son tenuti i Feudatari verso del Principe, e della sua Regia Corte, e dell'officio del Baliato: 79.

Tit. viii. De' Minori Feudatar): 91. Tit. ix. De' Possessori da non turbarsi: 92.

Tit. x. Dell'esibizione de' Privilegi fra l' anno: 94. Tit. x1. Dell'abuso de' Titoli, o sieno

Tit. x1. Dell'abuso de Titoli , o sieno delle inferizioni nello serivere , tolto: roz. Tit. x11. Del Salario di coloro che si mandano per affare Regio: 100.

Tit. x111. Delle Confuerudini Feudali di dritto comune secondo l'edizione volgata: 101.

LIBRO PRIMO.

Tit. 1. Di coloro li quali possono dare il feudo, e quali no, e come questo si acquisti, e si ritenga > 106.

Tir. 11. Del Feudo di Guardia, e di Ga. staldia: 108.

Tit. 111. Quali fuccessori debbon succedere al feudo a loro antecessori conceduto: 109.

Tit. 1v. Come debbansi decidere le controverse circa l'investitura de seudi: 110. Tit. v. Per quali motivi li seudatari perdono i seudi: 112.

Tit. vi. In quali cafi il Vescovo, l'Abate, o altri non possono concedere i sea-

di: 114.
Tit. vii. Della natura de' fendi: 115.

Tit. viii. Della fuccessione de feudi: 115. Tit. viii. Della successione de feudi: 116. Tit. ix. Quali successori debban mantene-

re le concessioni de don antecessori fatte di porzion di feudo: ivi.

Tit. x. Della contesa tra Padroni e Vassalli circa la investitura de feudi: 118. Tit. x1. Come s'intenda per dritto, del

feudo dato in pegno: ivi.

Tit. x11. Delle contese tra il Padrone e'l

Vaffallo circa la porzione di feudo pos-

feduto dal morto fratella di questo: 119. Tit. XIII. Dell'alienazione del feudo: rui. Tit. XIV. Del feudo fregiato del titolo di Marchese, di Duca e Conte: 120.

Tit. xv. In quali casi possa il marito succedere alla moglie nel feudo: 121.

Tit. xv1. De' feudi conceduti a' minimi vaffalli, qual fia il dritto: 122. Tit. xv11. Per quali cagioni li feudi fi

perdono: ivi.
Tit. xviii. Come e da chi debbanli le

controversie circa a' feudi determinare: ivi . Tit. x1x. Della Costituzione feudale di

Lotario Imperatore, pubblicata in Roma: 123.

Tit. xx. In qualicasi possa il fratello succedere al seudo dell'altro morto: 124.
Tit. xxi Senza colpa non possono i seudatari perdere i seudi: rv.
Tit. xxii. Dentro qual tempo debba il

vaffallo chiedere la nuova investitura del fendo: 125. Tit. XXIII. Delle contese che insorgono

tra il Padrone e il Vaffallo circa l'invelitora de'feudi: 126. Tit. xxvv. In: quali casi possa la figliuola

fuccedere al feudo paterno: ivi. Tit. xxv. In quali modi possa il feudo

costituirsi: 127. Tit. axvi. Trattasi di nuovo de' lirigi tra Padroni e Vassalli circa l' investitura :

ivi .

Tit.

Tit. xxvII. Si riprovano i contratti circa a' feudi, in cui si appone il parto della legge Commifforia: 129.

Tit: xxv111. Dell' ufo de' Milanesi fu la

quistione di un podere dato in pegno ad un vaffallo, che voglia rifcuoterfi dal figliuolo del padrone defunto: 130. LIBROSECONDO

Tit. 1. Della cognizione de' feudi: 121. Tit. 11. Della definizione dell' inveltitura: 132.

Tit. 111. Di quei che possono investire de' feudi , e di quei che ne fono capa-

ci : 134. Tit. 1v. Se l'investitura debba precedere al giuramento, o quello a quella: 135.

Tit. v. Come debba il vaffallo giurare fedeltà al padrone : ivi.

Tit. v1. Della formola del giuramento: 136. Tit. vs1. Di altra formola di giuramento

di fedeltà: 137. Tit. v111. Della investitura fatta della

roba aliena: 138. Tit. 2x. In qual maniera si potevano an-

ticamente i feudi alienare: 140. Tit. x. Si definiscono le parole Duca,

Marchele, Conte, Capitano, e Valvalore: 142. Tit. x1. Della successione de fratelli, e di

altri e de'gradi successibili nel feudo : 143. Tit. x11. Della successione di un fratello all'altro, quando fieno fati ambidue

del feudo investiri: 144. Tit. XIII. Il marito non possa succedere alla moelie pel feudo da lei datogli in

dote: 145. Tit. xxv. Il feudo che fi rifiuta dal valfallo vecchio a due fuoi figliuoli , fe possan poi questi l' uno all' altro succe-

dere: ivi . Tit. xv. Della controversia di un seudoconceduto dal padre al marito della figliuola del morto feudatario coeli agna-

ti di cofui : 146. Tit. xv1.. Della controversia de' seudi da

terminarli avanti a' Pari: 147. Tit. xvit. Della successione di coloro li

quali sono stati investiti de' feudi per se o di loro eredi meschi e semmine: ivi-Tit. xvr14. Di due fratelli invertiti del feudo da altro, quale ne fur la decifio-

Tit. x1x. Se debbano ammetterfe a depar-

re coloro, che non fono più Pari : ivi-Tit. xx. Si ragiona della controversia tra 'I. Vaffallo e'l Vescovo: 150.

Tit. xx1. Il vaffalle che lafcia l'efercizio della guerra, perde il feudo: 151.

Tit. xx11. Quando il vassallo per contu-

macia perde il feudo,: ivi. LIBRO TERZO.

Tit. xx 111. Si definisce la parola Beneficium, e per quali cagioni fi perde: 152. Tit. xx1v. Si numerano le cagioni , per

le quali si perde dal vassallo il seudo: 154+ LIBRO QUARTO. Til. axv. In quali casi debba il padrone

concedente effer obbligato di evizione al vaffallo che perde il leudo da ello coucedutoli: 158.

Tit. xxv1. Delle controversie che nascono d'un feudo tra il padrone e gli agnati del morto vaffallo poffeffor di quello: 159-Tit. xxv11. De' violatori della pace pub-

blica: 165.

Tit. xxv111. Delle varie cagioni, per cui il vastallo perde il feudo: 171. Tit. xxxx. Se debbano succedere al feudo-

paterno i figliuoli nati da un matrimonio contratto ad merganaticam: 174-Tit. xxx. La femmina fuccede al feudo-

materno in mancanza de' maschi : ivi . Tit. xxx1. Chi debba fuccedere al feudodi cui venga il feudatario per colpa pri-

vato: 175. Til. xxx11. Quanti testimoni vi voglionoper provarfi l' investitura : 176.

Tit. xxx111. Per quali modi si acquistano i .feudi : 177.

Tit, xxxxv. Si riferifee parte di non legge di Lotario , che per errore diceli di Corrado : 179.

Tit. xxxv. Dell' investitura de' feudi che fa fa da' Cherici: 182. Tit. xxxvs. Se il muto e il fordo possar

ritenere il feudo : ivi . Tit. xxxv11. Se debba perdere il feudocolui che uccide il fratello del fuo pa-

drone : 183. Tit. xxxv111. Il vaffallo perde il feudo che aliena contro la Costituzione di Lo-

tario: ivi. Tit. xxx 1x. Si vieta a' feudarari di alienare i feudi antichi fenza confenso degli

agnati : 184. Tit. xt. Si rapporta una legge di CorraINDICE GENERALE

do ( altri vogliono di Lotario ) intorno al tempo, nel quale gli eredi debban cercare l'investitura: 185. do fenza l'affenso del padrone: 202.

Tit. xt.1. Si ragiona di una controversia che inforga tra malchi e femmine circa la qualità di un fondo se allodiale o feudale: t86.

Tit. xcrt. Di una contesa tra il padrone del fendo e colui che comprato l'abbia

dal vaffallo - 187. Tit. xtrri. Il vaffallo poffa promuover litigi circa al feudo fenza fapnta del fuo

padrone: ivi . Tit. xbav. Si quistiona a chi debba decadere il feudo dal vaffallo conceduto fen-22 confentimento del padrone dopo la

costituzione di Lotatio : 188. Tit. xLv. Si controverte se l'agnato, figlivolo del feudatario morto, possa ritenere il feudo, e ripudiare l'eredità bur-

gensatica: 189. Tit. xtvz. Avanti a cui debbansi termina-

re le contese intorno a' feudi : ivi. Tit. XLV11. Per quali cagioni il padrone

perde la proprietà de' feudi: 190. Tit. xtv111. În quali casi possa il feudo motare la fua natura : ivi.

Tit. xLix. Rifutandoli da un agnato porzione del suo seudo all'altro agnato, morendo quelto fenza figliuoli, fe possa egli riaver di nuovo quella porzione: 191.

Tit. 1. Si descrivono di nuovo li gradi di coloro, che debban fuccedere a' feudi : rui. Tit, 1.1. Vendendo un gran Barone il suo feudo, se s'intenda aver venduti que

poderi, tra i di lui confini ad altri ptima con qualità feudale conceduti : 193. Tit. LET. Delle cose da notatsi ne' feudi :

LIBRO QUINTO. Tit. 1. Si riporta per intera la Costitu-

zione dell' Imp. Corrado il Salico interno a' feudi: 197. Tit. 11. Collituzione dell' Imp. Errico II, in cui si annoverano le mancanze de

feudatari verso i di loro padroni , per le quali-debbano perdere i feudi : 199. Tit. 111. Con questa seconda Costituzione

dell' Imp. Errico fi stabilisce che poisano i padroni concedere a lor piacere ad altri i feudi tolii a' vassalli rei: 201.

Tir. tv. L'ingratitudine del vassallo dee provarli con cinque tellimoni per poterli privare del fendo: ini.

Tite v. Si vieta a' feudatari allenare qualunque porzione di feudo in qualtitia mo-

Tit. vt. Il vaffallo ch' è impedito di dare il giuramento di fedeltà dentro l'an-

no, non perde il feudo: 203. Tit. vt1. L'Imp. Federico I da vari ordini per la confervazione della pace tra fudditi, e impone la pena contro i tra-

sgreffori: 204 Tit. viti. Collituzione dell' Imp. Federi-

co I circa gli Allodj: 207.

Tit. IX. Del medefimo Imp. Federico intorno alla proibita alienazione de' feudi: ivi .

Tit. x. Delle principali Regalie: 211. Tit. x1. Altra Costituzione dell' istesso Imp. contro gl' incendiari, e violateri della

pace: 214.

Tit. x11. Della pace conchiusa in Costanza tra l'Imp. Federico I e le Città d' Italia . e specialmente di Lombardia: 219. Frammenti o sieno Capitoli straordinarj. Tit. 1. Dell'alienazione de' feudi: 227. Tit. 11. De' feudi scutiferi , e de' scutife-

ri: ivi . Tit. 121. Della condizione del feudo non

adempita: 228. Tit. Iv. Della fedeltà : ivi .

Tit. v. Se molti siano i padroni, o li vasfalli , fi debbano o no più fedeltà , o più servigi. 229.

Tit. vi. La colpa di uno de'coeredi vaf-

falli non pregiudica agli altri: evi . Tit. vt 1. Nella contesa tra il padrone e'I vaffallo, la ragione del vaffallo fi efamini prima: 250.

Tit. viii. Dell'evizione: ivi.

Tit. 1x. I feudi impropri fono in arbittio del concedente il toglierli: iui. Tit, x. Di un feudo in quiftione , pria fi tratti del possessorio, indi del petitorio:

231. Tit. x1. Se uno de'fratelli abbi ceduta la sua porzione all'altro fratello, o al pa-

drone, o all'estranco: ivi. Tit. xtt. Il padre nel feudo del figlio nor

fuccede: 232, Tit. X111. Dell' investitura fatta al mari-

to, o alla moglie e marito insieme: ivi. Tit. xIV. De' frutti del feudo: ivi Tit. xv. Se fi acquifta il feudo colla pre-

ferizione: 233.

Tit. xvt. Della pruova dell' investirura: ivi. Tit. xv11. La condizione tacitamente siegue il feudo: ivi.

Tit. xviii. Il fratello nel feudo nuovo non fuccede all'aitro fratello: 234. Tit. xex. Della investitura dell'antico e

nuovo feudo: ivi. Tit. xx. Il giulto errore scusa il vassallo,

il quale non prefto fedelta: 325. Tit. xxt. Il fatto di un fratello non nuo-

ce all'airro nel feudo paterno: ivi. Tit. xx11. Del feudo di Guardia, e Ga-Staldia: 236.

Tit. xx111. Intorno alla successione del feudo: rui. Tit. xx 1v. Dell'investitura del feudo al-

trui: ivi Tir. xxv. Non perde il feudo colui , che fenza dolo tralcutò di chiedere l'investi-

tura dentro l'anno: ivi . Tit. xxv1. Per delitto del vassallo il feu-

do torna al padrone: 237.

Tit. xxvtt. Del feudo ligio: ivi. Tit. xxvi ii. L'Imperatore perde il feudo

fe non dia altro per lui , che giuri fedelta: 238. Tit. xxxx. La Chiesa non giura fedeltà: ivi. Tit. xxx. Non si costringe il vassallo di

prestare per un feudo due giuramenti di fedelta: rui . Tit. xxx1. I figli solamente del secondo

matrimonio succedono alla madre nel feudo: 239. Tit. xxx+1. In quali casi la donna succede

nel feudo: ivi .

Tit. xxx111. De' feudi di abitazioni: 240. Tit. xxx iv. Li fervi manumetti dopo lesciata loro la successione non succedono nel feudo : ivi .

Tit. xxxv. Come i vaffalli preftino il fery vizio a spese del padrone : 241-

Tit. xxxvt. Il vasfallo può trasferire per stretto diritto il feudo ad altri : ivi .. Tit. xxxvt 1. Col Chiericato fi perde il

feudo . 242. Estravaganti dell' Imp. Errico VII. Tit. t. Come fi procede ne' delitti di lefa

Macftà : ivi . Tit. 11. Quali si dicono ribeilie 243.

LIBRO SETTIMO.

Della Ragion Militare,

Tit. 1. D Ella costruzione delle Fortez-ze proibita ne'luoghi demaniali ; e della giuridizione de' Cattellani: 1. Tit. 11. Dell'eccezione Offica : 2.

Tit. 111. Della pena per le ingiurie inferite a' soldati e Nobili: 6.

Tit. 1v. Che non si estraggano armi e legnami da navi dal Regno: 7.

Tit. v. Della ragion militare: 8. Ordinanza per fervizio delle Piazze. Cap. 1. Degli Ufiziali Generali comandan-

ti un Eferciro con facoltà di comandare fu la Frontiera, e degli Ufiziali comandanti ed impiegati in una Provincia : 63. Cap. 11. De' Governatori delle Piazze 60. Cap. 111. Degi' Ispettori in capite, Ispettori particolari , Brigadieri comandanti di Brigata , e Ufiziali Generali impie-

gati nelle Piazze: 71. Cap. Iv. De' Tenenti di Re nelle Piazze,

e degli altri Ufiziali dello Stato Maggiore di effe : 73. Cap. v. Del fervizio che gli Ufiziali Superiori delle Truppe dovranno prestare

nelle Piazze: 75. Cap. v1. Degli Ufiziali del Corpo Reale:77. Cap. vii. Del fervizio delle Truppe nel-

le Piazze: 81. Cap. visi. Dell' ordine da offervarsi nelle Piazze per comandare nelle medefime

il tervizio: 84. Cap. 1x. Dell' ordine da offervarsi ne' Reggimenti per comandare il fervizio che debhono prestare : 89.

Cap. x. Dell' Assemblea delle Guardie, e dell'Ispezione, e della Parata delle medefime : 90.

Cap. x1. Del servizio delle Guardie ne' loro Posti ; 96.

Cap. x12. Della Gran Guardia · 109. Cap. x111. Delle Guardie alle Porte, de' Posti principali dell' interno della Piazza: 115.

Cap. x 1 v. De' piccioli Posti interni ed esterni: 124

Cap. xv. Della Guardia che la Cavalleria dovrà fare a cavallo e a piedi : 126, Cap. xys. Della Guardia che dovrà farti IDNICE GENERALE

dalla Truppa del Corpo Reale: 128. Cap. xvir. Bell' Ordine e del Santo: 129. Cap. xviri. Della Ritirai: 133. Cap. xxi. Belle Pattuglie: rui. Cap. xx. Delle Ronde: 137.

Cap. xx1. De' Diffaccamenii di Guerra, e

delle Partite: 143.

Cap. xx11. Dell' Affemblea delle Truppe,
e de'casi d'allarme: 145.

Cap. xxxxx Degli Onori Militari: 148. Cap. xxxv. Degli Onori Funebri: 154. Cap. xxv. Della Distribuzione: 157.

Cap. xxvr. Della Rivilla: 158. Cap. xxvrr. Degli Efercizi delle Trop-

pe: 161. Cap. xxv111. Della pulizia e del buon governo delle Piazze: 162.

Cap. xxix. Della polizia del buon governo, e della disciplina delle Troppe nel

le Piazze: 168. Cap. xxx. Della Disciplina e del buon Governo interiore delle Brigate, e de' Reg-

gimenti: 172.

Cap. xxxx. Delle precauzioni da prenderfin nelle Provincie e nelle Piazze per
prevenire la diferzione: 197.

Cad. xxx11. Dell'arrivo delle Truppe nelle Piazze: 202. Cap. xxx111. Degli Alloggi: 206.

Cap. xxxiv. Dello (labilimento delle Troppe ne'loro Alloggi: 215.

Cap. xxxv. Delle Truppe che passeranno per le Piazze: 217.

Cap. xxxvi. Della partenza delle Truppe da una Piazza: ivi. Cap. xxxvii. Dell' ordine da offervarsi mar-

ciando nell'interno del Regno : 221. Cap. xxxv111. Degli Ofpedali : 229.

Cap. xxxxx. Delle Prigioni , e de Carabozzi Militari : 233. Cap. xt. Degli emolumenti degli Stati

Cap. xl. Degli emolumenti degli Stati Maggiori delle Piazze, e delle Cantine, o efenzioni accordate alle Truppe: 234.

Cap. xtx. Della confervazione delle Fortificazioni, e degli edifizi militari: 235. Cap. xtxx. Delle Milizie civiche, o ur-

bane: 236. Cap. xL111. De' Quartieri, e delle Città aperie: 237.

Cap. XLIV. Delle Cittadelle , de' Forti, e

Cap. atv. De' Sigilli , e degl' Inventari de-

gli Ufiziali dello Stato Maggiore delle Piazze: 240.

Cap. xivi. De' Configli di Guerra: 24x. Cap. xivii. Delle Escuzioni: 1115 1. Cap. xiviii. Modelli de'Rapporti 1 242.

Cap. xtv111. Modelli de Rapporti : 242.
Appendice 1. Polizia Diplomatica intorno

alli Militari: 260.

Appen. 11. Intorno ai requifiri che debbono concorrere in coloro li quali voglio-

no applicarsi a servire da Cadetti nelle Milizie, o sia della Nobilità Miliane: 265, Appen. III. Intorno alla licenza Pontiscia concessa à Militari, e loro famiglie, di mangiare caree ne giorni vietati dal-

la Chiela: 270. Appen. tv. Intorno alli Militari difertori: rui.

Appen. v. Intorno alla riforma degli abiti che devono vettire li Militari ... 273. Tit. vr. Ordinanza fopra differenti Arti-

coli delle Ordinanze generali, che fi hanno a leggere dalli Sergenti alli foldati d'Infanteria, Cavalieria e Dragoni almeno una volte la fettimana, c nel rempo di piglier partito ae' Reggimenti, del di 26 Aprile 1760 (e sia compendio del Codice Militare de' delitti, e

delle pene ): 274. Tit. v27. Reale Ordinanza per la formazione degli Artiglieri Littorali: 289.

Tit. v121. Reale Ordinanza intorno a' Difertori delle Reali Truppe: 296. Cap. 1. Delle pene pronunciate contro i

Disertori : ivi.

Cap. 11. Del ritorno volontario de' Disertori : 207.

Cap. 111 De Difertori arrestati. 301.
Cap. 11. De foldat: affenri con licenza, o usciti dallo Spedale, e delle Rectore: 305.
Cap. v. Del Giudizio de Difertori : 309.
Cap. vr. Editto per obbligare i Reali Sud-

Cap. vr. Editto per obbligare i Reali Sudditi ad arreftare tutt' i Difertori : 313. Tit. 1x. Della Giunta Confultiva di Guerra, e di lei-Pianta: 318.

Tit. x. Dell'Udienza Generale di Guerra, e di Cafa Reale: 333.

Tit, xr. Dell' Officio della Soprantendenza del R. Fondo di separazione de' Lucri Militari: 352.

Tit. x11. Dell'Officio dello Scrivano di

Regione: 357-Tit. xrri. Dell'Armeria Reale, e di non abufarfi delle marche Reali nelle armi da fuoco: 392-

TITOLI Tit. xxv. Pegli Alberi, o fieno delle An-

tenne, e Remi da non venderfi : 393. Tit. av. Del taglio degli Alberi :ivi . Tit, xve. Degli Officiali delle Regie Galee : 400.

#### LIBRO OTTAVO

Del pubblico commercio interiore per Terra, e per Mare, e della pub-- blica fanità .

Tit. 1. TEIl' Officio del Supremo Magistrato del Commercio, e delle incumbenze del fuo Tribunale : 1.

Tit. 11. Dell' Officio del Contolato di Mare e Terra, e delle incombenze che spettano al suo Magistrato; e dell' Officio de Confoli e Vice-Confoli ye Confoli delle Arti: 16.

Tit. 111. Dell' Officio dell' Animiragliato e del Confolato, e delle incumben-ze che sperrano al suo Magistrato: 74. Tit. Iv. De'Marinari , e Porti , e delle

Torri maritime : 82.

Tit. v. Delle riparazioni dellegni maritimi, e della gente addetta alla Marina : 185. Tit. VI. Inverdetto contro de Pelcatoriz 126. Tit. viz. Della Peica de' Cosalhi ( o fia

Codice Corallino ) : roi. 1. De' Contoli: TAAL

11. Del Cancelliere : 145.

111. Del Caffiere e Razionali : ivi . zv. De' Capifquadra : 146.

v. De Padroni . 147.

vi. De' Marinari: 148.

ver. De' Scrivani 149. vitt. De' Negozianti provveditori

fuori Regno , 150. rx. De' Sensali : ivi . x. Delte Galeotte per la fcorta delle

Feluche: 151.

xs. Del Cambio marittimoi: ivi. x11. De' pericoli maritrimi: 153. xIII. Dello fpaga, e farziame: 154

xxv. Della Pefcae ini . xv. Della vendita de' Coralli: 136.

EVI. De' Conti: 157. zvrz. Di un nuovo Monte: 150.

Real Compagnia del Coralto 1. Nome, ed Armi della Compa-

gnia: sec.

11. Fondo, ed Azionie ivi. 1 ...

111. Obblighi della Compagnia: 163. av. Compra, vendita, e pegno del Corallo: 164.

v. Vifita, e Contrabbando: 165. vs. Diritti di Dogana, ed Immuni-

tà ; ioi . VII. Amministrazione: ivi.

§ .t. Direttori : ivi.

11. Governatori: 166. Bat. Segregario , ed Archiva-

rio: 167. 6. 17. Razionale, ed altri: rvi.

viti. Sessioni generali, e particola-

ax. Scritture, e Librie 168. x. Conto, e Bilancio: iti.

x1. Fondo di Calla: 140. x11. Soprantendenza, e Tribunale

competente: ivi. ziti. Durara, scioglimento, e Con-

timpazione: ini . xIV. Riferva : 170.

Tit. VIII. Delle Afficurazioni : ini. Tit. 1x. De' Banchi , e loro amministra-

zione: 178. Tit. x. Bel Banco di S.Carlo da costituir-

£: 187. Tit. xt. Delle Lettere di Cambio . o fia reffere collibitiche , e delle Polizze di

Banco : 188. Tit. x11. De' Banchieri : 199,

Tit. xxxx. Di coloro che hanno fimulato il fallimento: 20%

Tit. xIV. De' Mercati, o Fiere, e della glandizione del Mastrogiurato in tempode' Mercati , cui appartiene la custodia delle Fiere: 206.

Tit. xv. Dell' Officio della Deputazione per contervare la Sanità : come debbafi ovviare alla Peste, e guardarsene da ogni fospetto . e della fanità dell' aere ': 212: :

Tit. xv1. Della Confervazione dell'aere: 215 Tit. xv11. Della fortificazione della ri-

va: 316. Tit. xvIII. Divieto che si facciano Orti

nel Sobborgo di Chiaja: 319. Tit. xix. Che non fi faccia cos' alcuna nel pubblico Lagno: ivi.

Tit. xx. Che non fi faccia cos' alcuna nel-

- la Reale Strada di Puglia : ivi . . . 8 -11 -. m. 5 . 5

#### LIBRO NONO.

Degli Offici pubblici , e degli Officiali.

Tit. 1. Dell'Officio del Baglivo, e de'danni dati: 1. Tit. 11. Dell'Officio del Baglivo: 7.

Tit. 111. Degli Atbitri : 14. ... Tit. 1v. Dell'officio dell' Avvocato, e del

fuo falario: 16.

Tit. v. Del Postulare, o sia dell'esporre
la sua domanda al Magistrato: 28.

Tit. vz. De' Procuratori, e delle pene alle quali fon tenuti effi, e quando per i loro Principali: 29.

Tit. v11. Dell' officio de' Deputati di notte della Città di Napoli, e fuoi Cafa-

li: 35.

Tit. v111. Delle qualità che fi richiedono
nelle persone de Notaj, Giudici, ed altri, che esercitano carica publica, e del

lor'officio: 45.
Tit. 1x. De' Notari, e del loto falatio, e dell'officio de' Giudici a contratti: 51.
Tit. x. Del Notaro della Regia Corte 65.
Tit. x1. Della fede ed autorità degl' Istru-

Tit. xr. Della fede ed autorità degl' Istrumenti, e come fi riaffunono : 68. Tit. x11, Dell' officio del Maltrogiurato:70.

## LIBRO DECIMO.

Delle Scienze e delle Arti.

Tit. 1. DEl privilegio concesso al Collegio dello studio Napoleta-

Tit. 11. De' Scolari dottorandi, o fia dell' aggregazione al numero de' Dottori, ed in qual luogo: 2. Tit. 111. Del Collegio de' Dottori. 9.

Tit. 111. Del Collegio de Dottori : 9. Tit. 1v. Del regolamento degli fludi di Napoli : 11.

Tit. v. Della Regale Actademia delle Scienze, e belle lettere : 54. Tit. vt. Del regolamento degli Studi del

Collegio Napoletano del SS. Salvatore, e de Collegi Provinciali : 55.

Tit. v11. Del regolamento de Siudi del - Coilegio de Getuiti (abolito). 71. 1 Tit. v111. De Medici, e della loro mercede, e della facultà Medica ripurata

cede, e della facultà Medica rip per una delle più nobili : 72. Tit. x. Degli Speziali di Medicina, e Manuali, e dell'officio del Regio Protomedicato: 78. Tit. x1. Della stampa de'Libri: 92. Tit. x11. De' Maetri delle Arti, o sia de-

Tit. XII. De' Maetri delle Arti, o ha degli Artieri : 103. Tit. XIII. Della fede da prestarsi a' Mer-

Tit. 1x. De' Chirurgi, e Barbieri : 77.

Tit. xIII. Della fede da prestarsi a' Mercanti nella vendita delle merci, e delle : loro pene: 110.

Tit. xsv. Dell' Arte della Seta : 115. Tit. xv. Della Legislazione di S. Leucio, Scuola delle Arti, e Cafa di educazio-

ne: 163.

Tit. xvs. Del Cristallo da farsi, e de' Pri-

vilegi conceduti agli Artefici: 180. Tit. xvii. Del Collegio degli Orefici: 187. Tit. xviii. Della vendita proibita delle robe vecchie, o fia di coloro, che van-

no d'intorno : 182. Tit. xix. Divieto contro de Ciarlatani, e

Rivenditori : 183. Tit. xx. Degli Edifizi proibiti, e della

proibizione tolta: 185, Tit. xx1. De' pascoli, foreste, e boschi: 187 Tit. xx11. Divieto contro de' venditori della calce: rvi.

Tit. xx111. Riforma del luffo eccedente: rvi. Tit. xx117. De' fervitori, e delle vedova della Cafa Reale: 193.

Tit, xxv. Divieto temporale di fervira delle Mule ne cocchi : 194. Tit, xxvI. Divieto contro i Cocchieti ivi.

Tit. xxv11. Divieto di darfi Comedie private fenza espressa licenza e 199.

#### LIBRO UNDECIMO.

Dell' Ordine de Giudizj , e delle Azioni .

Tit. 1. DEll'Ordine e forma de' Giu-

Tit. 11. Del chiamare in Giudizio.: e del-

le Lettere citatorie: 35.

Tit. 111 Delle Cirazioni, Editti, ed altri Referitti tanto in Regno, che fuori di effo: 38.

Tit. 1v. Dell'elezione del Foro : 41. Tit. v. Del Foro competente : 42.

Tit. vr. Della pana contumaciale nelle cause civili.; 31: ' Tit. vrr. De' Libelli : della contestazione

della lite e e dell'eccezioni : 54 .

TOLI.

Tit. vitt. Delle Dilazioni : 61. Tit. xxxv111. Degli alimenti da prefiarli a' figli di famiglia fecondo la Confuetu-Tit. 1x. De' Testimonj : 74. Tit. x. Della rifrenazione , e ripulfa de' dine Napoletana: 181. Testimoni : 79.

Tit. x1. Del beneficio della restituzione in integrum, ed a chi compete : 80. Tit. x11. Al Senatufconfulto Macedonia-

no e Vellejano : 83. Tit. XIII. Dell'istanza della causa da non restituirsi senza rifarsi le spese : 88.

Tit. xzv. Della restituzione della possessione turbata con violenza : e de Confervatori: 89.

Tit. xv. Della liquidazione degl' Istrumenti: 93.

Tit. xvs. Della relazione delle cause: 99. Tit. xv11. Della moderazione della prevenzione: 102.

Tit. xvIII. Delle prescrizioni : d. p. Tit. x1x. Del dritto del Congrue : 109.

Tit. xx. Di colore she negano il mutuo, deposito, o presitto e res. Tir. xxx. De' Cenfe, e del Laudemio de'

Corpi feudali: 116. Tit. xx 1 1. De'Contratti , e della Lesione: 125 Tit. xxxxx. Della Compra, e della Ven-

dita : 140. Tit. xxxv. Del parto di retrovendere : 159. Tit. xxv. Delle alienazioni delle cose de-

dotte in giudizio: d. p. Tit. xxvs. Della locazione e conduzione, o sia

del paffaggio dall' una all' altra cafa : 160. Tit. xxvII. Delli Sponfali : 165. Tit. xxviii. Dell' Antefato, o sia dona-

zione per cagion di nozze, o della quarta, e di altri donazivi : 167. Tit. xx1x. Della maniera di togliere i vin-

coli, o fieno condizioni apposte al contratto, o testamento: 168. Tit. xxx. Delli Testamenti : 172.

Tit. xxxt. Della Eredità, de' Preamboli, e de' beni vacanti : 174.

Tit. xxx11. Dell' Arrogazione: 174. Tit. xxxxxx. Della dispensa all'età mino-

re: 175. Tit. xxxxv. Della educazione de' Fanciulli

e delle Fanciulle, e de' matrimoni da non contrattarsi co' medesimi : d. p. Tit. xxxv. De' Fanciulli perduti, e per ca-

fo da' Parenti derelitti : 176. Tit. xxxvi. De' Bambini projetti, ed espo-

fti : d. p. Tit. xxxv 17. Dell'immunità de' Napole-

· sani: 177.

Tit. xxxxx. Della Cessione de' beni : 182. Tit. xt. Delli Patrimoni, e Salveguar-

die: 186.

Tit. XLI. Delle Servità : 101.

Tit. xt.11. Divieto di pignorare gli Strumenti suffici, e bovi aratorj: 193-Tit. xLIII. Delle remissioni delle cause :

105. Tit. xtrv. Della decisione delle cause: 196. Tit. xLv. Delle Spefe : 204.

Tit. x vr. Delle Appellazioni : 205. Tit. xLVII. Della Trigefima , e Salario

degli Officiali: 2:0. Tit. XLVIII. Delle Ferie: 217.

Tit. xtix. Delle Consuctudini, Napoletane . cioè : 221.

Tit: r. Delle Successioni intestate : d. p. Tit. 11. Della Successione con teilamento : 223.

Til. 111. Della Successione di colui che muore con testamento senza fieli : 224. Tit. 1v. De' Figli di famiglia che vogliono testare, e di quali beni possono: d.p. Tit. v. Della Figlia di famiglia che passa

a . marito : 225. Tit. vr. Della donna che ha figli, in qual maniera ditpone della fua dote : d. p. Tit. var. Degli alimenti da prestarsi: 226. Tit. vIII. Del dritto delle doti , e della

costituzione di esse : 229. Tit. 1x. Del Dritto della Quarta : 231. Tit. x. Del confenso della moglie : 232.

Tit. xt. De' contratti celebrati tra il marito e la moglie, e delle doti : 233-Tit. x11. Degl'istromenti flipulati per i

Curiali Napoletani , e della lor fede: 235. Tit. x111. In quali beni ha luogo la Quarta: 238.

Tit. xzv. Del dritto della prima Quarta. 239.

Tit. xv. Del padre che riceve le doti infiem colla moglie e figlio in qual maniera è tenuto alla restituzione : d. p. Tit. xvr. În quali casi è lecito pignorare

di propria autorità : 240. Tit. xv11. Del dritto del Congruo : 241.

Tit. xvIII. In quale caso si sta al desto del Colono parziario, inquilino, femplice colono, o tenutario del fondo ad annua pensione da prestare in denaro.

#### INDICE GENERALE

vittuaglie, o altri generi di robe: 244. Tit. xix. Della testimonianza de' Villani:

245. Tit. xx. Delle Servità: 247.

Tit. xx1. Delle aperture da non farfie 249. Tit, xx11. Intorno al formare un Centimolo, è di non tenere paglia nella ca-

fa: 252. Tit. xx111. Della contribuzione da farfi per le spese erogate in una casa comu-

ne : 257. Tit. xxiv. Della locazione , e conduzio-De: 254-

Tit. xxv. Quali eredi fuccedono nella locazione: 256.

Tit. xxv1. De' pegni ? 257. Tit. xxv11. Della nunciazione di nuova

opera : 258. Tit. xxvIII. Della divisione de' beni comuni: 259.

Tit. xxxx. Della ghianda, e sian frutti da raccogliersi: 260.

Tit. xxx. Del contratto di compra, e del-

le arre che si danno : d. p. Tit. xxxx. Della ripa, o rialto : d. p.

Tit. xxxxx. Della reflitozione in integrum de' minori : 261. Tit, plt. Conspetudine, o sia Uso de' Sedili di Capuano e Nido volgarmente detto alla nuova maniera : e Capitoli de'

Proceri, e Magnati.: 262. LIBRO DUODECIMO.

De' Delitti privati , e pubblici, e delle Pene .

Ove debbasi taluno convenire per ragion del delitton 1. Tit. 11. Delle accusazioni ; e quando si procede ex officio, ed a carcerazione : 4-Tit. 111. De' Privilegi conceduti alle Univerinà di non precederli ex officio abrogati ; e che ne' delitti, deliftendo l'offelo o l'acculatore, si proliegua en offi-

cio : 16. Tit. 1v. Del Foro Criminale ordinario. 17. Tit. v. Dello stilo nelle cause criminali ordinarie; e che la G. C. non possa inibire le Corti del Regno, che proceda-

no in prima istanza : 31. Tit. va. Delle cause criminali delegate: 22. Tit. vrs. Dello filo nelle cause crimina-

li delegate : 36.

fe criminali : 48. Tit. x. Del processo informativo : 49.

te : 41.

Tit. x1. Della citazione del reo ; 52.

Tit. x11. Della contumacia : 54.

Tit. x111. Della pena della contumacia nelle cause criminali contro de' banditi. e forgiudicati : 55.

Tit. VIII. Del Foro criminale competen-

Tit. 1x. Della elezione del Foro nelle eau-

Tit. xiv. De' contumaci , ed altri , perche non accostino alla Corte del Re : 60. Tit. xv. Dell' Afilo : 63.

Tit. zvr. Della sentenza della forgiudica.

e sia proscrizione: 69. Tit. xva 1. Della persecuzione de malfattori, o sieno delinquenti , anche fuori

del Regno, e delle facoltà straordinarie in procedere contro d'effi : 72. Tit. xvara. Della pubblica fede da darfi ,

e da offervarfi, o fia de'Guidatici : 77. Tit. x1x. Degli Efuli : 79. Tir. xx. De' Ricerratori de' delinquenti, .

fieno de' malfattori : 102. Tit. xxx. Non fi conviene il figlio pel padre, vel e contra , o il fratello per l'altro : 108. Tit. xx11. Della presentazione de' rei: 109. Tit. xx111. Della carcerazione de'rei: 110,

Tit. xxxv. Della custodia de'rei : 113. Tit. xxv. Dell'esame de'rei : 115.

Tit. xxv1. Delli rei affenti : 116. Tit. xxv11. Della Tortura : 117. Tit. xxv 111. Dell' impinguativo, e difen-

livo; 127. Tit. XXIX. Delle rappresaglie, o sieno ritenzioni : e che niuno fi faccia giullizia da fe, fe non provocato : 128.

Tit. xxx. Del delitto di nfurpata giuridizione: 129.

Tit. xxxt. Di coloro che offendono l' inmocente per lo colpevole : 130.

Tit. xxx11. Della pace fatte fu la parola Regia, e non offervata, o fia d' imporre difeia, fen mandato: 131. Tir. xxx111. De' danni clandestini : 134. Tit. xxx1v. De'Minori che delinquono: 135. Tit. xxxv. Divieto a' Vendemmiatori di

profferir parole ofcene : 136. Tit. xxxvi. Divieto che niuno nella Spinggia di mare mooti ignudo : 127.

Tit. xxxvir. Riforma degli eccessi Carnevalefchi : 138.

Tit, xxxvt 11. Delle pietre , folgori , e

TOLI

fuochi artificiali da non gettarfi: 140. Tit. XXXIX. Divieto di porfi fuoco nelle restoppie prima della festività dell' Asfunia: 147.

Tit. xL. Delle Scommelle de' Mercanti, e di altri ; d. p. Tit. xt.1. Di quei che spandano, e getti-

no fuori : 141. Tit. xt. 1. Delle ingiurie : 150.

Tit. xLIII. Del rispetto dovuto al Palaz-

20 del Principe : 154. Tit, xLiv. Del rispetto dovuto alli Magiftrati , e Giudici : 156.

Tit, xtv. Di coloro che baciano le donne d. p.

Tit, xtv1. Del ratto, e della violenza inferita alie Monache : 159.

Tit. xLVII. Del ratto delle Vergini , Vedove : d. p. Tit. xLv111. Delle violenze inferite alle

donne ancorché meretrici e del foccorfo alle medefime che gridano, non prestito: e della pena delle donne che falfamente accusano altri di violenza: 160.

Tit. xlix. De' Lenoni , e delle Madri , che proftituiscono le di lero figlie, e de

Concubinati : 162. Tit. 1. Delle Meretrici: 167.

Tit. 11. Alla Legge Giulia degli Adulteri . E de' Stupri : 177.

Tit. LII. Della Sodomia: 184. Tit. LIII. Degli Ufuraj: 187.

Tit. LIV. Pena per colui che domanda doppiamente il credito, o fia del bis peti-

to: 195. Tit. Lv. De' Vagabondi : d. p. Tit. 1vr. De' Zingari, ed Egiziani : 199. Tit. LVIL Di quei che menano vita diffo-

luia e viziola : 200. Tit. Lynn. Delle Taverne : 201.

Tit. Lix. De' Giuocatori : d. p. Tit. 1x. De' Bestemmiatori . 214.

Tit. Lx1. De' Furti 217. Tit. 1.x11. De' Furti in campagna , e in

pubblica strada: 226. Tit. 1x111. Della proibizione delle scale

in tempo di notte: 231. Tit. IXIV. Del Peculato : d. p.

Tit. Lxv. Della vendita dell'uomo libero, 232.

The Charles Later &

Tit. LXVI. Degl' Incendiarj: 233. Tit. LXVII. Del rapitore delle robe nel

maufragio, e nell'incendio: d. p. Tit. LXVIII. Dello spoglio di un uomo uccifo : 234.

Tit. LXIK. Della Rapine : d. p.

Tit. Lxx. De' Ladrocinii : 235. Tit. LXXI. Del delitto di Abigeato: d. p. Tit. LXXII. Del Fallimento dolofo : 236.

Tit. LXXIII. Del Sacrilegio: d. p. Tit. LXXIV. De' fallificatori del Real Suggello, e della monera, e de' tofatori di

effa: 237. Tit. 1xxv. Delle Fallità : 238.

Tit. 1xxv1: Di coloro che fottraggono memoriali , o sian libelli 2 239. Tit. 1xxvii. De' Venesici, e de' Veleni:d.p.

Tit. LXXVIII. Che non fi provochi com grida Serra Serra: 250.

Tit. LXXIX. De' delitti di lefa Maeftà : 25 L. Tit. LXXX. Delle Armi : 252.

Tir.- LXXXI. Delli Patentali: 284-Tit. LXXXII. Delle Guardie notturne : e , the non fi camini in tempo di notte: 188-

Tit. 1xxx111. Del Duello: 291. Tit. LXXXIV. Del tiro di Schioppo, o fiz Piftola : 293.

Tit, 1xxxv. Della punizione degli Omicidi: 206.

Tit. LXXXVI. Dell' Affaffinio: 308. Tit. 1xxxvir. Della Condanna: d. Tit. LXXXVIII. Privilegio della G. C. nel fentenziare processi difettoli per sollen-

nità giudiziaria : 309-Tit. IXXXIX. Della pena del Giudice, che

malamente giudica : 311. Tit. xc. Del Truglio e Concordie : 312. Tit. xcr. Delle Composizioni , Commutazioni delle pene, e Transazioni : 314-

Tit. xc11. Delle appellazioni, nullità, ed altri rimedi legali : 320.

Tit. xCIII. Della Revisione: 322. Tit. xciv. Delli nuovi indizi : 325.

Tir. xcv. Delle Pene: d. p. Tit. xcvt. Delli rei condannati per caufa

de' delitri : 326. Tit. xCv11. De' Relegati : 236. Tit. xCv111. Della Abolizioni de' delitti per Indulgenza de' Principi : 339.

# I C E

#### DELLE MATERIE

Comprese nel Codice delle Leggi del Regno di Napoli con ordine Alfaberico, e con Leggi aggiunte posteriormente emanate.

#### AVVERTIMENTO AL LEGGITORE.

La lettera I, puntara indica libro: n titolo : n. numero : r. rito : ap. appendice : arr. arreito della Regia Camera: conf. confuerudine; cap. capitolo; 6 paragrafo: p. pagina: v. vedi .

A Bigesto è un delitto che fi commet-te con furto di animali, e fi procede ordinatiamente : 1. 12 4. 71 n. 1 P48. 235.

Abilitazione de'rei fi tratti in Rueta , e per causa d'infermità ; dove cade pena di corpo afflittiva , non fi abiliti extra Nell'abilitazione del carcerato infermo, fia inteso il Fiscale : 1. 3 4. 15 m. 11 Dag. 281.

Abilitazione in forma , li rei robricati essendo abilitati o Ilberati in forma, acquistandos puovi indizi dal Fisco tra Il biennio, si riducono questi ad atti giodiziarii, e fi quiscono con gli antecedenti: ma terminato il biennio dal giorno del decreto, non fi fa più ufo degl' indizi precedenti , così che li ret enbricati, li quali fono tlati abilitati, o liberati in forma , rimangono interamente affoloti, ed abilitati ad efercitare qualunque affizio : 1.121.94 n. 1. p. 325. Abito ecclefiaftico non poffa vestirfi da

laici : 1. 1 t. 9 ap. 4 n 2 p. 96. Abito Militare niun paesano posta vestirlo a quell'ufo, tantomeno i fervitori : 1. 7 t. 5 m. 24 p. 37 . Tra i Soldati della Truppa vi fia l'eguaglianza nel vestire , con la distinzione secondo li gradi: ap. 5 n. 1 p. 273. Abolizione de' delitti , V. Indulti , o fian

Indulgenze de' Principi . Accademia Regale delle Scienze e Belle

Lettere . e lua fondazione: l. 10 f. 5 m. t p. 54.

Accensione di candela non si fa per sapere il valore della roba, ma per liberarli all' offerente : l. 11. t. 1 ap. n. 4 p. 34. Contro il decreto di accentione di candela non fi dà gravame, ivi n 5. Accesso alla Corte del Re per pretendere

non fi faccia fent' approvazione e licen-24 del Vicerè : 1. 12 t. 14 n. 2 3 4 5 e 6 p. 62.

carcerem : lib. 3 tit. 12 n. 6 pag. 171. Accesso sopra il luogo fe faccia quando poffa fenz'altro termine deciderfi, e la decisione si faccia o sopra l'istesso luogo, o fra un mese totnato il Commellario: 1. 4 t. 2 n. 63 5 3 4 e 7 p. 52 . Non polla domandarii accello lopra il luogo se non dentro un mele dal di, che farà riferita la causa : 1. tt t. 8 u. 4 6 15 p. 66. ( V. anche Commesse ) Accessi de Ministri criminali intervenga il Portiere della Ruota, escluso ogni altro:

Acqua e Aquidorti Reali della Citrà di Napoli, per la confervazione di quelli si offervino i Capitoli : 1. 5 t. 14. n. 1 pag. 265.

Acquavita s'impone il jus probibendi : 1. 4 1. 7 3 45 p. 244 . Si abolifce il jus proibitivo della confezione dell' Acquavita , rivocandoli la pr. 45 di que. sto titolo, potendo ognono lambiccarle, e venderla fenz'alcun dazio, eccetto di foli carlini venti di tratta d'ogni botte che si estrae su legni esteri , effendone esenti i legni nazionali , e con accrefcerfi altro picciol dazio fu le cuoja . pelli, falomi in barili e a peso, e su de' vini forastieri , n. 83 p. 300. Acquisto de beni si vieta a Luoghi pii ,

eccetto in cafo di permuta, e lasciandofi, debban venderli , o locarli : L 1 1. 21 n. 2 p. 109 . I beni foggetti a pefo paffano alla Chiefa col pefo ifteffe n. 2 . I beni acquittati non si tolgano alle Chiefe, n. 4 p. 200. Mancando al Luogo pio l'affenio regio, è incapace di possedere , e di percepire eredità , e la donazione in quiltione vada agli eredi , ep. 1 n. 2 . Per potere le mani morte ocquistare , si richiede l'espresso real permeffo, n. 3. Chiefe e Luoghi pii non poffono-fare nuovi acquitti per qualunque titolo ; e tutti gli atti tra vivi o per ultima vologrà a lor favore, non purificate le condizioni Ji o in poffeffo contradetto, si abbino per non fatti, e restino li beni all'ultimo possessore ; li capitali restituiti possono reimpiegarsi; li . Notari li notino in margine; eccettuati li Luoghi pii addetti ad opere pubbliche , n. 9. Il possesso contradetto dee effere anteriore, o contemporaneo, e fe posteriore , dec esser tale che rende il possesso dubio o viziose , ». 7. Li Ritiri fi eccettuano da questa legge, n. 14 p. 201 . Li fondi de' Padronati laicali fon compresi nella legge 4.7. 15. Se deciso il possessorio a favore del luogo pio , poffa dirfi pacifico o contradetto fino alla decisione del petitorio, si faccia relazione al Re, n. 19 p. 202. Nel con-corfo dell'erede ofufruttuario, del legitimo, e del pio luogo ultimo chiama-to, quello escluso, l'eredita spetta all' pfufruttnario , n. 20 . Lafciandofi l' ufufrutto ad uno , e la proprietà al luogo pio, questo escluso, l'eredità si acqui-fia agli eredi del fondatore, ». 22. Caducate le disposizioni, i benl restino all' erede gravato , e non del gravante , n. 23. Per uso proprio possono i luoghi pii costruirsi trappati , n.25 . Posson quefti rifare le fabbriche, ma non dilatarle, n. 26. Li beni acquistati dalle Parocchie, Seminari, ed Ospedali dopo il Concordato, foggiacciono a peli cataltali, n. 27 . Li crediti monastici per alimenti non fon compresi nella legge dell' ammortizazione , n. 29.

Accufare niuno lo possa per delitti , se non sa egli osseso : 1. 3 s. 12 n. 64 rite 191 p. 236. L'accusato non possa Ind. Gen. accusare l'accusatore , o i di lui congionti , fe non nel giorno medefimo e per altri delitti , r. 193 . Colui che aceufa un altro di delitto in una Corte , non noffa riaccufarlo in altre di nuovi e diverfi delitti , quando non poffa aififtere per proccuratore, r. 197 . Accufan. do civilmente , possa esser accusato criminalmente , e fi contesta la lite con l'uno, e con l'altro : l. II t. 7 m. 3 p. 56. Accusato avanti al Preside della Provincia di delitto capitale, ed avanti alla G. C. di eguale, o minor delitto, debba prima condannarsi dal Preside : se di maggiore delitto , o di quission di feudi, li procederà prima dalla G. C., n. 4.. Non fi ammettino da' Giudici dinunzianti, ed accufatori, fe prima non folcrivano le dinunzie , e le accuse s 1. 12 r. 2 w. t p. 5. Le Univerlità , e le donne maritate nelle cause capitali possono costituire il di loro procuratore, n. z. p. 6 . Quei che fono acculati di delitto, dando ficurtà di stare in giudizio . non poffon carcerarfi , purché non l'avellero confessato , o fosse pubblico o di lesa Maeità , o di mala vita , m. ?. L'accufatore, che desiste dall'accufa vien punito ,-n. 4 p. 7 . L'accusatore , che chiamato dal Giudice non comparifee dopo la lite contellata, vien punito, n. 5 p. 8. L'accufatore apparendo evidenie calunniatore , foggiace alla pena dell' accusato se il delitto fosse vero , n. 6. L'attore e'l reo che colludendo non compariscono dopo la lite contellata, fon puniti, n. 7 . Nelle caufe tranfigibili poffon l'attore e'l reo componersi tra loro pria che fi conteiti la lite : fe dopo, faranno puniti , n. 8. Si vieta a' Giudici il procurar accuse calunniose . n. 16 p. 10. Procedendos ex officio senz' acculatore, denunciante, o coadjutore, il Giudice, riferisca il suo decreto al Giudice di appellazione, e niente innovi , n. 17 . L'attore possa desistere dall' accula pria che il reo venga citato , e che non meriti pena afflittiva , n. 19 p. 11 . Dieci accusati di un delitto posson coltituire un procuratore per di-fenderli , n. 20. Ne delitti di pena di fangue che non vi fia accufatore , e in persona di Ecclesiastici , Vedova , Pupilli,

ed altre . ft proceda ex officio , n. 21 . Ne' pubblici delitti , che non fono divulgari , fi procede en officia , n. 22 . Delitenda l'accusatore , fi procede en efficie cal coediusore, s. 23. Deve vi è accufa , e denuncia , non fi procede en officie , n. 24 p. 12 . Dove manca l'accusatore, supplisce il Giudice, n. 25. L'acculato o fuoi parenti abitantino infieme non possono riacculare l'accusatose e suoi parenti per delitti antecedenti, ma pollono bensì per delitti accaduti de neve dopo la caufa mossa: potranno però pretendere cauzione di flare in giudizio. n. 27. Al fielio non è permello accusare i loro genirori, e ascendenti di qualunque delitto : la ffelfo fi vieta at genero rispetto ai suoceri; al fratello contro l'altro : agli alunni contro gli educatori ; e affinche li gravi delitti non simangano impuniti, può il Fisco da se istruirne, sostenerne, e promuoverne li giudizi, quando giungano a fua notizia,

n. 28 p. 14-Acculatori ed Acculati. V. Acculare. Ad modum belli quando fi dà posestà a' Prefidi e R. Udienze di procedere , s' intenda ne'cafi di furti in illeada pubbliea, ed in campagna; incende di cale o pagliari deutro o fuori de luoghi abitari, come di selve, boschi, seminati, vittuaglie ripotle nell' aje , e che fieno penfaramente fatti, non cafuali : ricatti, ancorche non efarti con effetto . ma sia venuto in atto di sequestrare la perfona trasportandola da luogo a luogo ; armamento per la campagna con arme proibite a modo di fuorufciti, in comiriva almeno di quattro, tanto dentro quanto fuori ilrada, quando però commerrono delitti, ancorchè non fieno in. quifiri di altro, e non fiene prefi in flagranti; ratti violenti fatt'in campagna a donne di qualunque condizione; praterie; ed altri delitti di mal elempio, che meritino rigore firaordinario, comprendendofi in effi anche i complici : 1. 3 t. 20 m. 11 \$48 e 49 p 313. Procedendoli dal Prelide ad modum billi fe fia in residenza, col voro del Tribunale, fe in campagna , fi conduca un Uditore . \$ 53: mancando it Prefide . l' Udienza continui a procedere ad medum belli, e riferica per l'approvazione; ed effendo la facoltà a tempo limitato, (corlo, continui fino all'elecuzione, \$ 34. Poffon li Prefidi procedere ad modum belli col voro di un folo Uditore ne'cafi permeffi; ma prima di efeguir la fenteraza, debbon darne parte al Re, e attendere il fovrano oracolo: 1, 13, 1-7, 14, 8, 28.

Adoa non fi paga da' Presidenti di Camera fe poffedono feudi : l. 4 t. 2 n. 189 p. 162. Anche il G. Cancelliere è immune mentre vive, n. 195 p. 163 . Il Barone che serve personalmente non paga adoa , n. 197 . Il Barone non elige l'adoa dal Suffeudatario pel donativo fi fa al Re, se non è nel possesso, n. 108. L'Ofpedale della SS. Annunziata per la Terra di Vignola non paga l'adoa . m. 199 p. 164. Li Monatteri che han feudi pagono l'adoa, e li donativi , n. 200 . L'adoa fi taffa dat Cedolario fecondo l'informazione dell'introito . n. 201 . L'adoa per l'alumiera d'Ischia fi taffa al 20 p.T 100 , w. 202 . L'adoa fi taffa fenza deduzione di annua entrada vendura, n. 203 . Gli Avvocati Fifealt della R. Camera fono anche immuni dall' adoa , n. 204 . La taila delle adoe ne' feudi, e ne' corpi non taffati fi faccia con attenderfi l'ultimo relevio . m. 205 . L'adoa fi taffa fenza deduzione di fpefe nella vendita de' feudi .

m. 206. Adulterio, il marito non può accufare la moglie di quello delitto quando confentifce, il quale come lenone diviene infame: 1. 12 1. 51 n. 1 p. 177 . Al marito è lecite di uccidere in atto di adulterio la moglie, e l'uomo, n. 2 pag. 178 Ma fe dimettera l'adultero, e riterrà la moglie, farà tenuto di lenocinio, n. 3. Il marito può ripodiare la donna adultera , n 4. L' adulterio fi giudica dalla Curia Ecclefiaft ca . quindo non vi fia violenza ( ora per antica ennsuerudine procede il Gudice laico ), n. 5. Il marito non può rinnovare l' accusa d'adulterio, se si abbia ricevita la moglie, n. 6. L'adulterio si punice non più colla morte, ma colla conficazione de' beni, fe non vi lono figli . n. 7. Ne' delitti di adulterio non fi procede ex officio, n. 8 . La querela di adulterio compete al marito tolo, e a nina altro, benche firetto congionto , s. 17 p. 184.

Affezioni non han luogo (v. Regole della Cancelleria ) . E fi nega l'exegnatur: L. 1 T. 10 ap. 1 n. 8 p. 112.

Affaito a lungo tempo de' bent Chiefastich non posta farsi senza il consenso del Padrone : 1. 1 t. 9 ap. 7 n. 13 p. 103 . Affi: to per dieci anni e più , nemmeno, n. 14. Afficto a lungo tempo dee incominciare almeno da un decennio : 1. 1 t. 21 ap. 1 n. 33 p. 203 . Nell' afficto a lungo tempo hanno luogo anche li beni di Malta, n. 36. ( V. pare Benefiziati di Padronato laicale ).

Affitto de' beni Chiefastici non si richiede fubafta: 1. 1 1. 9 ap. 7 n. 15 p. 1026

Affitto de' beni delle Chiefe e Luoght pil laicali fi faccia fempre fub hofta : anche per le alienazioni , precedente conclusione e decreto di expedit , quando il prezzo non ecceda ducari cento, ed eccedendo, fi ricorra al Re : 1. 1. 1.

11 ap. 5 n. 1 p. 119.

Affreto di case, e di fondi, il fittuario, terminato il fitto, perde ciò che vi ha fpelo nella cafa firtata , porche avendo bilogno di riparazioni, dopo averto diaunziato al padrone, coftui non cura di farie : 1. 11 t. 24 conf. 1 p. 254. Il padrone del fondo dee nel mele di agoconf. 2. Lo stello fi flabilifce riguardo al lavoratore, che non vuole più coltiyare il fondo, conf. 3 p. 255. Non depunciandolo in detro mele il padrone i dee seguitarne la cultura per l'anno appreffo , conf. 4. In fine del fitto . il colono dee lasciare la terra arata , conf.5 . . L'inteffo fi d'spone per la casa di campagna, a cui sieno gli orti atraccati, conf. 6. E' lecito al netnatio, che lafeia Il fitto nel mese di agosto, di prenderli dapo i frutri che lu gli alberi matorapo, e i cavoli piantali per tutto il di 19 Settembre , conf. 7 p. 156 . Il fittuario non può subaffitrare il fondo fenza il confenio del di lui padrone. cenf. 8.

Affirti rinovati da quattro in quattro anni non fi dicono a lungoi tempo : compete la prelazione a chi vi abbi fatte

confiderabili migliorie : l. 1 1. 21 49-1 m. 21 p. 202 . L'affitto di nove anni di fermo, e nove di rispetto, de' frutti , non è compreso nell'afficto a lungo tempo, perchè non è affitto di fondo . m 32 p. 203 . ( V. pure locazione n luago tempo ),

Aggiudicazione di un fondo di Luogo pio dato in enfireofi può farsi allo steffo , ma debba di nuovo censuarlo : la 4 10 21 ap. 1 n. 1t p 201; Tra i Lunght zioni , per le quali fi pratica lo stesso ,

и. 13 d. p.

Aggiutorio , V. Soffidio Albergo generale de' l'overi fi fonda per introdutre le necessirie Arti, e con una laicale Congregazione di vari ordini dell' uno e l'aitre Selfo : 1. 1 1. 12 n. 1 p. 122 . L'educazione in quel lungo non pregiudica alla condizione, ap. n. 1 p. 126.

Albero del vicino se pende sopra il fonde dell' airro , tutto quel che pende può i inciderfi, airrimenti i frutti faranno comuni : 1. 11 t. 29 conf. 1 p. 260.

Alberi atti a fabbricar galere non poffono reciderfi dalle radici : f. 7 t. 15 n 1 p. 302. Si vieta il taglio degli alberi di pece nella R. Sila, n. 2. Non fi sbo-fehino i luoghi boscosi per ridurli a cultura, ne li raglino alberi per l' ulo umano , per ingraffo di animali , e per navigli, e fono le querce , i cerri, l' esche, i farni, glt otmi, le eleine, i pini, gli abeil , I zappini , i faggi , e gli orni , con alcune limitazioni . n-3 p. 394. Si fpiege il bando antecedente con alcone dichiarazioni e limitazioni a favore delle Università e Cittadini , n. 14 p. 397 . Del taglio dagli alberi vietati fi prenda dalle Corti locali l'informazione, e si rimerta alli Fiscalt delle rispenive Udienze, e da quedi al Re per Segreteria di Azienda, n. \$ p. 298. Non fi taglino alberi di quereis , ne fi sholcht per ridusti a fem'na, ap. u. t p. 299 . Gli alberi atti alia co-Reuzione di navi non si taglino senta permello della Camera , n. 2 .- Le legra morte pollono tagliarfi , s. 3 . Il taglio che fi permette non fia feguito, n. 4. Trattendoft di pertinenza di bolchi proceda il Sagro Configlio; del taglio, il E 2

Tribunale della Camera, a. 5. Alla pran del Regal Bando del 1790 fi aggiunga l' altra dell'incorporazione del fondo al R. F., n. 6 ρ. 400. Tagliandori alberi nel fondo al truì, altre del regal permello, fi richiced il confenio del patone, a. 7. Il divisto è anche del patone, a. 7. Il divisto è anche dell'empiro della pioggia, n. 8. Delle fipe, o albeti in quelle, fi permetre l'inclinore, n. 9. Gil Officiali e marinari delle galere non taglino alberi nel. e mafferie fotto pena della visita ε. 7. Permetre delle galere non taglino alberi nel.

t. 16 n. 1 p. 400. Alienazione de' Feudi, V. Feudi.

Alienazione di roba che polla effere litigiofia ad un porente, benché non dedot, ta ancor in giudicio, colui che la fa perde la terza parte del prezvo; fe dedotta, il venditore e'l compratore feieste perdono il prezzo: il che vale in tuti gli altri contratti: l. at 1. 25 m. 1. p. 150.

Alimott, fervizi preštit, e simili cause minime non eccedenti ducati dodici, si procede oretenus seuza forma gindiziazia, e l gravame si ammette aon impetita l'esceuzione; oè per detre cause possaco spedir simbizioni; 1. 3 s. 12 s. 60 § 1 v 2 p. 209.

Alimesti a'figli di famiglia fecondo la confoctulino napoletana di devono da genitoti a loro figli e nipoti che noa vogliono per giulia cauli abitare con effi, o che i padri non veglian con effi i figli, regolandoli fecondo li beni e'il numero degli'individui: 1. ts t. 38 m. 2 p. 181, e f. ts t. 7, e 79, f. 7, 2.37. Ma fie alcuni de figli convivono col padre, quedi tritina le loro porzioni pet

foltentrejli, «20/. 2. La persione del morto, e della mariata, à accrete a' fracili, e genitori i il sipoti del figlio premorto heno la porsione del padre; de' besi acquillati non è resuto il padre der alimenti e l' polificò della proprietà de' besi refla fempre apprefio del padre; com/. 2 p. 238. La made, delle doti, donarivo e quarta, e de' frutto, non è censu dure alimenti e della comper la virile, computata la die perfona, com/. 4 i. figliacoli ingrari vengon privati di tali alimenti, com/. 5 p. 239.

Allodii , V., Feudali Confuerndini . Alloggi; niuno prenda alloggio di propria autorirà : 1. 5 1. 6 m T e 17 p. 79 e &t Ne utenfiti e vittuiglis; ne commetta fordidezze, n. 18 e 19 ( p. 81 ). I slipendiari di Corte non prendano di loro antorità nè alluggio, nè vitiuaglie fenza pagamento, ma ricevino quello vien loro affegnato, n. 7 p. 80 . L' alloggio a' familiari del Re fi dia gratis fino ad un mele, s. 20 p. 81 . Li cittadini di Castelloamare sono immuni dall' alloggio de' foldati , e godono franchigia in Lecce, n. 21 . Li cittadini dl Capua non godono tal privilegio, n.22. Numerato in due Terre , non foiliene l'alloggio dove abica, se lo sostenga nell'altra, n 26. Le Terre riservate fono franche d'alloggio , non già alla contribuzione in denaro, n. 27 . 11 bracciale è immune d'alloggio, n. 28 . Li Baroni fono ancor franchi d'alloggio ma contribuicono in denaro alla spesa, n. 29 . L'alloggio de' foldari fi divide per numero de' fuochi, n. 30 p. 81. I Dottori di legge non fono ejenti , m. 21 . I Napoletani fono efenti dall' alloggio de' foldari, n. 34. Sono ancora efenti per lo Regno, n. 35. Le Univerfiià non fieno altrette dar roba a Soldati senza giusto pagamento, e solo flanza, frame e letto darglifi fenz'altro , n. 36 . I Soldati devono alleggiare ne' luoghi deftinari da' loro Ufficiali. e con ricatrar fu le ftante, # 37 . Non poffono alloggiar Truppe nelse Terre rifervate per fanze de' Baroni : fi deferivono le Tesse sifervate , m. 40 p. DEL CODICE DELLE LEGGI.

eve fong fole donne : 1. 7 t. 5 ap. I m, 3 p. 260.

Alloggiamenti non fi poffono contrattare se non da quelli cha il tengano della R. Corte : 1. 11 f. 13 m. 13 p. 154.

Alloggiatori non alloggino persons che son paleft nome , cognome , patria , e soba che porta : quelle non fi possono estrarre se non esposte al pubblico per diecl giorni , con pena : 1. 11 t. 23 n.

11 5 3 4 e 5 p. 153.

Ambasciadort Non li uniscano Cavalieri privati contro il concluso nelle Piazze, ne spedire alla Corre di S. M. persona, ma sia lecito scrivergli: 1. 2 1. 40 n. 1 280 . Li Miniftri delle Corti ffraniere godono nel Regno di que' medefimi privilegi, immunità, franchigie, efenzioni, e prerogative, che godono nella Corte di Spagna li Ministri rispettivi di uguali Telle Coronate , e Potenze : e nelle case ove i medesimi abirano niuno de' fuoi vaffalli poffa tenere appartamento, o flanza affittata per abitarvi , ne botteghe , w. 2 . Li Ministri ffranieri godono folamente la franchigia nella di loro venuta , e partenza , non già in tempo della loro permanenza, n. 3 p.

Amito e polve di Cipro fi da un Piano per li Fabbricanti e Rivenditori di esso, aceid non fi adulteri con corpi estranei nocivi alla falute : 1. 8 s. 15 m. 115 p. 303 . Dell'amito e polve di cipro non alreri il prezzo più dell' ordinario con aggiungervi foltanto il nuovo dazio impolto: 1. 4 f. 7 m. 79 p. 295

Amministratore delle rendite Reali non possa alienare i beni suoi , se non avrà refo conto : 1. 4 r. 1 n. 10 p. 4-

Amministratori delle Chiefe e Luoghi pii laicali, effendo Confoli di terra o di mare, non godono esenzione di Foro : L. t. t. ap. 3 n 1 p. 117 . Nem-meno i Locari di Foggia , e tutti fon foggetti al Tribunale Mifto , n. z . Neppure i Mozzi d'Ufizio del Real Palaz-20 . 11. 4.

Amministratori de Luoghi pii sono annali, e I difpenfare a queita legge appartiene al l'rincipe , mon al Magistrato: 1. 1 % 20 sp. 2 2. 2 a. 191.

83. Non & ailoggino Soldati nelle cafe Amministratori ed Amministrazione delle Università : questi rendino conto n el fine dell'officio denero un mele , e gli attuali efeguano contro li paffati : 1. 4 t. 4 m. 8 5 8 e 9 p. 189 e 190 . Non pagando gli Amministrarori delle Universita alla R. Corte e Creditori filealarj eib che van dovendo , non poffono i Percettori , ne detti Creditori fpedire Commefferi contro gli Amministratori degli anni feguenti , ma contro quelli , pell' anno de qualt non fegul il pagamento , li quali fian tenuti in bonis propritt : 1.4 t.1 m. 194 p. 163 . Gli Ame ministratori debbono elegersi liberamente da' cittadini : 1. 5 2. 7 # 2 p. 89 . 5alario stabilito di carlini cinque il di a' Sindaci , n. 3 . I Deputati che a' inviane in Napoli non debbon effere parenti degli Amministratori, e si elegano in parlamento, n. 4. Il denaro dell' Univerfirà fi ponga in caffa a due chilavi , e fi regiftri la quantità e qualità i niuno poffa fervirfene o preffarlo : non poffono fpenderfi più di carlini cinque fenza mandato : le spese senza mandaro non fi bonino, e fe non necessarie fi fignifich not l' introito ed efito fia fedele : negli affitti non poffono partecipare gli Amminiffratori : le Università non possono vendere li frutti immaturi : gli afficti fe faccino fub hafta : dopo dicci dì che termina l'amministrazione debbaß prefentare il conto: non fi ammettano refidui : I debitori fi aftringano , e 'l gindice locale faccia prontamente pagare : dentro un mese debba liquidarsi il conto, the dee ricevere it fuccessore dall' anteceffore : nulla poffa lafciarfi dalla quanrità fignificata : mancando il pieno fi prenda in parlamento l' espediente e delle rendite univerfali fi paghi prima la R. Corre e suoi Affignatari, poi li ereditori dell'Università : non si possono elegere padre, figli, e fratelli: non fi posiono elegere debitori dell' Univerfira : ne litiganti : le Univerfira non donino, ne spesino Officiali , e Commesfari : | Baroni ne' loro fendi , e i God vernatori ne' demaniali debbano vigilare per la dazione de' conti : fi efigano le fignificatorie, w. 5 p. 90 . Non fi fpe-difen Sindaco in Napoli fenza procura,

e fe non electo in parlamento , n. 6 p. 93. Simile con pena di galera , n. 7. Non si possono congregare per fare donativi , le non preceda regio affenio . a. 8. Per le amministrazioni retino anche ipotecati i beni, a. g. Le Univerfifa non possono prendere denari a cambio, n. 10 p. 94. Ne alla voce . ne a senio, n. tt. Non fi poliono congregare. Università per donare senza real permeilo , n. tf. Si dispensa di congregarii una sol volta senza permesso per im-porte gabella, n. 15 p. 97. Si paghino gli Ailignataes, n. 16 . Noa il faccia îpela dagli Eletti di Napoli senza licenza del Re, n. 17. I corpi un gerfali non fi pollono alienare, pignorire, ne affirtatli più dell'anno; e gli alienati ancorche con allenio, tornino all'Università . fi affegnino corpi certi , ga-; belle , ed entrate per sodisfarsi la R. Corte prima , poi i creditori ilrumentari, ne possono mutarsi dagli Amminifiratori . o Baroni : effendo più creditori strumentari , spediscano un solo Commellario, s. 18 p. 97. I Baroni non. prendino in afficto rendite universali , ne in quelle s' infromettino : i caratari negli affitti delle rendite universali devono effer pubblici . ed obbligarfi con istrumenti , e scupvrendosi offer altri a , parte , fon puniti : non possono parte+ cipare officiali , amministratori e loro congiunti : nè darfi loro in amministrazione in demanio: i contratti di affirto perpetuo, o in altra maniera tra le Università e Baroni sono nulli senza l'asfenfo: n. 19 p. 98 . Per lo buon governo delle rendite delle Università fi erige una Giunta , n. 22. Si censuino li terreni demaniali delle Università, n. 23 . L' Officiale non può effere eletto all' illeffo officio le non fcorlo un quinquennio, e ad altro un triennio, n.24 p. 104 . Quegli che ha, cinque figli è iculato da cariche pubbliche , s. 25 -Ogni Amminillratore deve fare il Iuo pieno dell'anno di fua amministrazione. e non è tenuto per li debiti del suo anteceffore, n. 26. Li Sindaci delle Università demaniali , terminato l'officio, dian conto dentro due meli con l' inte; vento del Governadore, u. 27 p.105 . 6. 2

Sodisfatta la R. Corte più della meta del suo credito, possono li creditori fi-scalari servirsi di loro ragione, ap 2 n t d. p. Le fole eccezingi legali militano a quelli che riculano accettat cariche delle Università, n z. Nella elezione de' Sindaci s' offervino le prammatiche , n. 4. Nelle cause di elezione de' Sindaci proceda il Sagro Confielio: de' conti la Camera della sommaria , n. 6. Il Priore del Confolato effendo eletto Sindaco, fia rrattato come ogni altro Ministro , n. 8 p. 106 . Li Sindaci e gli Elettinon poliono elercitar da Grascieri, n. 12. La conferma s', intenda dal giorno in cui fi fa il parlamento, n. t4 . Non fi dispensa alla conferma quando ci fieno altri foggetti che possano esercitare , n. 26. Gli Officiali doganali non fi aftringano ad efercitare impieghi di Univertità , n. 18 p. toy. Le conferme fi faccino in pubblico Parlamento fenza discrepanza a voti secreti , n. 19 . L' elezione si faccia colla maggioranza de' voti affirmativi a e fegreti , non per acclamazione , n. 20. Gli Amministratori postono dare le alfile , riconascere li pesi e le misure , ed eiger le multe senze intesa del Governaror locale ; ma non già carcerare le non trovati in flagrami : in gravame proceda il Governatore, n. 21. Li Cancellieri delle Università si elegano in Parlamento , n. 27 p. 108. Tutti gli Amministratori delle Università entrino nel primo di settembre, n. 28 . Li Sopraintendenti delle Università non eligano diere per li Parlamenti , n. 29 . Non fi continui nell' amministrazione per cagion delle liti , ma si elegano i Deputati , m. 30 . Nell' elezione de' Decurioni proceda la Real Camera : degli Amministratori il Sagro Consiglio, #. 31 . Gli Amministratori non dian cibarj a vernno per conto dell'Università, ap. 2 n. 1 p. 108 . Domandandos accello daeli Amministratori fenza prece. dente Parlamento , ed affenso , le diete non fi pag'eno per conto dell' Università , n. 2 p. 109 . Stando l'Univerfità in Sopraintendenza, li conti fi vedano da' Razionali con intela del Sopraintendente , e in caso di gravame si

## DEL CODICE DE L'LE LÉGGI.

simettano in Camera, n. 3. Dovendo-fi rivedere in Camera, si faccia prima deposito delle somme fignificate , n. 4. Nel termine di giorni dieci dopo terminata l' amminifirazione , s' invigili da' Governatori che si diano i conti t e dentro un mefe fe ne faccia la difcuffione , n. 6. Lasciandos attraffi , fi fodisfino da' paffati Amministratori , non dai Successori , " . 7 . Li Fiscali delle Udienze invigilino per l'offervanza delle precedenti determinazioni . n. 8 . Quei che trascurano di render conto fon privati per dieti anni di voce attiva e paffiva-, m. 9 . Tra li diritti baronali nommai possa numerarsi quello di confermare gli Amministratori delle Umiverlità , come contrano allo fpirito delle leggi del Regno, ed alla libertà delle Popolazioni , ap. 3 ni 1 d. p. (sà quello punto di elegere o confermare gli Amministratori , vedi anche Baroni . V. pure Univerfirà ).

Amministratori delle Università paghino de proprio le diece per quelle informazioni ; che si prendouo a di loro sistanza, sonza precedente pubblico pariamento, cd affenso: 1, 21, 10 on 39,50.
Amministrazione de brita delle Chiefe diapo la morte de Prelati, V. Rendie

po la morte de Prelati, V. Rendite delle Chiefe, morto il Vescovo o il Prelato. Amministrazione de Sagramenti, li Par-

Amminilizatione de Sagratmenti , il Parrochi e Curari mulla pollono efigere , eccetto-per le fadi: I. p. 114 ap. 3 n-2 p. 13t.

Ammiragliato e Confolato : fi abolifcono Par Corre del Grande Almitante ed il R. Confolato di Maré e Terra di Napoli , ed in loro vece fi flabilifce un Tribunale col nome di Ammiragliato e Confolaro , colla steffa giuridizione elvile , criminale e milla , e colle medefime facoltà , jeffi , privilegi , aurorità , prerogative , e preminenze , che divifamente efercitavano dette due Corti , fopra tutti quelli che vivono dell' arte e coll' induitria del mare , e per le cause che inforgeranno per controver-'fia de' noleggi , cambi marittimi . focierà marittime ; afficurazioni , avarie, g-triti , maufragi e fimili : tuti'i Teibungli della Capitale ubbidifcane alle ortatoriali di quello Tribunale: fi elene un numero di Ministri che lo compongond biennale ; co' fuot Subalterat : i gravami fi riferifcano al Magistrato del Commercio : con tale stabilimento fi abolifce la Delegazione dell'Ammiragliato ': nell' ordine giudiziario fi offervi lo filo che 6 ufa nel Tribunale del Commercio in quanto al civile, e nella G. C. della Vicaria la quanto al criminale: fotto i docati 500 non vi fia appellazio. ne ; nel triminale fi produca al Tribunale del Commercio: si raduni una votta la ferrimana dobo pranzo ; e i Viceconsoli del Regno abbino dipendenza da quelto nuovo Tribunale: 1. 8 1. 3 n. 1 p. 75. Nelle caufe efecutive che fi trattano in detto Tribunale che oltrepaffano i ducati 500 , fi ammetta il rimedio di farfi parola nel Tribunale del Commercio , w. 2 p. 79 . Il l'residente di detto Tribunale procede economicamente pelle controversie civili o criminali tra persone addette all' arte del mare , ed ove le medesime prendono corso di gindizio regolare si commerta. a' Giudici : fe questi faranno affenti, fi forroga dal Re un Giudice della Vicaria : le cause di puro fasto si commettino agli Affelfori mercanti , n. 3 p.f. 80 . La pescivendoli ascristi al ruolo della gente di mare fon foggetti al Tri-" banale dell' Ammiragliato, non 'i venditori e compratori di pefce che fon fottoposti al Prefetto dell' annona , w. " 4. Il Re aggrazia in tempo di Pasqua. taluni rei di quetto Tribunale fu l'efem-" plo di que' tredici foggetti alla Vicaria. m. 5. Mancando uno de tre Minifri ; entri il Filcale a votate nelle caufe civili , . 6 . Si anmenta il numero de' Giadici rogati fino a quattro, dué civili e due criminali; e fiffa a questi le opportune Delegazioni, n. 7. L'Avvocato Fiscale e de' Poveri intervenendo nel Magifrato del Commercio co'Giudiei dell' Ammiragliato, fian trattati. al pari de' Giudlei ftefft , n. 8 p 8t 1 Li beni nauftagati fenza padrone fono del Grande Ammiraglio ( cioè del R. F. ), non però d'infedeli o nemici del Re : egli deffina nel Regno persone per la cura de' nanfragy : li Schiavi

40

Turchi fono de capienti , n. 9 p. 82. eima della preda alla R. Corte , n.to. Le merci de' nemici approdati ne' porti fono del Fisco , n. 11 . La preda faita in mare contro i Turchi fi divida tra li capienti , dando la decima al Grande Almirante , #. 12 . Le merci e'l vascello paufragato sono del Grande Ammiraglio : fe fono de' nemici della Corona spettano al Fisco, n. 13. La Corte del Grande Almirante è foro competente 'degl' impeciatori delle navi , ap. n. t d. p. l'er la morte del Duca di Sella senza successione maschile , si dichiara devoluto alla R. Corte l' Ufizio e Dignità di Grande Almirante del Regno , n. 2 p. 83. Contro quei che vivono con l' arte di Mare, procede il Giudice dell' Ammiragliato. e'l gravame fi riferifca nel S. C. : 1. 11 t 5 n. 30 p. 48, Il Tribunale dell' Ammiragliato non riceva cause di forastieri , le quali appartengono al Magillrato di Commercio privativamente:

7. 8 1. 1 m. 32 p. 53. Ammortizazione , V. Benefizi di Padronato Regio &c. m. 12 , ed Acquisto

de' beni .

Ampliazione dell' officio fi eflende alla perfona comprefa: 1. 4. 2. n. 10. p. 12. Anarema contro del Serenifimo Duca di Parma vien dichiarato, ingiulto, il cui editto emanato dalla Corte di Roma non lede l'immunità , nè la libertà della Chiefa: 1. 1. 1. 2. n. 1. p. 278.

Ancoraggio si paga da forastieri e cittadidini, e si paga dove fissa le ancore :

1. 4 1. 8 n. 45 p. 323.

Adimali morti devon gettafi al mare 9 fume, o diffante dall'abitato un quarto di miglio: 1. 8 s. 16 n. 1. 9. 315.

Animali prefi anco col ladrone: , o che dannifichino nel proprio (volo , debbono efibiră in Corte: 1. 12 s. 70 n. 1

p.75, 235.
Annona della Città di Napoli e del Regno: la grafcia di Napoli e franca di
gabella e dazi / 1, 5, 1, 11 m. 1 p. 208.
Non fi facciano bilcotti, m. 2 p. 209.
Li commeltibili fi vendano ad affia, s.
in pubblico , m. 2: Non fi mefchiao
refidui delle foffe de grani, m. 4. Ven-

dendofi grani a' Monaci di Tremiti , fi confegnino nell' abitato, e si riveli all' Officiale del luogo, n. 5. Non fi possa andar incontro a' vaticali che portano farina per trenta miglia distante da'Napoli. n. 6 . Si riveli da chi femina e raccoglie la quantità de' grani e germani, e si da la formola, n. 8 p. 210 . Niuno possa uscire incontro a' vaticali . che portano vittueglie in Salerao per comprarle , n. 9 -p. 241 . Non fi poffa comprare per illrada, e ne mercati virtuaglie più dell'ufo, ne dar denari alla voce per negozio, n. 11. I negozianti di grani ed orzo non possono denegare la vendita a minuto a'vaticali, i quali debbono redo tramite portarli per i mercati e dogane, ne possano andatli accaparrando, n. 12 p. 212. Non fi compri fugua, e faima più dell'ulo , ne & estragga fuori Regno, n. 13 . Non fi comprino legumi per trenta miglia più dell' ufo , n. 15 p. 213 . Non fi dia a' vaticali impedimento da' Piazzari , e' fimili. n. 16 . Tutt' i padroni di grani ed orzi debbono tener aperti i loro magazzini con venderli a minuto a' vaticali e particolari e i vaticali che non vendono in un mercato, debbano andare all' alizo, n. 17 . Non fi porti grano ed orzo in Benevento per immagazzinarli . ma fia lecito a' foliti vaticali ne' mercati, e far farine, n. 18. Non & dia denaro a' primi prezzi, ma alla vo-ce solita, n. 19 n. 214. Nel principio di clascun mese gli Amministratori del-le Università col Governatore debbano far l'aftifa de commestibili per le perfone e per gli animali, e taffare letto e stallaggio nelle ofterie, n. 20 . Si rinnova il divieto d'incettar grani ed altri generi, n. 21 . Non si possa nascondere victuaglia ne'luoghi immuni , n. 22 . Non il possa comprar vino per mercanzia per trenta miglia attorno Napoli , n. 24 p. 215 . Ceffato il motivo del divieto, si da licenza di negoziare in vittuaglie, n. 25. De' gaggi fatti per gli Officiali della grascia contro de sudditi cofa debba offervarsi , n. 26 . Non posta vendersi veruna sorta di commestibili ne' luoghi immuni , n. 27 p. 216 . Come fi debba dare il denaro alla voce ,

quan.

quanto, e come sia privilegiato, n. 28. Non fi faccia incerto di vittuaglie in Terra di Lavoro, n. 20 e 30 p. 217 . Si estende il divieto per tutto il Regno. n. 31 . Si vieta l'introduzione della farina e del pane dentro Napoli, n. 34. Niune poffa tener forno , macello , bortegne ed altro in cafa contro i capitoli del ben vivere , m. 35 . Portandoli vini ne' fondaci e taverne, si porrino le cartelle fottoscritte dagli Arrendatori del vino a caraffa, n. 36 p. 218. Si rinnovano le pram. contro gl' incettatori di virruaglie . n. 37 . Non fi poffa vendere grano, orzo, e fave più del prezzo fiflato, n. 28. Per efferfi venduto a maggior prezzo, si paghi il prezzo fisfato , o dieno corrispondente quantità di grano a quella ricevuta, n. 39 p. 219. L iffeffs per li grani accredenzati, n. 40. Il Grasciere non potfa procedere nelle caufe criminali , e dovendo far bandi accodifea , n. 41 . Cap toli intorno agli Officiali del Giuliziere maggiore della Grafcia, n. 42 . Non polla un venditore di carne d'una qualità venderla d' altra qualità : nè comperarli animali per trenta miglia attorno Napoli per venderli, n. 43 p 221. Li carboni e paglia fi vendano all'affita, n. 44. Capitoli intorno alla maniera di vendere i frutri, e verdura, n. 45 . Ed anche dei pesce . n. 46 p. 224 . Si permerte a' Tavernari comprare carne , pefec, ed ogni commestibile per uso delle Taverne, n. 47 p 225. Niuno servienre della Corte del Gutliziere ofi angarie, e prenda roba fenza pagare il prezzo, n. 48 p.226. Si fiffa il prezzo dell'orzo, n. 49 . Si sinnova il divieto dell' incetto de' grani, e ftipula delle cautele, n 50. Si fiffa il prezzo a' grani ed orzi, n 51 . Si proroga il termine a fare il vivelo, n. 52 p. 227 . Si rinnova il divieto d' incettar vini , n. 54. Non fi contrattino viticaglie di qualunque specie per trenta miglia attorno Napoli fuar di quella neceffira per proprio ufo e famiglia : a' padroni di effe è lecito rireperle ne' loro magazzini , ed a' firtua: j pagar l'eilaglio in detri generi : non fi dia denaro a credito a' muffari per rifcuotere vittuaglie più del bisognevole, nè i creditori

poffon prenderne più del loro credito , ed uso : ed i Noraj, ed Attuarj dian nota delle contrattazioni, n. 57 . Non fi comperi grano prima di farti l'annona : e per quella mai fi (tabilifca prezzo, ma fi comperi al corrente, n. 59 p. 229 . Istruzioni intorno alla provitta dell'annona di ciascheduna Università . n. 6t p. 230. Il più del prezzo flabilito fi restituisca, n. 62 p. 231 . Si fiffa il prezzo del grano , n. 63 . Frattafi l' annone fi dia libero il commercio : fi dà la norma alli Prefidi di regolare l' annone delle Università, n. 64. Tenendofi grano più del bifognevole lo metta in commercio al prezzo di carlini due fopra la voce, n. 65 p. 232. Si fiffa il prezzo al grano, ed altri generi importanti , m. 68 p.233 . L'ifteffo fi ftabilifce per le vendite a credito, n. 69 . Piano per averfi notizia della femina e raccolta de' grani e vittuaglie nel Regno , e per ciò che riguarda la provifta dell'annona, n. 70 p. 234 . Istruzioni per le rivele delle semine di tutt'i generi di vittuaglie , per darfi del fuperfluo la tratta per ettra , n. 71 p. 237 . Le rivele fi faccino giurate, n. 72 p. 240. Le pene fi convertino in ufi utili delle Univerfità , n. 72. Si permette ad ognuno d' inrrodurre in Napoli lardo, ed infogna, e venderli anche a minuto, n. 74. Accertazione delle capitolazioni dell' Arte de' maccaroni in quanto al prezzo e qualità di effi , n. 76 p. 241 . Si concede ad ognuno di vendere oli all'ingroffo e a minuro in qualunque luogo della Città di Napoli al prezzo conver-ranno li compratori co venditori, con efazione de'dazi, n. 77 p. 243. Si abo. lifce la privativa della vendita del pefce , e fi accorda la liberta del commercio di quetto genere adognuno fenz' affila , falvi li dazi dovuti , n. 78 p. 246. Per li vary sconcerti accaduti, il Re vieta lo flabilimento delle Annone gelle Comunità del Regno, ma che ciascuno si provegga secondo il bisogno a prezzi correnti, o con appalti, n. 79 p. 248. Si permette però alle Un verfità , qualora lo credino necessario, formarsi le provide per qual he tempo , n. 80 p. 250. Ne can di bisogno non restano

disobbligati i possessori de' grani alla contribuzione a prezzi correnti , che fi fomministrano, n. 81 p. 251 . Li posseffori di vittuaglie nel Regno debbano tenerle espotte venali a prezzi correnti: e nel distretto di trenta miglia e ne' Mercati non possa incettarsi fuor del proprio ufo, fotto pena di nullità de' contratti, ed altra, n. 82 . Gli animali er la grafcia di Napoli poffono pafcolare nel Mazzone, ed altri luoghi permessi, n. 83 p. 254. Tornino le acque a'molini , purchè non manchino alla Città , n. 84 . Le robe che vengono in dogana, fi vendano per li propri padroni, n. 85 . Si liberino li territori vietati, eccerto del Mazzone , n 86. Li Capretrari e Pellettieri agifcano avant' il Prefetto dell' Annona , ap. 1 n 1 d. e. Le affife fopta de' vini non fi dieno dagli Eletti fenza intelligenza del Re , n. 2 . Non fi dicono Incettatori quei che si provedono per le loro industria , e per proprio ufo , ep. 2 n. 1 p. 255 . Tutte le leggi Annonarie fi offervino efattamente in tutt' i cali contra ogni specie di persone, n. 2. In materia di annona procedano affolutamente li Prefidi delle Provincie, senza che s'ingerisca la Camera, o il Configlio, ap. 3 n. 1 p. 256 . (V. anche Editri annonari ) si dà libertà ad ognuno di fabbricare e vendere nella Città di Napoli pane, farina, grano, e paste manifarturate a minuto, e in groffo, come dal

feguente Ed:tto . Azgiunto Tra le più intereffanti cure dello Stato aunoverando noi quella dell' Annona sa del Regno, che della Capitale, e specialmente di ciò che ne forma il luo principale oggetto, cicè grano, farina, pane , e palla manifatturate di ogni forte ; abbiam creduto opportuno dividerla in due rami, con lasciare incaricata dell' Annona del Regno la Giunta Annonaria, e segregandone quella della Capitale , abbiamo per la fua più pronta ispezione eretta una deputazione compolta di cinque Cavalieri, ed un' Avvocompeterebbono alla Città itelfa , nolla intera eftensione dell' Annona frumen. taria, sì per la fuffilenza, che per l'

abbondanza, come altrest per le fonzioni di Economia, e di Polizia i ed è stata nostra Real volontà, che la liberià di fabricare, e vendere pane, finora riftretta alle sole povere donne, si rendesse generale dal primo di del venturo anno -2795 , e fi ftabiliffe in tutta la fua eftenfione, sciogliendola da que' legami, che l'han tenuta inceppata finora : E per non affidare la pubblica suffitenza al folo evento del maggiore, o minore concorfo di coloro, che prevalendosi di tale libertà , introducefforo , o fabbricaffero nella Città quanto è relativo a tale principale Ramo di Annona, abbiam voluto, prima di ogni altro, afficurare una provvista di grani si di que-Sicilia: come pure per tenere in freno, quanto più si possa, la soverchia avidità del guadagno ne venditori, in dan-no specialmente della classe del Popolo, abbiamo creduto opportuno di lasciare fuffiftere i foli forni di Città per la fabbrica, e vendita del pane comune, a conto del Pubblico. Ed avendoci la detta Deputazione frumentaria propoflo d'essere conducente al pubblico bene il render nota queita nostra Sovrana Determinazione in tutte le fue parti , per mezzo di un Generale Editto ; quind' è, che facciamo noto ad ognuno quanto fiegue :

I. Che dal primo di Gennaro dell'entrante anno 1795 fia libero in qualunque giorno a cialcuno fi Citradino, che di Regno, e Foreiliere di portare a vendere a quel prezzo , che meglio potrà convenire co Compratori , non folo nel Mercato , e nel Mercatello , ma in qualunque altro fito della Capitale, sì fuora, che dentro le mura , grano , farina , pane , e patte ma-nifatturate di egni forte , a minuto , ed all' ingroffo , senza temere ostacolo da chiunque Privilegiato , e neppure dall' Amministratore de nostri Regi Forni , e da' Regi Affentisti .

II. Che la indicata libertà d' introdurre , e portate a vendere in ogni sito della Capitale , ed in qualunque giorno grano, farina, fiore, pane, e patte manifatturate di ogni forte , s'intenda per

ora relativamente a' grani nati, ed acquistati fuori del distretto delle 20 miglia della Capitale, e de' luoghi indicati nel generale Editto, de' 19 Giugno di queilo corrente anno , riferbandoci in appreffs disporre co, che conosceremo di effere più utile a' noitri amatiffimi fudditi intorno al fiftema del divieto tante volte adottato fra le 30 miglia, lenza però impedirs la giornaliera immissione per mezzo delle vatiche . le quali finora han portato a vendere solamente nel Mercato le farine de' grant nati nel diffretto delle 30 miglia, e da ora innanzi potranno portare a vendere le farine , ed i grani il quelunque fito della Capitale .

III. Che tutti coloro ,i quali introdurranno in quella Capitale grani , farine , e palle man farrurate d' ogni forte, ove mon ne trovaffero prezzo conveniente a loro intereffi , o per qualua que altra cagione li piacelle , abbiano la libertà di riportarfeli a vendere dove meglio gli piaccia, o di riporle in qualunque magazzino, che li piacerà, frati nio che pir lo maggior comodo publico non difporremo un luogo di contervazione ,. come fi pratica in varie Littà . e l'erre del Regno.

IV. Che fia permeffo ad ognuno non folo d'introdutre , e vendere il fior di farina in qualunque fito di quella Capitale . ma le fia anent lecito di poterio in effa fabbricare : e lo tteflo permett amo ancora intorno a'le pafte di egni forta , potendoft non tolo introdurre ; ma an-. che manifatiurare in qualunque fito del-

la Città.

V. All'oggetto medefimo della indicata libertà fia pern ello ad ognune di aprire ranto foora, che deatro le mura della Città centimoli, forni, maccheronerie , ed ogni torte di fabbriche di sfarinamento di fiore , farine , e l'emole , e tener de' poils per vendere quanto cencerne queilo ramo di Annona , lenza poter temere offaço'o veruno.

VI. Afficuriamo ogni Ciriadino, Regnicolo, ed Effero, che l'indicata libertà d'introdorre, fabbricare, e vendere in groffo, ed a minuto, grant, farine, fiore , pane , e patte di ogni forte , farà

da Noi sostenuta , e garentita in tutta la fue eftensiane, colla debita eguaglianza di chiunque , fenza temere ottacolo per qualtivoglia pierogativa perionale, neppure dagli Affentitti Rigi , eccetto però i feli cafi di Monopolio, o di fraudolente ulo, che si facesse deil' ordinata liberià , specialmente con fabbricare , e. vendere robe nocive alla falute de' nofiri amatifirmi Sudditi , ne' quali cali ci riferbiamo di far' ufo di quelle rigorofe pene , che faranno del nottro Sovrano atbitrio .

VII. E finalmente , poiche flabilita pel pubblico bene la universale, libertà frumentaria, non debbon effere più operative quelle Leggi , e Frammatiche , da cui la liberià nella verrebbe contradetta , ed annientata , le quali effendo flate emanate nell'epoche della privativa, divengoa oggi difadatte al nuovo fidema , che abpiamo ordinato : dichiaria. mo perciò, che le mai dalla inofficacia delle medefime derivaffe danno o all' Arrendamento delle farine , o ad altri ne' loro leg:ttimi , e giufti diritti , in tale cafo, tanto il detto Arrendamento, quanto chinnque altro debbs a noi esporre la gravezza, o il danno che gli deriva , poicche trovandofi giutto il diloto espoito , sarà nostra cura di darvi pronto , ed opportano provvedimento , lenzacche frattanto relli in menoma parte impedita l'additata libertà frumentaria da nol prescritta.

Ed affinche quefte noftre Sovrane Determinazioni , fottofcritte da Noi , e dal nostro Segretario di Stato, ed Interino Presidente del Supremo Consiglio di Fipapre , non fiano ignorate da alcuno , ed abbiano il debito eseguimento per lo publico bene , vogliamo che si dia alle stampe, siano pubblicate nella folita forma, e rimeffe nelle Provincie . Caferta to Dicembre 1794 = Ferdinando = Ferdinando Corradini . i Si apre un pobblico deposito per la conservazione de' grani, e farine, come dal feguente or-

dine. ) Avendo la Deputazione frumentaria della Aggiunto Citià in feguito di real ordine dato alle flampe per comodo del pubblico un avvilo intitolato i Pubblico Dep fito, relativo alla confervazione de' grani e farine che s' introducono in quella Capisule da Vinicali : D'ordine del Re ne rimetto numero cinquanta a V. S. Ill., acciò lo faccia pubblicare nella Provincia di sono carico. Map. 22 Agosto 1795, Ferdinando Cornalivi . Sig. Commellatio di Campague.

Ordine Circolare come fopra.

La Deputazione frumentaria della Città fa noto al Pubblico, che in offervanza di Reale Rescritto dei di as di Dicembre del paffato anno 1794, col quale il Re N. S. fr degno di prescrivere , di aprirfi un luogo di confervazione di grani , e versovaplie in una delle arcate delle foffe del grane, ad oggette di dare un comodo a Visticali di riporvi quelle , che non ovelleto trovate a vendere , 6 è di già aperto detto Inogo di Confervazione, che sporge al largo del Mercatello, col titolo. Pubblico deposito di grani , e farine : nel quale da oggi innanzi è lecito ad ogni Viaticale d'immettervi , e confervare in qualfivoglia giorno qualunque quantità di grani , farine , ed altre vettovaglie , the glt rimarranno invendute, il tutto però colle seguenti spieghe e condizioni per ora, e non altrimenti .

2. Che la libertà d'introdure, e confervare grani, farine, ed altre vertovaglie in detro luogo s'intenda concedura a' Viaticali dopo di averle afpote in vendita o nel Mercato, o nel Mercatello, e in qualfivoglia altro luogo della Capitale, e gli fiano rimate invenducte.

- 2- Per J'efaria cuilodia e confervazione delle vetrosaglie ple s'introdurramo debbano effere ripolite in facchi ben controlaria e confeguaria III Unitali della discontine della roba della d
- 3. Che occorrendo a' Vincicali immittenti grani e fazine, danajo per proleguiro

il loro trafico, gli verrà ad ogni femplice loro richiela, fomministrato dallo flesso Ofiziale Confervatore, la quantità di carlini dieci a tumelo del grane e farina immelli, da esprimersi nello stesso riccio.

4. Che elsti giorni dicci dal di dell' improtto fatto follefarine, che fono meno atte a confervaria, e giorni quiudici ali di dell'improtoro fatto ti del gratia, e non effendioli refittuita in mano del Confervatoro la refigettiva fomma, față chobilgio del medefimo, coll' intefa benvero del Depotatto di fettimana, dii far vendere detti grani a pubblico incanto, fenza versusa formaliti; è Oddifatto dal perezto della vendita til credito del la Depotatzione, fast il dispini fedel-

mente confervato al fuo padrone. 5. Per le altre vertovaglie, e per le steffe farine, e grani, fu de' quali mon abbiano i padroni ricevuto danajo di forte alcuna, ficcome scorrendo tempo lungo potrebboni gualtare, o marcire tan-to in danno de padroni, i quali rimar-rebbono privi del genere e del prezzo, che del Pubblico, il quale rimarrebbe privo del loro ufo : perciò fcorfi giorni anindici per le farine , e giorni trenta per li grani ed altre vettovaglie , computandi dal di della rispectiva immissione, farà obbligo del Confervatore di riferire alla Deputazione le respettive qualità , e circoftanze ; e farà del prudente arbitrio della medelima l'ordinarne la vendita, o di farle ulteriormente confervare, facendo fempre riferbare il prezzo al fuo padrone nel caso di doverst

vendere .

Finalmente afficora la Depotazione tutr'i Viaticali immittenti vittuaglie in detto nicopo, che firmano immedia in detto nicopo, che firmano immedia in detto nicopo, che firmano immedia in mittenti abbiano a fingelicere a pagamento di forre alcaso nia per la Consievazione, che per lo dasajo , che fi fommitira a chi lo voglia fa del gano , e fiu le farine: Riesbandofi la Deputtatione di dare silectioni segrito di esperimento a conoferre più conducerti ille benificantifime cut del R. N. S. Na-

(Non fi anticipi denaro per riceverne vittuaglie a prezzo fisso, come dal seguente Rescritto.)

fgeinnte Effendo pervennto a notizia del Re, che

alcune anticipazioni di danaro, che fi fanno dalle Persone facoltose ai poveri coloni per la semina, e coleura de campi , fi contrattino a prezzo fillo , locchè produce l'incarimento de' prezzi de'grani, ed altre vettovaglie; la MS. I' ha confiderato, che la contrattazione delle derrate a prezzo fillo , che fi fa nel somministrare danaro al coloni per abilitarli alla coltura de' campi , è proibita dalle Leggi , la cui trafgreffione è degna di calligo, e ciò è ranto noto, che fe contratti di tal matura fi fanno, devono per necessità farfi occultamente . e forto altro colore . Quindi ficcome al . prezzo della voce fi fanno i contratti da coloro, che fono coftrerri dal bifogno a prendere il danaro a qualunque angaria , che in tal'atto fi commetta , è un delitto . cos) per provare tanto dolofo mercimonio, ha rifoluto, e vuole, che da oggi innanzi le antecipazioni di danaro, per riceverne indi vertovaglie ad nn prezzo fisto, restino vietate forto la pena stabilita dalle Leggi ; porendosi foltanto quella anticipazione fare per ajuro della colrura, e della femina; ma che debbafi però fenza preventiva determinazione di prezzo stare unicamente a quello , che potrà rifultare dalle voci, che in esito del raccolto nelle tespertive Provincie saranno per formarsis Lo parrecipo di Real ordine a V. S. Illustriffima acciò per la sua parce ne curi l' efatto aderipimento. Napoli 19. Settembre 1795. Ferdinando Corradini . Signor Commefferio di Campagna .

Annualità v. Cento bollare, e centi dovu-

ti a' Luoghi pir.

Antefato, donativi, lacci è (pille, o fia. donazione per esgion di morze, se coltimiscono da' mariti alle mogli a proporrione delle doti che danno, cietè; alle doti di ducati quattromila in forto l'
astefato fi terzo, e di donativo di 8 per roo: da ducati quattromila a diecie mila, l'ametfato fia di 23 per 100, e il donativo di 6 per 100: da dicci milla a ventimila, l'ametfato fia di 25 per 100.

100 , e'l donativo di 5 per 100 : da ducari ventimila a trentamila, l'antefato sia di 15 per 100 , e'l donativo di 4 per 100 : da trentamila in fu . l'anrefato e'l donativo fiano come potrà convenirsi , purchè l'antefato non ecceda il 15 per 100 , e'l donativo il 4 per 100 : l'antefato fi affegna fempre in ufufruito ; e alle vedove che fi tornino a maritace , l'antefato fi coflituifce per merà del primo : i lacci e spille che si promertono, non si possono domandare dalla donna che dell' ultima annata in cul il marito è morto, non mostrando gli eredi il pagamento di quella : 1, 11 1. 29. n. 1 p. 267.

Aniesato: la moglie prende di propria autorità la quarta affegnarale dal mariro : fe avrà figli ne avrà l'ufufritto, e premorando, palfa colla proprietà ni figli ascorchè di diverte mogli: ma fe foprarità diverte mogli: ma fe fopratale quarta la prende destro l'anno: Li 11. 19 cm. 1 p. 131. La dote e laquarta devos coftare da liftomenti; con-2. p. 233. Contra l'iffromento dotale non fi polfa opporre eccritone alcuna ;

cons. 3.

Antefato, o sia quarta, sia luogo in tutte i beni del marito, eccerto ne' beni renniti dalla Chiese, e di ne nsisteo i, o in sisto: 1. 52 s. 13 sons. 1 p. 238. La madre per la consecuzione della quarta è preferita a quella delle nuore: 1. 54

cons. 1 p. 239.

Aperture vietate : chi fabbrica un nuovoedifizio in fronte al fuolo altrui , dec. ferbare la distanza di dodici palm?: /. 11 f. 25 cons. 1 p. 249 . Volendo il padrone di un edifizio alzare in ello un nuovo apparramento , può farvi le fleffe sperrure , che fono nell' altro , cons. 2. p. 250. Chi fabbrica presso una casa dirura, non può acquistare su di esso alcuna servirà , cons. 3 . Chi fabbrica un nuovo edifizio nel proprio fuolo. in cui dal vicino cali lo stillicidio . giunto al tetto di quello , debba fcoftarfi per na palmo, ed alzando più dee fabbricatvi un muro di otto palmi fenz'apertura , cons. 4 . L'ifteffo mu ro. · di una canna dee alzare se edifica tre oquarrro palmi fotto la pennata del vicino, com. 5 p. 251 · L'inleflo è per chi vuole alzare il fuo edificio a pari dell'altro; ma fe vita il tetto, dee Talo un polmo più billo, tento. 4. Cinza rali fervità nalla poò innovati di vidi divificate tra foci, corta, 7. Se nall'ilfonmento di divificate non è elprefia la fervità, non giova la preferirione di tempo, corra. 8 p. 252 · Tutte le aperrone de riccere inme fono comprefe tra le

fervirà, cone. 9. Apostati di perfidia son privati di leggitima Tucceffione : 1. 1 1. 2 n. 3 p. 3. Appellazione, da due sentenze uniformi fotto la fomma-di ducati 150,0 di una fentenza della G. C. fotto detta fomma, non fi ammetre nel Sagro Configlio, le non exequato decreto : 1. 3 t. 8 n. 3 § 4 p. 64. Le appellazioni da' Giudici inferiori s' interpongono gradatim , n. 4. Dalle Corti locali fi appella all' Udienza Provinciale , e da quefla alla G. C., e S. C. fe la quantità ecceda ducati 100 , o 50 secondo le Provincie , n. 7 p. 66 . Pendente l'appellazione nel s. C. dalle R. Udienze, li carcerati nou fi muovano : 1. 2 1. 12 n. 43 p. 201 . Nelle cause minime di alimenti, fervizi prediti, e fimili, non eccedendo ducati dodici, si procede dal Giudice oretenus fenza forma giudiziaria , e'l gravame fi ammette non impedita l'elecuzione, nè possa per detta caufa fpedirfi inibizione: 1. 3 f. 12 m. 60 5 1 e 2 p. 209 . Se l'appellante non cura profeguire l'appellazione, fcorfo un mese, l'appellato insista per la difouffione, s. 64 rito 251 p. 239. L'ap-pellozione incomincia dall' apertura del processo, r. 5 . Sotto i ducati dodici non fi apoella , in quanto all' atto folpenfivo, r. 257. Il Filco non appella, ma gli si accorda il ricorso, r. 258 . Nelle caute nelle quali fi procede per delegazione del Principe, non fi da app.llazione, r. 259 . Appellandofi, debba nel termine di giorni cinquanta prefentare le inibitoriali , r. 260 . La fentenza confermata, o dichiarata deferta l'appellazione , si rimette al Giudice ordinario per la elecuzione : rivocata, o riforma-

ta , si escena dal Giudice di appello . .

r. \*262 p. 240 . Per l'apertura del procello fi cita la parte avverla . e fi da rermine ad nen pofira ponendem , r. 26 ? . Da tutte le Corti del R gno poffi appellarfi alla G. C., eccetto quando fi procedeffe per delegazione , r. 264 . Pendente l'appellazione nel s. C. dalle R. Udienze, li carcerari non fi muovono; e lo scrivano att tante fia della Vicaria, ivi m. 43 p. 20t . La G. C. della Vicaria riceva i gravami da' decreri del le Corti inferiori quando abbiano forza di definitivo, ap. 1 n. 5 p. 255 . Nelle cause di cinquecento ducati, in sotto fi ammerte l' appellazione dalla G. C. nel S. C. in quanto all' atto devolutivo . n. 7 . Non fi produce appellazione ne' Tribunali di Napoli dalle r'rovincie delle Calabrie, Bari e Lecce, Bafilicata, e due Abruzzi, nelle caufe che non eccedono ducati 200, e dalle altre Provincie 200, ma dalle Corti locali alle R. Udienze , e da queste ne' Tribunali di Napoli que ad affum devoluti-Diem con pleggeria : f. 11 f. 1 n 18 p. 14. Nelle cause di servità di aspetto . profpetto , fafine , aperture , projectus , thilicidil, actus, inneris , O vis , e fimili , che fi poffono ritrattare , l'appellazione fi ammette que ad actum devolutioum , neile altre anch: fufpenfivam, e'l Giudice di prima illanza dovrà decidere la valuta, d n. 18 9 3 p. to L'appellazione dalli Dalegati degli Arrendamenti della Città di Nipoli appartiene alla Sommaria : 1. 11 1. 5 n. 14 p. 46 . Interpofta l'app Mazione fi flabilice il termine di cinquanta g'orni a profeguirla : l. 11 t. 46 n. 1 e 2 p. 2016 . Non fi può appellare dal decreto di affiftenza fe non fatta l'efecuzione , n. 3 p. 207. Non s'in hisca il Giudice a que se l'appellante non fia comparfo con autentica appellazione al Giudice ad quem, e fentirlo prima con relazione, o copia degli atti, per risolvere se debba o no ammetterla, n. 4. Non fi ammette appellazione nelle caufe criminali fe non colla claufola, fi non fint confife aus convicti , n. 5 p 208 . Non li appella dalle fign ficatorie fe non pria sodisfatte . n. 6 . Nemmeno dalle fenpenze della G. C. fotto ducari 150 ,

# 7. Al reo appellante s' intenda inerito il F fco, n. 8. De' dicreti ne'Prefidi di Tofcapa si appella dentro tre meli, n. 9 p. 209. Helle cause di ricufa non fi ammette appellazione , n. 10. L'appellazione de decreti della Vicaria al Configlio si commette in quella Ruota , dove fo riferno l'incidente, m. tt. Pendente l'appellazione niente a'innovi, m. 13. Li decreti della G. C. confermati dal S. C. fi efeguano, ne da quelli fi riclama , ancorche d'incidenti civili in caufe criminali , m. 14 . De' negozi fiffi attiti l' illeffo Attuario in Camera in grado di appellazione dalle Delegazioni, n. 15 p. 210. Spedite le provisioni dalla G. C. per li gravami d'incidenti, prefiggendofi il termine pet La trasmissione degli atti, quello scorso, e non avendola la parte procurata , le Udienze continuino a procedere: 1. 12. e. 5 u. s. p. 31 . Presentandos provisio-ni della G. C. alle Udienze, il Segretario confegni documento alle parti della presentazione di esse, per afficurarne la G C, della presentazione na 2 . Pendeute l'appellazione o gravame propofto nelle Ud enze alla G. C. da carcerati per le loro condanne, li carcerati non fi amavano dalle carceri , nelle quali fi trovano : 1. 12 1. 92 m. 1 p. 321. Appellazione nel Foro Ecclesiastico . Si

neght l'exequatur a' Monitori per appellazione in Roma : 1. 1 1. 23 ap. 4 m. 8 p. 157 . Anche nelle Curie Eccleliaftiche non fi ammette appellazione dalla sitazione ad informandum ; e l'appello fi ammette da decreti definitivi , o che han forza di definitivi , o che irroghino gravame irreparabile , ivi n-2. Quando la Curia Ecclesiastica procede come delegata dal Re, non si da appellazione, ». 3 · Nelle caufe trattane avanti al Metropolitano in grado di appellazione, non fi ammette il gravame in Roma, ma il Re incaricherà altro Arcivescovo, che rivegga la sentenza del Metropolitano ordinario, n. 4 . . Appuniamenti , e parole rimalte a voce e non ridotte in iscritto, non fieno ne' decreti , nè leggi , nè atto alcuno legittimo . Palazzo is Nov. 1775 Bernardo Tanucei . Al Configliere Delegato

deeli Alladuli

Arbitri v. Compromello -Archivio delle fcritture de Notari . Maftrodatti, Baglivi, ed altri fi ftabilifce: e fi dichiara l'esazione de' diritti . 1. 12 1. 22 n. 3 e 4 p. 27 e 29 . Si erige un pubblico generale Archivio per la regi-firazione, e confervazione de contratti, testamenti, fedecommesti, donazioni, preambolt, e altre fimili fe itture; per la pubblica ficurezza, e fe ne danno le Istruzioni, m. 5 d p. 29 . Si creano gli Ufiziali , e fi danno le Istruzioni per ciafcheduno di effi , m. 6 e 7 e 10 p. 127 e 147 . Si fopprime l'officio di Confervatore , e fi aggiunge un terzo alla Pandetta , m. 18 p. 245 . Chiedendos fede di testamento, fi offervi il registro delle notizie , e la Pandetta , ed indi fi dia fuori dall' Archivario l'atteilato. n. 12 . Non fi ammeitano copie eftratte col mibi exhibita, O' exhibenti reflitura : 'fe coll' iltrumento fi prefenti altro documento, che fi voglia leparatamente registrato , si paghi doppio diritto, n. 13 p. 146. Nel libio della No-tizia si noti lo Scrivano, cui si è data la fede del testamento; e chiedendosi altra fede , fi dica efferfi confeguata fimile allo stesso, o ad altro Scrivano, n. 14. p. 147 . Li decreti di qualunque Giudice o Magistrato, che si portano per registrarsi nell' Archivio , debban contenere i nomi de'Giudici, Attuari, e Scrivani , coll'estratta del medefimo-Scrivano attitabre, m. 15 . Gli Albara-ni, e Chirografi fegnati da tre-refimonj , fi registrino pure nell' Archivio prima d'illituitsi il giudizio; n. t9 p. 148. Il Re approva che dal Delegato dell' Archivio fi tenga delle festioni , e fi ficcino pli appuntamenti, n. 17. La Armi viettte bianche, e da fucco, a silunti i detreti, e fenteure de l'ribusali, che parcorifonno azione trale, e lapore caria, fi aggiunga, ia vece di regiffreturi in publice Archivio, la clausola venum nos exquares, unif fepunta prima estiplicatione publice generale Archivieri e quelle la companie de l'accident de l'estate de l'estate problete generale Archivieri e quelle legge ; e giunti aell'abitato

vio, n. 18.

Agiante Coe Keal Carta de' 18 Novembre 1796

Re h disposo, ed ordinato che, i Notari di Portxoli, Procida Sichi, Cafamicciola d'Ischia, Forio d'Ischi, Lacco d'Ischia, Capri, Anacapri, Sorretto, Fisco di Sorretto, Maria Induberelle, Vico Equenie, Acate, Mondale, Carta, Mondale, Carta, Mondale, Carta, Mondale, de Gastra, et alchellone di Gastra, et datellone di Gastra, et datellone di Gastra, challelone di Gastra, chi protocolli sono visitati dal Vico-Protonotario del Regno, sieno da gugi innanzi obbligati a venire a registratute le loro fictiture nel pubblico generale Archivio certo in quelle Capta del Carta del Calmuttone de' 20 Luglio 1786.

Argenti lavorati in legato perpetuo non poffono lafciarfi a' Luoghi pii : 1. 1 t.

Armamento contro gl'Infedeli ad ognuno

si permette: 1. 2 1. 3 n. 1 p. 2.

Armeria Reale: si vieta fabbricare schioppi colla ma-ca Reale: 1. 7 1. 12 n. 1

p. 392.

Armi concedute con licenze da qualunque Tribunale di Napoli devon registrarsi nella Gran Corte : 1. 2 t. 20 m. 11 6 86 p. 317 : delle licenze d'armi niuno noffa avvalerfi in altro luogo, fenza li- . cenza dell'Officiale ordinario, § 87 : le licenze d'armi del Commeffario di Campagna non vagliono per Napoli e snot Cafali , e quelie dell' Udienza fuori la Provincia , 6 88 . Le commeffe che fi fpediscono da qualunque Tribunale per la licenza delle armi , che in quelle fi conceda , de ono effer fortoscritte dal Sopraintendente generale della Campagna : 1. 12 1. 4 m. 3 P 19. Armi da guerra, e legname per uso del-

Armi da guerra, e legname per uso della marina, niuno l'ellragga dal Reguo:

1. 7 1. 4 M. 1 P. 7.

Armi di munizione non posson vendersi a' Militari dagli Armieri : 1. 10 1. 19 n. 9 p. 185. no è lecito portarle, ed ancorchè lecite non fi permettono quando fien atte a nuocere : l. 12 1.80 n. 1 p. 255 . Nem-meno a' forestieri , a'quali gli officiali, nell' entrar nel Regno, debbar notificare quefia legge ; e giunti nell'abitato deposle, n. 2 p. 256. Colui che cava l'arma proibita, e non effende, è ancor punito, eccetto quando fuffe provocato, w. 2. Pena per coloro, che ferifcono con armi prorbite, n. 4 . I fervienti di Corte quando vanno in fervizio della medefima , poffono portare le armi, n.5. Per punirft di coltello, queflo deve effere atto a nuocere , n. 6 . Ancor it puniscono le ferite con accette, ronche, e fimili, w. 7 . Afportandofi arma proibita da' familiari del Re. fi puniscono, n. 8 . Niuno porti armi per Napoli , ne cammini dopo le due ore fenza lume , n. 9 . Niun Officiale regio conceda licenza di portare armi , n. 10 p .. 257 . Ninn venditore di commeftibilt tengs armi, n. 11. Non fi tengano in cala imagliatori , pittoleli , da-ghe , e pugnali , n. 12 . Ne' Regi Tribunali non ft porti spada, n. 13 . I sch oppi fi portino sparati dentro l'abitato, n. 14. I Cavalieri di Malta non portino daghe , ne piñole , n. 15 . L Reggente di Vicaria tenga nome di quei, che portano la spada, n. 16. Quei, che hanno licenza dell'armi proibire , non poffono entrare nel Real Falazzo, corpo di gnardia, e Tribonali, n. 17. Non fi poff no portare, tenere, e fabbricare, o vendere Ailerii, e pena per chi feri. ice , n. 18 . Nemmeno arch bulerti, e schioppi piccoli a fucile meno di tre palmi , nè anche immeriersi da fuori Regno : i schioppi di qualifin lunghezza non possono portarsi per l'abitato carico . e con pietra al fucile . n. 19 p. 258. Si vieta l'alportazione di pugnali, daghe, filetti , e smagliatori , n 20 . I fudditi del Grande Ammiraglio non portino archibusetti , pittole , ne schioppi carichi dentro la Città , n. 21 . Non si asportino daghe, pugnali, smagliatori, coltelli appontoti , pontaroli , mezze fpade , coltelle forte meno di tre palmi, ne forta di ferri appuntuti, coltel-

li non appuntati più lunghi di un puimo e due tagli alla cima, e si letti, nè fabbricarsi da spadari; nè intromettersi da fuori Regno, eccetto quelli, che fervono a' Chirorgi, e ruitici : non si portino spade lunghe più di quattro palmi, tolto il manico , giacchi , pianette , maniche et maglie , cappelli forti , guanti di maglie , agimette , seu petti forti , brocchiell, o rotelle di legno, di ferro, o di altra qualità , mazze ferrate , balestre piccole a pozone, ed eccettulli : piombate , ferri , brecce , e pietre : archibufetti, o schioppi piccoli , nè bacchette in mano, n. 22 p. 259 . I mae-ftri possono lavorare, ed accomodare archibufetti, o schioppi piccoli con licenza del Reggente, o de' r'refidi, n. 23 p. 260. Si rinnova la prame t4, e fi permerre il porter daghe, o pugnali a certi Ufiziali qualificati , n. 24 . A chi è lecito portar la spada , possa insieme e non separato portar il pugnale, o daga, n. 25. Si permette l'asportazione d'armi proibite e' Capitani di Campegna, e loro pomini nell'actual fervizio : fi vietono le spade co' foderi taglieti , ». 26 p. 261. Si ordina l'offervanza delle pram. 14, e 17, n. 27 . Anche delle pram. 10, e 14, n. 28 . Si rivoca la licenza a' foldati di campagne, e della Vicaria, il portare archibuletti, e schiopi meno di tre palmi; nemmeno tenerin cafa ; ne fatibricarli , accomodarli, o venderli da archibafieri, metcanti, o altri : delinguendo con teli armi fi procede alla forgiudica con abbreviazione del termine : ichioppi a fueile, e terzarole di tre palmi, o sopra, non pos-sono portarsi per Napoli, solo di trenfito, ed a' Capitani di giutlizia, di campagna , e loro guardie : si proibisce l' afportazione , derenzione , fabbricezione, e vendita di colielli a fronda d'oliva, w. 20 . Delinquendo i Chirorghi , e rufici con ermi. di lor melliere appenietamente, fon foggetti alla pena delle prammatica : per l'abitato non fi portino schioppi di qualunque lunghezza cerichi , e con pietra al fucile : le licenze delle Spade sono del Reggente della Vicaria, n. 30 p. 262. I foldati di campagna, ed Armigeri entrando in Napo-Ind. Gen.

li debbano pofar-l' armi ne' posti de' Capitani di giuftizia : fi proibifce l'esportazione , detenzione , o fabbricazione del pillone : non lie necefferia l'apprenfione delle armi , ma ballino due tellimonj, n. 31 p. 263 . Ne' delitti commeffi con ermi di fnoco, d'asportazione, e fabbrica d'effe, la G. C., e le R. Udienze procedano con delegizione: le Corri baronali non possono procedere che alla sola informazione : le G. C., e le R. C. poliono abilirare fimili delinguenti quando conoscessero dovera liberare , e farne relazione : fi creice la pena di due altri anni , e ducati 600; i delitti con armi di fuoco fono proditori , ed etclusi dall' indulto : nè postano comporfi : lo schioppo di lopra tre palmi di canna è permetto tenerti , e portarfi : non possono portarsi in carozza armi di fuoco : pena per li maettri che fabbriceno , o accomodano tali ermi di fuoco, n. 32 p. 264. Si rinnova il divieto delle bacchette , m. 33 p. 265. Non fi ponga mano alle spada in certi luochi di Napoli , n. 34 - Si vietano le spade con l'aguglia , n. 35 . Le Corti Regie posson procedere ne' delitti con armi di fuoco, e ne faccino relazione a i Baroni procedino ancora fenze far relazione: pena moderata per li detentori ; e delinquendofi con dette armi s'in. corra alla pena di ducati mille , oltra la corporale : le pittole innanzi cavalle debban effere di tre palmi col teniero. e fi poffon partare nelle carrotze per vieggio, togliendosi el Cocchiero l'obbligo di rivelarle , n. 36 . Si aumenta la pena contro gli asportetori , venditori , e fabbricetori d'armi di fuoco meno di tre palmi , n. 37 p. 266 . Si dichiara la qualità del pittone, m. 38. Si rinnova l' offervanza , n. 39 . Per la flagranza bailino due tellimoni ellre gnardia degni di fede: si proibiscono i zof. fioni, ancorche di quattro palmi col teniero, detti e grillo : ma debbano effere a ruote, e non meno di tre paimi la cenna : questi son permessi a' Commeffari , ed a' vieggiatori : lo feuroppo di caccia debbe effere le canna diquattro pelmi oltra il teniero : la gente di Carte polla far ulo d'armi proibite ia . 4t-

atto del fervizio: ed i militari di pillole innanzi cavallo meno di tre palmi ; le Udienze possono dar licenza d' armi vierate alle loro fquadre, che attendono alla persecuzione di malviventi : la Vicaria procede con delegazione, nè abbidifca a qualunque in bitoria, o ortatoria; anche contra gli affiftenti, ed aufiliatori, n. 40 p 267. Si rinnovano le pram. per le ipade , n. 41 p. 268. Si rinnova la pram. di non porli mano alla ipada , #. 42. Si ripnoveno di non darfi licenze d'armi da fuoco , m. 43 . Si aumenta la pena per le spade, n. 44. La Vicaria , e le R. Udienze procedono con delegazione in tutt'i delitti con qualfilia forta d' armi colla fola asportazione, ancorche non ufate, ne fparate, m. 45 . Si proibiscono i coltelli alla Genovese. w. 46. Si riformano le varie pene flabilite per l'armi di fuoco: si modera la pena dello sparo con dette armi, diftinguendo le prolbite dalle lecite, per le quali si toglie la qualità proditoria, e l' abbreviazione del termine di forgludica, anche contra gli aufiliatori , ed affiftenti, eccetto ne' delitti proditori, e non colpendo si fissa la pena di anni otto di galea, n. 47 p. 269. Si annullano le licenze, n. 48 p. 270. Le licenze spedite a gente di Corte per l'asportazione dell'armi devon registrarsi nel libro del Reggente di Vicaria, e delle R.U. dienze, n. 49 p. 27t . Si proibifce il Verdugo dentro i bastoni: e qualunque forta d'armi di fuoco per dentro Napoli: i Soldati degli Arrendamenti , e del Montiero Maggiore debbano tenere un corpo di guardia fuori la Città, nè possano entrare armati, se non per ser-vizio, n. 50. Si vieta a'Cocchieri, Staffieri , Lacche , Seggettari , Artigiani , e Borregaj portar puguale, o daga, n.51 p. 272. Rinnovazione di bando, n.52. Si proibiscono i coltelli detti di S. Domenico, ed alla Catalana, e qualunque ferro corto pnarato , n. 53. Come pure le coltelle a tutra zenna , o a mezza zenna, n. 54. Per custodia della Città cessa la dispensa , n. 55. Si rinnova il diviero dell' asportazione delle armi per Napoli , n. 56 , Si proibilce agli artilli,

Schermitori vagabondi , e fervitori a fpif fo il portar per Nipoli spada, spadiai, e sciable, anche scuola di scherma , n. 57 . Si rinnova la pram. 42 , n. 58 p. 273 . Si rinnova il divieto dell' armi , e fe pe fa la enumerazione delle differen . ti qualità, eccetto alla gente di Corte, e birri di notte, e a quelli, che impetreranno la real firma: ferendofi con dette armi è stabilita la pena di anni quindici, e se con stiletti, coltelli a fronda d'oliva, scorcia eapra, e scannatori, galea in vita, asportandosi alcuna di quelle quattro specie, e l'altra di verdnehi , fi aumenta la pena ad anni quindici ; di tutte le altre specie ad anni sette: la Vicaria procede quo ad alios privativamente in questi deliti: per ta-li, o con armi di fuoco, o bianche, le Corti regie, e Tribunali non poffan procedere a liberazione , o compolizione Senza riferirlo al Re, n. 59. La Vicaria procede colla privativa anche ne'delitti di asportazione n. 60 p. 275. E come delegata parimente contro i familiari , e fervitori di Corte , n. 61 . Si rinnovano le pene contra i fabbricanti, e venditori di armi vietate, e di non accomodarfi fenza real licenza: fi proibifce tener armi ne' portoni, e cortili de' palazzi , e da guardaportoni , n. 62 p. 276 - Si vietono i balloni con ferri acuti in punta , n. 63. Anche fpuntati , ma folamente con boccoletta rotonda, n. 64. Si rippovano tutte le pram. fotto questo titolo , n. 65 . Li Baroni devono dar conto degli eccessi de' loro Patentati: e i Governatori demaniali non diano patenti fenza permeffo del Re , n. 66 p. 277. I Baroni folo deono dar conto, fe erano inquitit nel tempo chè gli diedero le patenti, e se queste non le tollero dopo gli eccessi commessi . n. 67. Si proibifee la fabbrica, detenzione, e asportazione degli schioppetti a due tiri con pena corporale, e pecuniaria , n. 68 . Si permette a' Soldati di Campagna l'nfo delle armi proibite ; ma abusandosi, sian puniti come gli altri asportatori di tali armi , n. 69 A. 278 . Li Soldati del Montiero Maggiore , del Grande Almirante , e de' Delegati non poliogo far ulo di armi proi-

bite : gli Schinppetti non proibiti deon aver la canna sopra i tre palmi, fuori del ceniero : le canne de' pistoni , benche fian più di tre palmi, non debbano effer capaci di due once di palla , n.70 . Li Delegati de' Luoghi Pii non possono concedere patenti d'attni, n. 71 · Le licenze d'armi si concedono a quei , che pon fono inquisiti, inquietl, e riffosi, n. 72 p. 279 . Si proibifce l'asportazio. ne della bajonetta, a riferba de Militari, n.73 - I cacciatori non poffono portare ne lunghi abitati la pietra nel fueile, e la polvere nel focone : ne i lavoratori della Provincia di Terra di lavoro il coltellaccio, se non ligato: li Patentati degli Arrendamenti, Soldati del Barraglione, e nomini d'arme, com. mettendo delitto si carcerino, e domandandofi da' Giudici competenti, fi rimettino cogli atti , n. 74 . Le patenti de' Soldati degli Arrendamenti debbono regittrarfi preffo il Sopraintendente di campagna, n. 75 p. 280. Li Soldati ventu-rieri non fi ammettino, ne possan portare armi, senza la firma del Preside , n. 76 . Ne' Siti Reali unn vi sian parentati : e 'l foto Credenziere, e Corrière dell' Arrendamento del grano a rotolo. e della carne poffan asportare armi proibire , w. 77 p. 28r . Li Torrieri non possono asportare armi proibite, n. 78 . . L'Udienza generale dell' Efercito , la Regale Sopramtendenza, e li Delegati deg'i Arrendamenti, dentro otto giorni avvilino alle respettive Segreterie di Stato il Soldato, che vorranno patentare, le quali debbon paffare l'avvilo a quella di Giustizia, per trasmetterlo al Reggente della Vicaria, chi ne rerrà regiilro, n. 79 . Li Soldati giubilati non possino far uso delle armi proibite, n. 80. I Birri e Patentati nicendo per andare alle loro cafe a visitare i parenti , vadano fenz' armi, fe non ne abbino il permello, n. 81. Nelle informazioni contro gli asportatori delle armi prolbite, allora debba darfi il giuramento alli testimoni in faccia del reo, quando essi lo conofcono prima per nome e engnome, in altro caso a spo tempo si faccia il dovuto atto di affronto, per legitimare la persona dell'inquisito, n. 81 .

La gente di campagna non poffa portare gl' istrumenti rurali ne giorni festivi, ma fol di lavoro palefamente , n. 83 p-282 . Li coltelli chiamati Fiamengoni , o sieno Genovesi , son compresi tra le armi proibite, n. 84. Si freni l'ecceffivo numero de' patentati, e fi accordi le armi proibite a coloro cha sono necessari . e di fervizio , e fi punifca chi l'ettiene con inganno : tutte le patenti fi registrino presto il Reggente, e le Udienze , w. 84 . I coltelli fiaminghi , fiamingoni, paffaportout, o con qualunque altro nome fi chiamino, come ferri puntuti, fono compresi tra le armi proibite: anche li trincianti , n. 86 p. 283 . Li delarori delle armature proibite effendo confessi, ancorche non vi sieno testimonj estraguardia, si condannino alla pena statutaria, n. 87 . Non si portino pisto le da cavallo fenza licenza del Re , .. 83 p. 284 . Facendofi ufo dello fchioppo per nuocere, ancorche non fiegue l' effetto , fi punifce di morte : 1, 12. t. 84 n. 1 p. 293 . Commettendosi delitti con pistole , si abbrevia il termine a forgindica a giorni quindici , n. 2 p. 194 . Si ettende ad altre armi da fuoco, e vengono riputati come proditori, n. 2 . Ne' delitti con armi da fuoco si faccia relazione a S. M. da' Governarori regi, non da Baronali: i delinquenti con armi da fuoco oltre della pena corporale incorrano all'altra di ducati mille , ed aceadendo ne'luoghi Baronali s'intendono applicati a' Baroni : per viaggio possansi portare le piftole di tre palmi con tutto il teniero, n. 4. La Gran Corte, e le Regie Udienze ne'delitti con armi da fuoco penfati , procedono con delegazione, anche contro gli affilienti, n. 5 p 194. Dentro Napoli non polfono fpararli armi da fuoco , n. 6. Li coltelli a piegatojo non fono per festeffi proibiti , li quali si porcano per comodo della vita : 1. 12 1. 85 n. 16 p. 306 . Nelle carrezze non possono alportarli armi : 1. 12 s. 19 m. 21 \$ 8

p. 90. Armizzeri de' Baroul non possono vestire dell'uniforme col quala vestono li soldati delle R. Udienze: 1.6 r. 1 no. 36 p.16. Ll Pressi devono sapere il no. me, cognome, e patria degli Armizeri

de' Baroni , n. 37 p. 17 . Arrendamenti fi danno in folutum a' Confignatari per le Gabelle ibaffate per metà, e fi danno le Istruzioni tanto per ll Governatori degli Arrendamenti, quanto per i Delegati, ed Arrendatori particolari , che fi numerano: 1. 4 1. 7 #. 21 c 22 p. 221 e 222 . Si dichiarono alcuni capi della pram. 22 intorno alla nomina de' Governatori degli Arrendamenti, n. 30 p 242. Li Confignatari di maggior fomma fieno nominati Governatori , s. 48 p. 246. Nuove dichiarazioni per l' elezione de' Governatori degli Arrendamenti . n. 68 p. 261 . Per li difim pegni fi fanno da' Subalierni per gli Arrendamenti si paghino le diete e le fatiche degli Arrendatori , ap. n. 6 p. 302. Queili poffono avvalersi di qua-lunque subalterno, n. 7. I Delegati e gli Attuari degli Arrendamenti non poffon presendere diritti di accessi per dentro Napoli, se non ad islanza di partieffendo effi provifionati : 1. 6 t. 12 n.

3 p. 102 -Arrendatori e loro Officiali fi possono convenire avanti li Governatori provinciali e locali per affari che non fono di Arrendamento : 1. 4 1. 2 n. 240 p. 170 . Gli Arrendatori ed altri che vi hanno ingerenza, non possono comprare nè ricevere le polizze o bollettini da' Consegnatari delle loro partite di Arrendamenti, proibendosi come perniciosa ta-

le negoziazione e l. 4 s. 7 n. 13 p. 215. Arrogazione fi permette con legge che l' Arroganie non poffa lasciare all' Arrogato alcun bene antico della fua cafa . ma quei di proprio fuo acquifto : 1. 11

1. 32 H. I P. 174 . Arfenale: niuno poffa far micci, fpago cordelle, e stoppa impeciata, eccetto all' Appaltatore : 1. 4 1. 7 n. 32 p. 237 . Artati a' Benefici e Cappellanie devendofi promuovere agli ordini fagri, gli Ordinarj riferifcano prima al Re : l. s 1. 9

ap 5 n. 23. p. 100. Arte della Lana, il di lei Delegato fi astenga di spedire inibitorie al Sagro Configlio; ma faccia uso d'imbasciare . e di ortatorie: 1.3. t. 8. ap. 1" n.18 p.134. Arte della Seta , proceda in quelle caufe

hi grado di gravame la Camera della Sommaria, non il Magistrato di Commercio: 1. st s. 5 n. 16 p. 47.

Articoli impertinenti presentari nel termine di ripulta, si esigga per effi la pena: 1. 9 t. 6 n. 1 5 7 p. 33 . L' imperti-nenza degli articoli si rilerbi nella decifione della caufa: 1.4 1.2 n. 98 p.152. Articoli impertinenti, V. ancora Termi-ne per le pruove, e Tribunale del S.R.C. Articoli, o polizioni fi devon produrre nel

termine: 1. 11 1. 1 n. 8 p. 8. Artiglieri Litorali : fi forma una fcuola di abitanti delle Marine per l' Artiglieria Litorale, e fe ne stabilice il numero :

1. 7 to 7 no 1 e feg. p. 289. Afilo Sagro, V. Immunità locale. Affaffinio, procede la Vicaria in questo delitto con delegazione: l. 3 1. 8 n.89 6 p. 106.

Affaffinio fi punifce con la morte : 1. 12 1.86 m. 1 p. 308. Si punicono non folo il mandante, e I mandatario, ma anche i mediatori, n. 2.

Affenio Regio : Non si possono fondare Chiefe , e Conventi fenza che proceda il Reale affenio; ne Ofpizi: 1. 1 1. 21 ap. 2 n. 1 e 2 p. 204. Scuole, e adunanze di donzelle , che pernottino unite in un luogo, non fi permette , n. 3. Si accorda una Cappella rurale o avanri la casa, senza che goda l'immunità locale . n. 4 e 6 . Le Chiefe antiche non si ampliino, senza assenso, n. 5. Il Re accorda la fanatoria fu la efiftenza delle Confraternire laicali, che aveffero l'affenso su le Regole ; anche a quelle che non l'aveffero per prima, ma dal giorno dell' impartizione , w. 7 . E fi da il metodo in accorderfi la fanatoria , colla claufola ufque ad Regis beneplacieum , n. 8 p. 205 . Se nel termine preferito non fi fpedifcono gli Affenfi , fi chiudano le Congregazioni, ». 9. Li Vescovi non dian licenza di Oratori privati. fenza il Regale permeffo, " 10 . Non vi è folito, ne prescrizione, che possa ledere i diritti della Sovranità , ap. 3 m. 1 p. 201. Il Corpo fenza l' Affenfo Regio non è capace di acquifto , n. 2. Il R. Affenso è necessario nella fondazione, senza il quale è illecito ». 3. L' Allenio pop fi prefume, n.4. Il R.AfDEL CEDICE DELLE LEGGI.

fenfo è necessario nella fondazione fenza il quale è illecito, n. 3. L'Affenso non fi prefume, n. 4. Il R. Affenso è una Regilia, n. 5 p. 206. Inalienabi. le , ne fi prescrive , n. 6 . Non fi pub fupplire ne per tempo , ne per congettura, ne per equipollenza, n. 7. Quando non è concesso nella forma dovota , e legitima, non giova al poffessore neppur la centenaria, n. 8. Senza l'Affenfo ceni Collegio è illecito, incapace di

acquifto , e dee difmetterfi , n. 9. Affenfi per la vendita de' Feudi, fi tengo di questi registro da' ocrivani di Mandamenti: 1. 3 1. 20 n. 11 \$ 74 p. 316. Tanto per le obbligazioni delle Università , quanto per quelle de' beni feudali , la Camera Reale prima di spedise gli affenfi faccia dillinta relazione della causa di contratre il debito, de' debiti antecedentemente contratti con affenfi, e fe vi fieno beni liberi , con li quali fi possa supplire alle utgenze :

1. 6 r. 6 n.62 p. 75. Affenfi feudali , V. Feudi . 4 ap. 1 n. 10 p. 261.

Affentifii non godono prelazione nella compera de' viveri per la Truppa : 1.7 L

Afficurazione di vascello Corsale per far rifertto fenza Real licebra non fi permette : 1. 2 t. 4 n r p. 2 . Diritto pofto ful cambio ed afficurazione : 1. 8 1. 8 m. s p. 170. Si dichiara il modo e la forma da tenerfi per la gabella di detto diritto , w. 2 p. 172 . Cafi fabiliti dal Delegato fopra l'Arrendamento della ficurtà , n. 3 e 4 p. 173 . Piano di una compagnia di Afficurazioni mavittime , n. 5 d. p. Si vieta a' privati il poter afficurare , n. 6 p 178.

Affifa s'imponga per lo Camerario a tutto il commefibile che fi vende nel Regno : 1 4 f. 5 n. 14 p. 197 . Nelle virtuaelie fi fa l'affila, e non obbedendoff , fi paga la pena : 1. 4 1. 8 m.148. p. 339.

Affifienza fi preffa contra il terzo poffesfore, concorrendovi negl' istromenti le claufole neceffarie : 1. 11 1.1 n 16 p.14. Atreftati per confeguire Benefizi non fi forza il Vescovo : l. 1 t. 10 ap. 1 m.

11 p. 112. Atti decreti , ofame di teftimoni , e qua-

lunque altra ferittura , debban firmarfi

in civile e in criminale dalli rispettivi Segretari , Mastrodatti , Scrivani , ed Elaminatori tanto della Capitale, che di ognialtro luogo del Regno , di propria mano: 1. 3 1-25 n. 12 5 12 p.394. Atti che fi trasmettono dalle R. Udienze a' Tribunali maggiori ad istanza di parti, fi paghino prima i deritti, eccetto de' procesti ficali, e de' poveri, con fopra carta pro Fifce, con darfene avviso al Commessario e al Fiscale: 1. 12 s. 4 m. 4 p. 20 . Quando fi trasmetrono gli

atti dalle R. Udienze . le parsi depositino li diritti per la copia , e per lo porto , altrimenti fi proceda innanzi ; n. 7 p. 21. Attitanti della Generale Sopraintendenza offervino la Tariffa flabilita per la R. Camera colla pram. 57 de offie. Proc.

Caf. : 1. 3 1. 13 m. 27 p. 276. Attuari della R. Camera della Sommaria 6 provedono dal Luogotenente, ma deve prima darne conto a' Ministri del Tribunale : 1.3 1.25 # 11 \$ 34 p. 390.

Avanzo delle rendite de Luoght pii non poffa impiegarfi con poieca di itabili : la colla R. Corte fopra Arrendamenti . come dal Dispaccio de' 7 maggio 1796). Postono i Luoghi pii dismettere i debiti contratti prima della legge di ammorrizazione con le loro rendite, n. 38 . 202. ( V. anche Rendite avanzate, e Luoghi Pii laicali )

Avvocato Fiscale della Real Corona ficrea nella Real Camera: 1. 3 1. 4 ap 1 nche fi tratti, concluda, e confulti dalla Real Camera, fenza eccezione, w. II. E gode tette le preminenze, che godono gli altri Ministri della Real Camera, an-2 n. 5. L' Avvocato della Corona nel Magillrato di Commercio precede a tutsi li Ministri di quel Tribunale, foori del Presidente : nella Giunta d' Stato non precede al Decano, n. 6. L' Avvoearo della Real Corona , per le delegaaieni particolari che tiene , detha proporre li gravami in quella fletta Ruota del S.C., ove stava prima di effer promoffo a tal carica , n. 18 . L' Avvocato della Real Corona debba difendere le regali rifoluzioni, la legge comune, ed il follievo de' Popoli , contro l'abulo, la rapacità, e la violenza de prepotenti dell' uno e dell'altro Foro ap. 15 n. 12 D. 121.

Acciunto Avvocato della Real Corona nelle terne per lo Ministero , e in tutti gil altri affari che si trattino nella Real Camera di S. Chiara , e non richiedano islanza fiscale, abbia il voto come gli altri Mipillri ordinari della medefima . Ceferia 30 Dicem 1777. Il Marchefe della Sam-

buca . Alli Minifiri della Real Camera. Avvocato Fiscale, come il Procurator Fi-· fcale , non poffono intrometterfi nella decisione delle cause, ne impedire l'ese-euzione de' decreti de' Giudici : 1, 3 s.12 n. 76 cap. 24 p. 253 . Il Fiscale non può efaminare teftimoni, ma volendo effer prefente , poffa , n. 4 p. 169 . Dandofi termine al Fiscale a dir l'occorrente, fcorfo, fi voti la canfa, n. 5 p.170. Il Fiscale non può esaminare rei principali, e testimoni, ne carcerare da se, n. 37 p. 198 . Può intervenire all' ela-me de testimoni a difesa , e fare interrogatori, ma in Vicaria, non in cafa del Gindice : per li decreti di difefe . o di non procedersi , sia inteso il Fiscale . il quale dee offervare gli articoli , e feguarli, come qualunque processo, n. 39 100 . Gli Avvocati Fiscali non posfono ordinare carcerazione fenza intelligenza del Tribunale, ap. 3 n. 8 p 256. Effi posson fare una modica coercizione alli Subalterni, ed eseguire le carcerazioni nelle Udienze Provinciali con intelligenza del Reggente; e nelle visite de' carcerati facciano le loro parti, ng. Li Avvocati Fiscali delle R. Udienze . e quelli della Vicaria ogni mese debbon mandare il bilancio dell' introito ed esito de proventi filcali e delle pene contumaciali al Re : 1 3 t. 22 ap. 5 m. 1 e 2 p. 343 e 344. Nelle R. U-dienze l'Avvocato Fitcale vota nelle caufe civili, ap. 8 n. 8 p. 346 . Trafcurando l'Avvocato Fiscale, e 'l Mastro-datti fare il registro della Mastrodattia dell' Udienza , li faccia a spele de' medelimi . n. 11 . Gli Avvocati Fiscali delle R. Udienze riferifcano ogni mefe al Re le inquisizioni de' rei affenti ; e quanto fiefi elatto dal Mastro di Camera : 1. 12 t. 4 n. 42 p. 30 . ( Il di più intorno alla carica di Avvocato Fiscale della G. C., vedi Tribunale della G. C. della Vicaria; e delle R. Udienze, vedi Fresidi delle Provincie ).

Avvocato Fiscale delle R. Udienze ha II voto nelle canse civili; e facendosi parità entri l'Avvocato de' l'overi , o altre Dottore per aggiunto: L' 11 s. 1 m.

1S 6 4 p. 17. Avvocato de' l'overi vien isituito dal Re Alfonfo : 1. 3 1. 12 n. 65 p. 244 . Nella Vicaria il più antico Avvocato de' Poveri precede all'altro nel federe nella Ruota, ap. 3 n. 10 p. 256. L'Av-vocato del Poveri della Vicaria non pub intervenire in Ruota in tutte le ore . come l' Avvocato Fiscale , n. 11 . Avno la stessa graduazione de Governa:ori dottori per la promozione agli Uditorati Provinciali : 1. 3 t. 22 ap. 2 m-13 p. 338 . Gli Avvocati de' l'overi delle Udienze si considerano come gli altri Ministri Provinciali e avendo gli onori di Uditore, non si possa impedire alle loro mogli e nuore l'intervenire ne' festini , e nelle pubbliche fun-zioni , n. 21 Gli Avvocati de' Poveri delle R. Udienze fieno trattati "come Ministra del Re , e del corpo de' medesimi, in tutte le occasioni, e in tutte le forme; percò gli si dia lo steffo titolo che alli Ministri di Domino Pauperum Advocato ne' decreti de' carcerati poveri , non Magnifice : abbino fedia uguale in Tribunale, e nelle fun. zioni , e in tutto fi ripurino come gil. Uditori , dopo però l' Avvocato Fiscale : ciò riguarda folamente la perfona degli Avvocati de' Poveri, non già delle loro mogli , n. 23 p. 339 . Agli Avvocati de Poveri delle R. Udienze si apri la porta della Ruota per intera nell'entrare, al pari di ogni altro Ministro, e seda ciascuno a lato della Ruota nell' ultimo luogo dopo il Fiscale 2 ciò però s'intenda quando trattino cause de' Poveri , o fanno da Giudici , e non quando trattino cause di altri, come ogni altro Avvocato : si permette loro il difendere cause de' non povert : per poveri s' intendono quei che preadono il pane della Corte i trattate le

esule de' poveri, esca dalla sedia e dal- Avvocato parlando, non è lecito al Prola Ruora : li Ministri non debbano accompagnare ne' mortori i cadaveri de' loro congiunti , ne intervenire nelle altre funzioni funebri , n. 27. Mancando il Caporuota e 'l Fiscale, l' Avvocato de' Poveri vota nelle cause civili . ap. 8 n. 12 p. 346. All' Avvocato de Foveri non fi commettino informazioni fuori relidenza: 1. 9 t, 4 ap. n. 5 p 27. Avvocato , niuno eferciti quell' officio fe non fia approvato : 1. 9 : 4 n. 1 p. 17 . Gli Avvocati devono giurare di difendere le caule con fedelrà e verirà. di non allegare contro la propria coscienza , ne prendere canse colorite di mendacio, n. 2. S' inthiruisce il Col-legio degli Avvocati in tre Ordini : Il primo di foli Avvocati : il fecondo di Avvocari e Procuratori infieme : e 'I terzo di foli Procuratori ; e di ciò che rispettivamente incumbe, n 5 p. 20. Si forma il Catalogo de' Professori che debbono efercirare la rispettiva Profesfione ; e le facol:à accordate a' Cenfori , n. 6 p. 24. Ninno poffa vestire l' abito della Professione, se non quelli descritti nel Catalogo sotto le pene comminate : gli Attiranti unn da altri ricevino procura : e li Porrieri se non a quelli norifichino le scritture , n. 7 niuno possa esercitare da Procuratore se non laureato, o approvato, n. 8 p. 26. Gli Avvocati fi efaminino e giurino , ap. n. 2 . Niuno avochi avanti a' Giudici loro congiunti , w. 3 p. 27 . Effi flampino , e percrino con moderazione e risperio, n. 4. I congiunti de' Sopraintendenti non puffono effere Avvocati delle Università, n. 8. Gli Avvocati e Procuratori del Cero de' Locati si eleggano da' Deputari delle Locazioni , n. 10. Non si ammerrino nelle Udienze e Corti Locali, Avvocati e Procuratori le non dortorati, o abilitati con rescritto, precedente esame, e informo della buona vita e fama , e di non effere ftari inquifiri in materia di officio , n. 13 p. 28 . Niono Ministro Regio pella effere Avvocato de' par-

tico'ari fenza permeffo del Re : 1. 9 s.

5 H. 3 P. 29.

curatore dire se non nel fatto, che quello erraffe : fe l' Avvocato abbandona una parte, non poffa patrocinar l'altra; nè chiedere parte della lite : 1. 3 s. 8 m. 21 p. 73. Gli Avvocati che perorano nel Sacro Configlio, stieno In piedi, e se più in una caufa, uno parli, e con modeftia, ne fieno interrorti dall'avverfario , n. 20 p. 72 . Gli Avvocati non possono patrocinare nel S. C. se non lau-reati; e i Procuratori dal medesimo esaminati ed approvati , n. 22 p. 73 e n. 80 p. 93 . Gli uni e gli altri non poffono intervenire nelle caufe avant' i Giudici confanguinei, o affini, ed attitanti. nt 23 p. 74 (e § 4 n. 3 l. 11 f. 44 p. 198 ) Le suppliche nel S. C. devon fottoscriversi dagli Avvocati , n. 26 p. 76. Gli Avvocati parlino ful punto e merito delle cause , senza divertirsi ad altro , ap. 18 n. 4 p. 134 . Gli Avvo-eati nel parlare nelle Ruote non si diffondino più del dovere : offervino nel perorare e nello scrivere rispetto e modeflia: le allegazioni le firmino col proprio nome: parlino fu li punti reaffunti nell'appuramento de' farti, fenza ridire il fatto già riferito dal Commelfario , e fol ponderando le circoflanze di quello con brevità fenza introduzioni o proemi : e nelle cause gravissime non fi perori più di nna marrina per l'artore, ed un' altra per lo reo, ancorche fieno più Avvocari, e immediaramente fi voti, o fra pochi giorni, non più di otto, n. 5 d. p Gli Avvocati non pollono parlare che una mattina per uno: l. 12 1. 1 n. 18 \$ 30 p. 22. Si limira il termine agli Avvocati di parlar le caufe in Ruota: 1. 11 f. 44 n. 5 p. 199. L' Avvocato, o Procuratore che prefenterà Supplica surrerrizia fia sospeso , ivi § 3 p. 200 · Norma per l'apoutamento de faui, di parlare, di scrivere e decidere, con altre circostanze, § 19 p. 201. (V. pure Tribunale del S. R. C. )

B Aciandofi la donna ( vergine , o ve-dova ) con violenza , la pena è di morte, e'l termine a forgiudica fi abbrevia a meli tre: 2. 12 t. 45 m. 1 e 2

p. 157 . 158. Bagliva, il di cui officio con giuridizione di giustizia non si vende, ma si commette a persone fedeli non native del luogo, ftimandosi indegno che il ministero di giustizia si sendi venale : 1. 4 2. 5 n. 5 p. 195 . Contro de' gabelloti, piazzari , e fimili efattori proceda il Baglivo per gli aggravi , e per l'inde-

bito efatto , m. 8 p. 196.

Baglivi hanno la gioridizione civile fopra de' furti . ed offele leggiere : 1. 9 r. & n. t p. z . Effi poffono carcetare i ladri e rimetterli al Giustiziere , n. a . Devon vigilare su le assite, pesi, e mi-sure; e le pene de loro bandi non eccedano un Augustale , n. q. I Baglivi e Giudici devon giurare in pubblico di amministrare la giustizia, n. 8 p. 5 . Tutte le Biglive incominciano dalle salende di Settembre , s. 9 . A' Baglivi per la decisione delle cause si paga la trigefima, n. to p. 6. Avendo falario, tutt'i proventi s'introitino al Fisco; ed in fine dell'anno fon tenuti rendere findacato, w tt. Effi devono attendere da mattino a fera nell'officio, n. 12 Tntt' i Giudici devono dentro due mefi terminare le cause, m. 13 . La Corte Bajulare efige la centefima per diritto di fentenza , n ts . Non possa il Baglivo procedere a condanna del danno dato, le non l'avrà provato almeno per un tellimonio col giuramento dell'inventore, o del dannificato, o fe non abbia prefi gli animali dannificanti, nel qual cafo fi flia alla fua afferzione giurata, o dell'Officiale : danno dato s'intende quando gli animali fanno danno fenza il custode, e la pena non debba eccedere il danno , o l'Augnilale , nè poffs efigerla se non pagato prima il danno, con altre Idrozioni incorno a quel' officio : 1. 9 1. 2 1. 1 p. 7 . Il Baglivo non possa comporre le pene col padrone degli animali per lo danno che faranno , w. z p. to. [fruzioni per la Corre della Bagliva di Napoli fua Pandetta , n. 3 . La Bagliva di Napoli poffa procedere nelle caufe anche fopra la fomma di carlini trenta , n. 4 p. 12. Con altre fpiegazioni , n. 5. La Corre della Bagliva conofca le caufe fotto due Augustali , o sieno carlini trenta, e fotto di quella fomma prenda le obbliganze , n. 7 p. 17. Gli Official? di detta Corte, appellata in Napoli di. S. Paolo , devon dare findacato , e per l'efazione delle pene delle accnfe . e de' danni dati, offervino l'antica confuetudine , n. 8 p. t4.

Bagni di Pozzuoli e Baja . V. Furti . Baleilra, questo diritto, oggi disusato; era la contribuzione di tante baleilre che davano alla Corte i naviganti secondo il naviglio di quante gabbia : 1. 4 s. 8 #. 174 p. 343 . Quindi fu stabilito di pagarfi fecondo le portate, w. 175.

Balj e Tutori de' Feudatari debbono denunciare dentro il tempo ttabilito la morte di quelli, e pagare il rilevio . altrimenti fon tenuti effi di pagare la pena del doppio , nella qual pena incorrono fe occulteranno qualche corpo nel rivelo, o la giusta rendita : l. 4 r. 2 n. 76 p. 82. Il Balio si da dal Principe a' feudatari impuberi per amministrace i feudi, pagar le spele necessarie, e render conto in fine: 1. 6 t. 7 m. 5 p. 84. Il Feudatario può lasciare in tellamento quel Balio che gli piaccia fenza impetrar licenza; morendo inteltato, fi da dal Principe il più proffimo, o la madre, purche non paffi a feconde noz-ze, n. 6 p. 85.

Bembagiari , si danno per essi le Istruzio-

ni: 1. 10 t. 12 n. 14 p. 108. Bambini projetti fi ricevino ne' Luoghi pii. e si alimentino per conto delle Univerfrà: l. tt 1.36 m. I p. 177.

Bancherotti fon proibiti per togliere il comodo a' failfficatori , e ritagliatori: 1. t :

2. 22 H. 15 P. 155.

Banchi : fi decide intorno a' depositi di moneta prima e dopo della riforma : 1.8 r. 9 n. t p. 179. Non fi poffa pren-dere denaro da' Banchi per i Ministri e Governatori : i cassieri e pesatori non ricevino moneta di falfo pefo, ne la paghino, ne ricevino fenza pefarla: ciascun giorno si dia nota delle reste : due volte l'anno si visitino i libri e la catfa: ricevendosi moneta di minor valuta, di quella allo stesso si paghi, con notarfa il nome al libro, n. 2, p. 180. Per i

DEL CODICE DELLE LEGGI. danni cagionarifi a' Banchi e fuoi creditori a cagion della mutazione della mometa, si pone la gabella di un ducato a botte fopra i vini , v. 4 p. 181 . Affegnamento del ducaro a botte a' Banchi in rinfranco della perdita, n. 7 p. 182 . . Si deduce a' creditori del Banco il quinto a favor de' dehirori fopra i prezzi di robe, w. 8 p. 183. Non fi dia credito. ne' Banchi fe non incaffato il denaro ze d'altri Bancili in contra e poliz-Le monete mancenti 6 ricevano ne Banchi, e si porrino alla Zecca per coniarle di nuovo: quelle mancanti d'un seino si commercino , n. 11 . I Banchi non ricevino riscontri, fede, e polizze di altri Banchi, ma ciascuno dia credito folamenre nel contante che depolita , forto pena agli Officiali : fi vietano gli introiti vacui: non possono servirsi del denaro del Banco, con altre istruzioni, m. 12 p. 184. Si proibnice l'introduzione di certi biglietti di Banco immaginari introdotti in Francia; e l' cilrazione d'oro , argento , gioje e fimili , n. 12 p. 186 . L'oro o argento fallo che perviene al Banco, fi tagli, e metà reiti al Banco, l'altra al padrone, m. 14. Li Delegati e Governatori de' Banchi poffono licenziare li Subalterni per criminofe mancanze , n. 15 . 1 Delegari de' Banchi intervengano a votare in totre le cause de' Banchi che si agirano in altri Tribunali e Giunie, # 16. I Sette Banchi di Napoli fi confiderino come unico Banco Nazionale diviso in setre Caffe , n. 17 p. 187 . Fondazione del Banco di S. Carlo non ebbe efferto; si creò una Giunta: e si diedero vari ordini per detro Banco : 1. 8 t. 10 m. t . 187 . ( Vedi ancor Banchiere , e Monete ).

Barchiere frodolente si punisce colla mor- ; te, e come si procede: 1. 8 t. 12 n. t = p. 199. Non si possa aprire Banco pub-blico senza pieggeria, n. 2 p. 200 . Il Banco a cui è diretta la polizza del pagamento, non possa girarla, ad altro Banco, n. 3. Si offervi la pram. 1 anche fopra gli altri cali spiegati, n. 4 .-Le polizze non firmate dal creditore, o da Notajo per non lapere scrivere, non

Ind, Gen.

fi paghino, n. 5. p. 201 . Si accorda dilazione a' Banchi di tre meli a pagare i fuoi creditori a cagion della moneta vecchia che dovea coniarii . n. 6 . Si vieta il farsi riscontri dall'uno all' altro Banco, ne farfi introiti, o di dar crediro in virrà di fedi o polizze d' altri Banchi, fe non coi denaro contante , fotto le varie pene fibilite : ficcome fi proibifce di farfi ne' Banchi introiti vacui con darfi credito di dentro u peeno a chi non lo tiene, forto pena di finore, - i ali Officiali fi avvalcif-fero per proprio uto del denaro della caffa, n. 7. p. 202. Si vieta a' Bancherotti il mercimonio delle monere , n. 8 p. 204. ( Vedi ancor Banchi )

Bandiere Regie non possa de Regnicoli concedersi l'uso di esse a' Forattieri : 1. 2 1.5 n. s p. 3. Niun Regnicolo faccia uso d'altra bandiera sopra de' bailimenti, che quella del Re: non possa partire verup ballimento fenza darfi prima norizla del carico, e per dove, all' Officiale di quella marina. 1. 2 1. 11.

n. 12 p. 30.

Banditt, si concede contro di essi indulto di tella per tella: si puniscono i loro corrispondenti, ausiliari, fautori, ricertatori e pariecipanti di furti : due confestioni di band ti, o di due teilimon; , benche fingolari , fanno contro quelli piena pruova : come pure di banditi indultati , o confetfi in tortura in capo di altri : le confessioni faite sanguam cadaver ratificare entra torturam, e quelle farte fub fpe impunitaris ratificate in torrura', fanno anche pruova: / t2 t. 19 n. 90 \$ 6 7 e 8 p 9 c e 94 . Non fi poffa naicondere o sepellire il cadavera del bandito, \$ 21 p 97: Li Governanti. delle Università, mancando qualche cit-: tadino tofpetto che arma in campagna. debbano avvifare il Prefite della Pro-i vincia, 6 22: Danneggiando, o pallagado bandiri per lo territorio, debba e:24" feuna università armare, e persegu tarli, con avvifare i luoghi convicini, e datne parre al Tribunale per espressi, acciò con efficacia li perfegniti, \$ 24 e 25 : I detentori delle robe di banditi debbano efibirle con premio del 10 per 100, e restituirsi a' padroni, i quali non

comparendo , s'incorporino al Fisco \$. 26 : non si dia interpretazione a queita pram.; e si concede a' Tribunali Collegiati facoltà di procedere con delegazione ad modum belli , fenz' appellaziozione, 6 27 e 28 p. 68. La confessione di tre ladroni in tortura fanno pruova contra i partecipanti , fautori , e rigettatori: ogni Università custodisca il fuo tetritorio, e se la intenda colle vicine, e li perseguitino : i luoghi de' loro ricoveri in campagna fi bruggino : 1. 12 1. 27 H. I P. II8 , Spieganda !chiara, che la confessione di tre ladroni contra i ricettatori, e fautori, ha luogo quando li nominati fono diffamati; fi da copia della confessione e della pruova dell'infamia, e si sentano nelle difele , n. 8 p. 122 . Contro de' pubblici ladroni ( oltre di poterfi tormentare in giorno di Pasqua ) si procede colla semplice verità, pretermello l'ordine giudiziatio, n. 11 p. 123. ( V. pure Scorritori di Campagna . Fuorusciti . Malfattori perlequitati . Forgiudicati . Ricarta .. tori . Rei affenti . )

Baroni non ritengan uomini del Regio Demanio nelle loro Terre, ne uomo foggetto al fervizio personale dovuto ad altro Barone: 1. 4 t. 1 n. 6 p. 3 . Niuno tenga Clienti, come cottumavali in Roma, poiche al folo Principe appartiene la difefa de'fuddiii, n. 7 p. 4 ., In dubbio, se un nomo sia vassailo del . Barone, o del R. demanio, egli spetta el Fisco, purchè il Barone non lo provi , n. 8. Effendo il Re il padrone de' vastalli demaniali , niuno di esti senza Reale assenso possa obbligare i snoi servizi personali a' Baroni, eccetto presta-zioni reali, n. q. I Vassalli de' Baroni postono comperar beni ne' luoghi demaniali fenza lor permesso, n. 10. I vaffalli rivocati al R. demanio possono elfer coftretti di vendere i beni poffedevano in quel luogo a' Vaffalli del Barone e questo possa obbligare i suoi vassalli a comperatii, w. 11 . Nel darfi a' Baroni l'investitura de' feudi devon presentare li privilegi originali dell'infeudazione ; L 4 1. 2 m. 75 9 11 p. 61 . Il Succef. fore nel feudo dee documentare la fuc-

ceffione col preambole , #. 212 p. 165 & Non fi dia da' vaffalli a' Baroni l'aggiutorio fe non in certi cali: i vaffalli. possono vendere le loro vittuaglie a piacere: 1.6 1.1 p.1 e 2 3 e 4 . I Baroni fiem contenti del loro, e i vatfalli godano la proteziene reale, n. 3. I Baroni non vendano offici di governi, s. 4. I Governi baronali siene annali, e soggetti al findacato , n. 5 p. 5. Gli Officiali. de' Baroni puniscano i malfattori de non compongano non compongano non quelle de non compongano de la remare dalla Corte del Barone, debband eimetterfi alle regie galee, n. 7 . I Baroni esercitino la giuridizione quanta loro è flata concessa n. 8 p. 6. I Baroni non poffono impedire matrimoni tra' vaffalli , n. o. I Baroni non impongano nuove gabelle, angarie e gravezze fopta i sudciali delle Università , è cosa iniqua , s. 10. I Baroni non poffono chiudere per difele i terreni comunali, nè occuparli per pascojo . n. 11 p. 7 . I Baroni dell' uso civico si servano del proprio folamente. N. 12. I vaffalli non poffono effer coltretti da' Baroni comprare o affittare le loto rendite, n. 13 p. 8 . I Baroni non possono proibire a' vassalli che non vadano ne' forni, molini e trappeti altrui, e che non possano ospi-tare, se non l'hanno concesso in feudo n. 14 . I vaffelli poffono liberamente vendere, ed estrarre le loro metci senza permeffo del Barone, eccetto ne' cafi di penuria che le debbano alla Università, e cittadini, n. 15 p. 9 . I Baroni non possono introdurre nuove angarie fotte preteflo della claufola cura angariis , perangariis &cc., effendo quelta un'antica formola , n. 16 p 10 . Le pene imposte con questa sanzione non tolgono le antiche , n. 17 e 18 p. 11 . Si vieta a' Baroni tener carceri afpriffime, e fosse sotterrance , n. 19. I Baroni non possono impedire a' vassalli vendere le loro fete, n. 20 p- 12. Il privilegio concesso alla Città di Napoli di non potersi tormentare i Napoleiani ex pro-Geffu informative , fi eftende anche a' Baroni , n. 22. I Baroni non pollono vendere offici di Governi , e Capitanie,

ne dare Maitrodatria unita al governo , w. 23. Non pollono edificarli da' Baroni Terre , e Cafali fenza real permeffo, n. 24 p. 13 . Solpesi i Capitoli 1 2 7 della Real Cofficazione del 1728 fi reflituifce a' Baroni la giuridizione di punire i malfattori, e di comporre, permutare e rimettere le pene , n. 25 p.14. Li debiti che si contraggono da' Cavalieri li quali sono in sopraintendenza fenza permeffo del Sopraintendente e del Re , sieno nulli , n 26 p. 15 . Il feudatario si cita nel feudo, e si notifiea all'Erario , n. 29 p. 16. I Baroni domandano al Re Alfonfo I il mero e millo imperio, n. 30 . Si concede , n. 31 . E fi conferma , n. 32 . Sofpendendofi la giuridizione al Barone, spetta al Re il deffinar l' Officiale per l'efercizio di quella, n 33 . Li privilegi conceduti a' Baroni grandi non fi eltendono ai minori,n. 24.Gli Erari de' Baroni non possono esercitare giuridizione che spetta al Governatore, v.35 . Si viera a' Baroni la prelazione nella compra delle fete, n. 38 p. 17 . I Baroni non possono pretendere che li Governatori e li Sindaci delle Università portino le redini del cavallo nel di loro solenne ingresso, n. 39. A' Baroni non compete diritto di confermare gli Amministratori delle Università ne' di loro feudi senza speciale regal conceffione, nulla giovando il poffesso ancorchè immemorabile, n. 40. I Baroni non poffono pretendere prelazione nella vendita de' frutti fendali, m. 41 p. 18 . I Baroni non possono proibire a'cittadini d'immetrere gli animali ne' propri territori, n. 42 . I Baroni che abulano della ficoltà di aggraziare, fono privati di quella, m. 43 p. 19. Ne' feudi, ove li Baroni non abbiano jus prehiben-di, li vassalli, non avendo propri forni, medini, trappeti, e osterie , possono fervirsi ove vogliono anche tuori de Fendi , o debbono fervirfi di quelli de' Baroni, quando con ugual comedo poffono fervirli così di queffi , come di quelli , n. 44 . Opando ne' Feudi non vi fiz dritto proibitivo dalla Sovrana Potestà legitimamente conceduto de' trapperi, molini, fornie fimili officine , è in libertà di ognuno il valersi di

qualunque trappeto, milino, forno, o altro che sia , auche ne' Paesi e Luoghi stranieri : rimanendo abolita l'oninione di alcuni Legali, di potere il Barone proibire a' Vaffalli l'ufo di altro trappeto, molino, forno o fimile fuori del feudo, quando con ugual comodo poreffero avvalersi di quelli appartenenti al Barone , n. 45 p. 20 . Non possono li Baroni eligere la strena , o airra prestazione dalle Università e cittadini de' loro feudi, in tempo di Natale, n. 46. Quando il Barone ula opprestioni at val. falli, il Re li esenta dalla de lui giuri. dizione , a. 47 p 21 . Trattandoli di oppressioni , concessioni e gravezze che da' Baroni s' impongono a' cittadini de' loro feudl , fi procede anche criminalmente, oltre la restituzione delle spese, danni ed intereffi , # 48 . Per lo dritto proibitivo che ha il Re fu li trappeti nel suo Casale Allodiale di Paupili, dichiara che non vuole contribuzione che non venga dalla legge; fe queita manchi, o non fia chiara, fi eliga il folo intereffe del capitale nella coltruzione e mantenimento della fabbrica, alla fola ragione del quattro per cento , n. 49 . I Baroni non poffono prender moglie , ne maritare figli fenza permeffo del Rediti del Regno possono contrarre matrimonj co tranieri , n. 6 p. 25 . Qualora si affegnino in dote feudi , n. 7 . Le donne non pollon dare a' mariti tutto l'affe, feudi e fucceffioni a' feudi , in pregludizio del Fisco, cui appartiene la inccellione , fenza regio affenio , n. 10 p 26. Quando non fi da feudo in dota poò contratti marrimonio fenza licenza. n. 11 p. 28 . Molte cofe fono a' Baroni vierate, come del privato carcere . di tormentate, estorquere, usar violenze , vendere le gabelle a'nolenti , ufurpare territori de' vicini , inquirere ex officio, imporre pena ne' bandi p'ù d' ua Augustale , e simili : 1. 6 1.4 n. 6 p. 34. I Baroni non possono costringere i loro vaffalli a prendere le gabelle, ne alrerare i soliti diritti , n 7 p. 35 . Non è lecito a' Baronl , ne a' privati carcerare alcuno , ancorche fuo vaffallo, n. 8. Ne ricevere nelle loro Terre un nici H 2 .

od demanio, n. p. 11 Barone aon no ampliare il parco delle fue rarze in pregiudicio altroi, n. 12. Non prificon ci
Baroni impedire a fuodici il libertà di
vendere le loro virtusglie, ne à compatori: tanto meco niervase fuerde o
difeie fenza real permefio: 1. 6. r. 12.
n. 1 § flatimist p. 101. Non impediteano i Beroni s'iuduiti di ofisiare nelle loro cafe qualunque paffiggiere, eferdirection de la companio de la companio de la comcara companio de la companio de la companio de la comcara companio de la companio del companio del companio de la companio del companio del companio del companio del companio del companio del companio dela companio del companio del companio del companio del companio de

Baroni che si valgano de Sacerdoti per s Agenti, si puniscano : l. 1. 6. 9 ap. 10 n. 4. p. 106. Pessono avvalersi di Sacerdoti loro fratelli, ma non negli atti

giuridizionali, n. 6.

Baroni, e Tisolati, per li delitti comuni non iono efenti dalla giuridizione delle Udicare: 1. 12 . 8 n. 16 p. 47. Bastimenti nazionali non postan vendersi

tanto fuori quanto dentro Regno a' forellieri fenza Real beneplacito a L 11 t.

23 n. 23 p. 158.

Battenti, e rappresentanti i Miseri della Passione si vietono: l. r s. 5 n.3 p. 21. Battesini : si formino i libri per notare i battezzati: l. s s. 14 n. 1 p. 129.

Benedizioni delle Palme, degli armenti, di commelibili, delle ceneri, delle donane, e fimili, per non effere funzioni paracchiali, fia lecito il farle ad oggi Cappellano nella fua finica: 1. 1. 1. 2. 4. 4. 1. 4. p. 96.
Beneficiati di Padronato laicale fon tenu-

Beneficiati di Padronato laicale fon tenuti foccorrer alli Padroni del Beneficio, quando fian poveri 2 l. 8 s. 7 ap. 2 s. 1 p. 64.

Beneficiati di Padronato laicale non possono censiure il beni de Benefici fenza il confenso del Piadroni: 1. 1. 1. 9 ap. 7 m. 11 p. 103. Come pure per gli afficiti a longo tempo del beni Chiefalfici m. 3. Gli affitti per dicci anni del beni di Chiefa di Regia fondazione, e di Padronato Regio, Fendale, o Laicale, non sono valevoli, fenza il confenso del Re, o del Padrone, m. 14.

Benefici ecclessalici si vieta fondarsene per multiplicare titoli di Ordinazione, fenza pubblica necessità: l. 1 1, 9 ap. 6 a. 1 p. 101. Mancando la fondazione, o li requifiti della canonica erezione mai può dirfi Benefizio ecclefiattico, ancorchè munito di antichiffimo possesso, proviila pontifizia, e di exequatur, n.2. Il Benefizio ecclefiaftico dee effere eretto in titolo dall' Ordinario locale , precedente discussione giuridica, n. 3. Del vero Benefizio ecciefiaflico con fondazione ed erezione in titolo, la cognizione della causa spetta al Giudice ecelefiastico , n. 4 . Per dirsi Benefizio ecclefiaffico , & richiede la fondazione . cioè li beni li quali dal fondatore a quello fi affegnano , e l'erezione in tirelo fatta dall' Ordinario locale in limine fundationis, o fia la formale creazione ed erezione del Sagro Ministro . necessario per la pubblica salute delle anime, che alli beni si attacca : che sia perpetuo, non patifica divisione, e che la erezione fi faccia, precedente editte, in una deserminata Chiefa, o Altare; ed in altre fi richiede l' Affensa del Prineipe precedente cognizione di causa, w. 3. Mancando tali requisiti, mai si avtà per Benefizio ecclesialtico, ma farà Chie-

fa, Cappella, Oratorio, Cappellania, Legato pio, o pia disposizione, n.o e 7p 10a. Benefici di Padronato Regio , Feudale , e Laicale: Per li Regi fi dellina un Canonico o altra Dignità della Cattedrale per Economo interino, affin di notiziare al Re la vacanza de' rispettivi Ve-Scovi . e Benefiziati . e procedere al fequeltro de' frutti in nome di S. M.: 1. 1 1. 9 ap. 7 n. 1 p. 102. Li Padronati to del Regno, si acquistano per la fondazione , anche fenza special riferva , e mai fi prescrivono; passane alli discendenti, ed eredi de' fondatori, e in mancanza in grado fucceffivo, fi devolvono al Fisco, m. 2. Nelle cause de beni de' Benefici di l'adronato laicale, il giudizio apparsiene al Giudice laico, n. 4. Anche di Cappella, n. 3. Li Benefizi di Padronato Regio , Feudale , e Laicale, sono efenti dalla contribuzione ai Seminari , w. 5 p. 103 . Come anche tutte le Cappellanie non erette coll'autorità dell' Ordinario , sono esenti dal Cattedratico , n. 7 . Quei di Padronato renio fono efenti dalla contribuzione di DEL CODICE DELLE LEGGI.

pelle , Luoghi pii, e Università, sono esenti dal pagare la Procurazione al Ve-- Icovo in S. Vifita , w. 8. Benefizi di nomina regia si aggreghino alle Parvocchie bisognose di Padronato R., m. o. Ne' Padronati R. procede la Curia del Cappellano Maggiore , n. 10 . I Luoghi pii ecclesiastici, e quelli di Padronato laicale sono compresi nelle leggi contro l' Ammortizazione, n. 12.

Benefiei dimandati nelle liti e non fervitifi, o non provati, fi paghi la pena: 1. 9 t. 6 m. r \$ 2 p. 3t . Il primo beneheio fi domanda fra trenta giorni dopo notificara la pubblicazione , e 'l fecondo fra altri trenta : 1. 11 1. 1 717

p. 14. Si toglie il terrine del fecondo beneficio, n. 18 6 26 p. 21.

Beni vacanti. V. Regatte . Beni siti nel Regno non si permette a'foreilieri del Regno venderli; 1. 11 1. 23

n. 18 p. 155.

Benevento, come appartenente al Regno per aptichi dritti fi ricupera : 1. 3 t. 22 m. 1 p. 250 . ( vien restriuito ) Bestemmie , la Viearia in queste cause

procede con la qualità delegata : 1. 12

2. 6 m. 1 p. 33. Bestemmiatori del nome di Dio , di Crifto , e di Maria Vergine , non s' indultino , aggraziino , compongano , o fi commuti lor la pena di fimil delitto, pe fi accordi guidatico : 1. 12 1. 52 n. 2 p. 187. Li bellemmiatori fi punifeo. no colla mutilazione della lingua , e conflicazione della terza parte de' beni, - 'e s' inculca l' offervanza : 1. 12 r. 60 9. 1 2 3 4 e 5 p. 214 e 215 . S' impone altra pena di anni quattro di ga-lea , m 6 e 7 . S' incarica a' Scrivani ficali, e genti di Corte di carcerare i bellemmiatori , n. 8. Si confermano le pene contro i bestemmiatori, e si potino d'infamia i giudici , che non li puniscono, n. 9 p. 216 . Ne' cas mili proceda il giudice laico, eccetto dove fi conofca erefia formale , n. 10 . Il giudice laico fia il competente, e fi vie-

12 il transigerle , n. 11 p. 217-Bestiami nazionali non li vendano ne fi compriso fenza Real permeffo : 1. at f. 21 1- 22 p. 157. .

fullidio caritativo al Vescovo n. 6. Cap- Bigamia , proceda in tale delitto il Giudice laico, ed entrandovi error di fede fi rimetea all' Ecclesiattico : 1. 1 1. 16

ab. 4 n. 1 p. 147.

Birri deon torfi il Cappello fol quando paffano per avanti le Guardie, Sentinelle. e alla Truppa in funzione : 1. 7 r. 5 ap. 1 n. 8 p. 261. Li birri, e loro caporali devon portare la montura : 1. 12

1. 81 m. 2 p. 285.

Bis petito , o fia colui ehe domanda due volte il credito è punito di corpo afflittivo : 1. 12 1. 54 n. 1 p. 105 . Quel che domandano un debito fodisfatto . purchè gli attori fian principali, fon puniti con pena afflittiva : l. 12 t. 85 n. 14 p. 242.

Bolla in Corna Domini, come riprovata e proferitra , non fi flampi , di eui fi papportano i capi meri temporali . I. a

t. 25 m. 1 p. 278.

Bonatenenza: quelte caufe fono privative della Camera della Sommaria: 1. 11 to

5 n. 35 p. 49.

Bovi aratori non fi macellino , ne fi fequestrino per debiti della Università alla Regia Corre, ne per creditori particolari: 1. 9 t. 14 m. 1 p. 264.

Bovi e firamenti aratori non poffono fequeltrarfi per delitti , o altra causa tra privati , eecetto per debito fileale: 1.16

1. 42 n. t p. 193 . I bovi e ftrumenti aratori, quando fieli convenuto, fi pignorino, e quando altro il debitore non

abbia, n. 2 p. 194. Braccio forte si dia dalle R. Udienze alle

Corti locali per carcerare li rei : 1. 12 s. 4 m. 11 p. 23 . Il Governatore dell' Armi , e 'l Capitan Generale , richieft da ehi amministra giustizia per lo braceio e ajuto militare , non debbon negarlo, ne saperne i motivi , ne s' ingerifcano nel governo politico, ed economico, n. 12 e 13 . Il braccio militare fi domanda dai Governatori politici in quei casi che interessa il regal fervizio , e la pubblica tranquillità , e nel diffresto della loro giuridizione : n. 30 p. 28. Quando il Tribunale ha bisogno dell'affitenza militare , dee domandarla con lettera al Capitan Generale, n. 40 p. 30.

Bruchi, come fi debbon estirpare: 1. 5 1.

12 14 1 p. 258.

Bucceria , questo diritto è dell' antico e nuovo, e si paga per lo scannaggio: 1. 4 t. 8 n. 153 p. 340. Li macelli fien

tuori dell'abitato , n. 154. Buon denaro, questa gabeila non si paga da' cittadini napoletani , li quali per grano e farina che Immettono da' loro territori per ulo o per vendere , non pagono il diritto del quartuccio, e mal denaro, ma fe comperano e vendono, pagano la metà : se abitano infra mania niente pagono, eccetto i padulani: 1. 4 t.8 n. 120 p. 334 . La gabella del buon dentro ellendo della Città di Napoli, si promette dal Re Ferdinando I di retituirgliela dopo sedate le turbolenze, n. 122 . La Città di Napoli si etenta da qualunque gabella o colletta da imporsi, n. 123 p. 335 - Siccome franca da ogni dogana , gabella o dazio, qualora non vi fia dolo o frode . w. 124. Si toglie la gabella di tornesi cinque per ogni carlino da Senfali del vino, e quella di tomolo di terra e di altre mifure, w 125. Li Napoletani fono franchi di diritto delle robe comperano in dogana, e di quelle che immettono non pagano il diritto prima di venderle , n. 126 . Finite le mura della Città, s'intende appullara la gabella del buon denaro, w. 127. I Napoletani possono comperare in dogana e fuori, in groffo e a minuto con franchigia, n. 128. Si restiruisce dal Re Federico alla Città di Napoli la gabella del vino e del greco, la gabella impolla per le mora, e del buon denaro, m. 129 130 e 131.p. 336.

C

"Accia fi vieta agli Ecclefiaffici con armi di fucco: l. 1 s. 9 ap to n. st p. 106. Caccia : chi cacceggia ne boschi vietati si

carceri : in esti posson pascersi i bovi fenza campane, ma i enstodi non abbino ne armi ne cani : 1. 4 f. 5 n 23 p. 200 . ( Il di più vedi Cacciatori ) Cacciaiori, non poffono nell'abitato portar lo schioppo con palle, quadretti , dadi o pallini di forma , nè entrare con miccio accelo, o pietra al fucile, e per luogo abitato s' intende dove vi è Parocchia, Forno, e Taverna: 1. 4 t. tt n. 2 6 5 p. 268. Non fi poffa cacceggiare ne' territori padronati e ferrati: 1. 4 f. 17 n. s p. 412 . Niuno di qualfifia grado decorato político o militare p.ffa dar licenza di caccia, e trovandosi sieno carcerati, e riconosciuti dal Delenato di tal' officio, ancorchè foffero militari, eccetto quelli della milizia regolata, n. 2. Il Re ricompera l'officio di Montiero Maggiore: si vieta la caccia con qualunque ilromento, e 'l paícolo e 'l taglio nel bosco dell'Incoronata di Foggia, e ne' R. Altroni : non fi ponga fuoco nelle restoppie, prima de' 15 Agoito : si possa cacceggiare in qualunque" luogo, parche non fia ferrato con muro e porte, o rifervato per le reali cacce: i schioppi nell' abitato si portino fenza fucili, e i controventori fon foggetti al Montiero Maggiore, n. 3 p 444. La caccia de' Faggiani vien riferbata . n. 4 p 446. Si terminano le reali cacce , rettando libere le firade pubbliche nel palfare per elle coli' armi : fi preferivono i tempi , ne' quali possona i padroni delle mafferie tener Ichioppi e cani : non possono segar erbe e patcolare in certi luoghi, m. 5. Si circofcrive il real bolco di Capodimonte, n 6 p.447. Si accorda il permello di cacciare nel recinto del bosco di Capodimonte, fuorche a'lepri , farne ec. n. 7 . Si rinnova la pram. 3 con alcune riforme, refirizioni ed ampliazioni , per la quale anche il Clero f-colare, e le donne non possono cacceggiare senza la real licenza, n. 8. La giuridizione del Montiero Maggiore nel dispensare le l'cenze da vaccia è privativa fra trenta miglia intorno a Napoli, ed oltre le trenta eumulariva co' Baroni , che ne abbiano speciale concessione : agli Ecclesiattici fi concede la licenza per la fola caccia de volatili , non già clamorofa : per la licenza da caccia non fi richiede fede di perquifizione : le Corti locali possono concederle di portare lo schioppo, purchè non fi adoperino per la caccia : ne territori fiepati poffa cacceggiarli , non ne' murati: gli affieti della caccia poffono farfi per uno e più anni : il Delegato polla.

DEL CODICE DELLE LEGGI.

poffa fuddelegare i Fiscali delle Udienze per astringere i conduttori, e procedere nelle cause degli Officiali addetti . tanto dipendenti , quanto no , dall'officio, n. 9 p. 450 · Si ripetono le pram. 8 e 9 , e fi aggiunge che gli uomini d' arme non poffono fervirfi dello fchioppo per la caccia, n. 10 p. 451. Auche li Miliziotti fon foggetti alle pene fe · vanno a caccia fenva licenza ( eccetto i loro Officiali , sp. n. 7 ): gli Officiali regi o baronali o Capicaccia che diffimulano, fon privati d'officio, il detto del denunciante e di un tellimonio, o di due testimoni ancorchè singolari , fanno prova per la controvenzione, m. 11 p. 452 . Si dichiara che lo bruciamento delle resloppie prima de' 15 Agosto è vietato, non già il zapparle e svellerle in ogni tempo n. 12 n. 452. Le patenti dell' officio del Montiero Maggiore non poffono fpedirfi dagli Affittatori . ap. n. 1 p. 454: il foro de' Patentati è il Delegato, n. 2, siccome degli affari di altri Arrendamenti ne sono i ri-Spettivi Delegati , n. 3 : coteste Paienti non si registrano presso del Reggente . ne del Commellario di Campagna, n.4: gli animali felvaggi de' luoghi sifervati de' Baroni e de' privati per uso di caccia, picendo a danneggiare i territori, i padroni di questi possono ucciderli in quelli, e domandare il danno, poichè ciascuna può uccidere ne' propri territari gli animali che danneggiano , n. s. Si stabilisce nel Regno il diritto proibitivo della caccia, n. 6. Non fi accordino licenze di caccia ne' luoghi difarmati a qualonque persona senza il permesso de' Prefidi , n. 8.

Calce non fi venda avanti la Chiesa di S. Maria di Portosalvo: 1.101.22 m.1 p.187. Calessi non si portino per l'abitato correndo: 1.101.26 m. 4 p. 175. Ma debbon caminare a passo di cavallo, n. 5

e 6 p. 196, ed 8 9 10 e 11 rinnovato con maggior pena, p.197.

nou paga alla Corte un certo diritto pel denaro che cambia: £ 4.8 m.144 p. 339. Queflo diritto del cambio è de' muori diritti, m. 145. Neffuno cambii fenza permeflo della Corte fotto certa pena; quefla, come non è flabilita; la può imporre il Re, o gli Officiali in nome del Re, m. 146.

Cambi e Lettere di Cambio, di questi si offervino alcuni Canitali : /. 8 t. st w. 2 p. 189 . Si filla la valota del cambio, n. 2. Si prescrive la maniera da trattarli quelta materia de' cambi, n. 3 e 4 . Nuova forma da trattarli quella materia de cambi, e specialmente che avverso le lettere esecutoriali spedite non si ammeita verun rimedio , fe non fatto depolito , e liberato , n. 5 p. 193 . Se non fi faccia l'efazione ne tempi flabiliti, e non si protesta il creditore fea giorni quattro, la scribente resti liberato: i Sensali non possano far compagnia de' negozi de' cambi , n. 6 p. 194 . Le lettere di cambio si debbano pagare in contante , a per Banco , n. 7 . Tutt' i pagamenti debbano farli per Banco pubblico , n. 8 . Non pagan-dosi nelle Fiere stabilite , si paghi l' intereffe al fette per cento, n. Qe 10. Non possono i Regi Ministri alterare il prezzo de' cambi flabilito da' Deputati . n. 11. Per ragione della nuova moneta fi fiffa il prezzo del cambio, e si privilegia la pruova in caso di contravvenzione : non fi ammettano lettere di cambio forastiere con girata : si stabiliscono le due Fiere di Aversa, m. 12 e 14 p. 105 . Se ne incarica la offervanza, n. 13. Le lettere di cambio, e di fuori Regno non si accettano quando eccede il prezzo limitato , e debbano contenere il cambiato della moneta di questa Piazza dove a formano, n. 15. Non a polla ricevere ne dare a cambio oltra lo stabilito prezzo in ogni settimana, n. 16 p. 196 . L'accettazione della cambiale costituisce l'accettante debitore di costituta pecunia; la giustizia nelle cause di negoziazioni deve effere efecutiva; e li debitori di cambiali accettate gli obbligano all'effettivo pagamento, non giàal deposito, ed in cale di eccezione

alla casione del creditore di reflinire il giudica o sollamente l'ammette l'eccetione del dolo tra il Trante ed il regione del dolo tra il Trante ed il regione del dolo tra il Trante ed il regione del control del page il acceptate del page il acceptate del page il acceptate del profesione no della foi levaz, fin o no fallto il Trante, p. reb ell'accettazione noa vi foffe qui che conditione, o intervenuo dolo. n. r. p. et 8 p. 196 e 195.

Camera Rea. , V. Tribunale della Real Camera di S. Chiara. Camera della Somenaria, V. Tribunale della Regis Camera della Sommaria.

Caminar d'i notre con armi fi vieta, eccreto alle guardie notturne, » efi vada fonando, a cantando: 1, 12 t. 82 m. t. 1 p. 180, Qualanque foldato militare, che s'incontraile andar girando pri la città, dopo mezz' or al envire, fi carcera, m. 3. Caminandoli per l'abitato di tempo di notte, fi porti i l'ume, m. 1 p. 2000. Al contra di c

Tamburri, n. 7.

Caocelliere delle Corie Ecclesiastiche è incomparibile colla cura delle Auime, ed
è usico da esercitarsi puttosto da laci
a tenore del Concordato: I. 1. 1. 23 ap-

12 n. 1 p. 265.

Canone: nel cató di allodialità, il pagamento dell'antico canones' intende quello immediato prima della legge di ammortizzzinne: f. 1 s. 21 ap. 1 n. 39 p. 202.

Cannici colle Dignith rapprefentano il Captolo, e finno figeriori alli Partecipariti quelli fon tenuli prefiare il fervitto in Diviniti ai Canonici, ne poficino occupare i di loro italli e gli affari Capitolari di giuridizione fi filolivono dal'ili Canonici; di economia, anche da Partecipanti de più anziani, ed in

equal numero colle Dignità e Canonici:

1. t t. 9 sp. 1 n. 1 e 5 p. 94 . Trattandoli di reintegrazione d' Intigne Caponicali , il giudice competente ne è il Vescovo , s. 2 . Li Partecipanti intervengano infieme co' Canonici nell' aggregazione de' novelli Partecipanti, n. 3. Di pega l'exequatur alis referitit di Roma, co' quili fi permeita a' Canonici affenti lucrare le distribuzioni cotidiane dovute alli prefenti , #. 4. Alli Canonici enile Dignità appartiene l'elezione del Vicario Capitolare, ed ogni altro Ufiziale per lo governo del Capitelo , n. c. Li Canonici nella recita delle ore canoniche offervino la difciplina deila Chiefa, n. 6.

Canonicati nan fi provvedono per rinunzia in favoren: f. 1 t. 10 ap. 1 n. 15

p 112. Capistur spedijo contro li forgiudicati astenti e di altri inquisiri, si maudi nota al Re, e a tutte le Udienze : 1. 12 1. 4 7 8 p. 12.

Capitano della Graffa gli fi dia ogni anno nota degli animali. 1 4 t. 2 n. 193 p. 163. Li Cuilodi de' paifi e della grafica devono cuilodire i confini del Regno.

dentro il Regno disturbare il commercio : 1. 4 t. 5 n. 22 p. 200.

Capitani e Squadre di Campigna, Caporali , Birri , o Armizzeri non tolgano le armi dalle cale de carcetati, no pretendano spele , o altro dalle Univertità: 1. 3 t. 12 n. 38 p. 199 . Gli Armizzeri che devan prenderfi al fervizio nna Seno di mala vita , ne inquisiti , e fi dia loro il foldo : il fimile de' Fratigiurari, che si eleggono dalle Università . de' quali fi dia unta a' Presidi : 1. 9 t. 14 n. 6 p. 278 . Li Caporali non polfono far biglietti di afficurazione fotto pena della perdita dell' impiego e della galea; e avendo bifogno di fpia, ne dieno parte al Tribanale : 1. 3 1. 15 ap. 1 n. 9 p. 286 ( e n. 4 l. 12 t. 23 p. 111 ). Li fo dati Militari, che ftannn di guardia in qualche Jungo , non poffono impedire alli Birri l'efeguire gli ordini de' Tribunali ne' lunghi non efenti, ful preselto che li efeguano a villa de' medelini , ep. 4 n. 1 p 288 . Le Squadre di Campagna, nel cafo di

alcuna dalle Università , neppur sotto tholo di mancia, n. 2. Le squadre delle Udienze, nel trasportare li carcerati con le catene , non posson fermarsi ne' paesi e luoghi non soliti, ed estorquere denaro dalle Universirà; ma dove debban trattenersi , secondo l' itinerario fatto, altro non possan pretendere, che il coverto, eccetto dove fosse qualche uso particolare di soccorso, n. 3. Li foldati di campagna fi affentino per lo Capitano della compagnia, riconosciuti dal i'reside e Fitcale , che non sieno inquisiti ne contumaci: 1. 3 s. 20 n. 11 6 6 p. 308 . I foldari e Capitani di campagna debhan mutarfi da una Provincia all'altra ogn, cin ue anni, eccetto un comperente nu niro di vecchi e pratici delle perfone , e de luoghi , n. 17 \$ 9 p. 322 . Le piatze de' Capitani di camp gua fi confericono gratuitamente : 1. 3 1. 12 4 9 p 315 . Si vieta a' birri avvaierti de' cani nella carfora de'rai, n to . Alla ignade che paffano per le Università non si dia loro più del coverto, nè rech no altro interefle fotto pena di galea, ap. 3 n. 4 . 8 p. 242 . Quando li Capitani di - campagna elcono in accello col Prefide, o con li Minittri delle Udienze ad iftanza di parti, non efigano altre diete che le naturali , alla ragione di carlini dieci la diera : 1. 3 r. 22 pp. 6 n. 12 p. 344 . Non fi ammettino per Bergeili e Armizzett de' Baroni, ne delle Coni locali , le non quei che hanno requifiti così della Patria, che della Provincia di non effer inquititi , ap. 20 n. 7 p. 374 . Il Captago di campagna terva di periona , altrimenti non gli fi paghi la fua provisione : 1. 12 1. 91 n. 8 p 317 . ( Il di più vedi Soldati di campigna )

ti, e de' fuorusciti , non prendano cos'

Aggiunto Item fi supplica che non possano li Commeffary di campagna, ne le R. Udienze destinar Caporali nelle proprie Terre ; ne questi possan comandare gen-te fuora del loro territorio . Fias ut supplicatur . Tra le Grazie concesse dal Conte di Lemos nell' A. 1600 Cap. XIII.

Ind. Gen

zione: 1. 12 1. 96 n. 9 p. 329. Capitoli delle Cattedrali , V. Canonici

Capitani di Giudizia: le loro piazze non fono vendibili , perciò non fon tenuti pagare i diritti chiamati di Vitelle s . 3 t. 2 ap. n. 4 p. 8 . Effi non poffono catturare ne citare fenz' ordine in iferitto : 1. 3 t. 12 n. 66 cap. 13 p. 245. I capienti dopo aver catturato alcuno non possono rilasciarlo, nè rondare di notte senza lo Scrivano: 1, 3 t. 15 m. 15 p. 281 . Dopo mezzo giorno non li portino carcerati per la strada di Toleto , o per quelle itrade , per le quali è tolito paffare il Re, ap. r n. 2 p. 285 . Non fi paffino carcerati per avant'il Real Palazzo, n 3.

Capitoli del ben vivere della Citrà di Napoli : 1. 5 1. 9 n. 1 p. 123 . De' l'anettieri & t d. p. De' Baccieri ; 2 p. 121. De' Salcicciari . 3. Delli Bottegari . fruttajoli, ed erbajoli, 4 p. 125. Deila Tonnina , 5. Delli Boitegart che tengono frutti , 6 p. 126 . Delli Cetrantiens , ed erbaggi , 8 . Delle Sarcine , 9 . De' Vini, 10 . De' Pescatori , 11, De' Tavernari , 12 p. 128 . Di non venderfit peice a posta, 13. Del Cascio fresco, 14 p. 129 . De' Cafet cavallucci . 15 . De Puttieri, 16. Delli Sale cciari, 17 Delle Candele , 18 . De' Molinari , 19 . Del Lino, 20 p. 130 . Della compera di bestie vive, 21. Di non comperarsi legne, 22. De' fichi adogliati , 23. Delle legna, 24. Del ficno, paglia, orzo. legna , 25 . Di non ular violenza a quelli che portano la grascia, 26. Di far magazzino d'olio, 27 . Delli carreggiatori di farina , 28 p. 131 . D.I. comperar vino, 29 . Di n n far magaz. zino di vino, 30. Del comperar roba di dogana, 31 . Delle legna per mare, 32 . Delle legna a carra , 33 . Di quelli che portano paglia , 34 . Di quelli fanno citioni , 35 . Che non fi poffa fare congregazione , 36. Della Catapanta , 37 P. 132 Di fare il libro delle pene, 38 . Li fudditi del Ginitiziere incorrono nella pena corporale contravvenendo la feconda volta al Capitolo del Benvivere, non offante pendeffe il gravame per la peconiaria per la prima contravvencolle Dignità rappresentant' il Capitolo. Cappella Regale gode tutt'i diritti e prerogative che godono le pubbliche Chiefe, eccetto dell'Afilo: 1. 1. 1. 8 m. 1

S 1 p. 73.

Cappellano Maggiore del Regno di Napoli tiene giuridizione su la Casa-e famiglia Regale , e su gli Eserciti e Fortezze del Re, ed esercita la cura delle anime fu di esti con piena giuridizione ordinaria: egli vien eletto dal Re , fa uso dell' abito Prelatizio, fuor della Croce, quando non sia Vescovo, ed è immediato foggetto alla Sede Apostolica : il Re istesso elege i Cappellant della Cappella Regale , e degli Eserciti , li quali fon foggetti al Cappellano Mangiore, anche nel Foro, ed elege anche il foo Affeffore. Il Cappellano Maggiore tiene facoltà concessegli dal Sommo Pontefice Benedetto XIV, di affolvere i suoi sudditi dalla sentenza di scomunica, e d' irregolarità ; affolvere e far affolvere i foldati in tempo di attuale ipedizione da' delitti d' erefia , e apostafia dalla fede, e da tutt' i peccati e delitti quantunque enormi, ancorche rifervati a' Vescovi; benedire navi e bandiere ; dispensare i sudditi dall' offervanza del giorno festivo, essendovi urgenza, con obbligo di ascoltar la Messa; e ha diritto, e autorità sopra le Università de' Studi, Lettori, e Scolari, e fopra le nominazioni, e presentazioni, e di-ritto Regio di Padronato: 1. z s. 8 n. I p. 71. Più, il medelimo tiene facoltà concessegli di assolvere e far assolvere le persone tutte, che sono negli Eferciti nell' atto della spedizione, da tutt'i peceati e delitti ancorche rifervati al Pontefice, e Sede Apostolica; di commntare , rilasciare , dispensare , ed affolvergli da' voti , giuramenti , irregolarità , e censure ecclesiastiche , come scomuniche , sospensioni , e interdetti , anche all'ommiffione delle denunciazioni ne' matrimoni ; concedere indulgenza plenaria, e remissione di tuti' i loro peccati in articule mortis, almeno contriti, fe non potranno confesfarsi ; di calebrare la Meffa, se la necessità il costrings, anche fuori la Chiefa, allo sco-

no, se nella prima Messa non abbia sumito il lavamento, e fia digiuno, fopra Altare portatile , e non intero , o franto in parte o lefo, e fenza Reliquie di Santi ; e se altrimenti non possa celebrare, ancorche fieno prefenti eretici, ed altri scomunicati; di benedire vafi , tabernacoli, e paramenti ecclefiallici per fervizio solamente degli Eserciti eccetto que' vasi per la Sacra unzione ; di ribenedire Chiese, Cappelle, Cimiteri, ed Oratori polluti; di celebrare la Melfa di Requie anche in Altare portatile, e per l'applicazione di essa, liberare l' anima di alcuno de' pii defunti del nuro de' Soldati secondo l' intenzione del Celebrante, dalla pena del Purgatorio, per modo di suffragio, n. 2 p. 79.

Cappellani Regi son fi anmetrasó aelle R. Udienze lesza permefilo el Re: J. 1. 8 49. 2 m. 1 p. 81. Il foro competente di quelli è la Curia del R. Cappel. Miggiore, e quella dell'ini nel Region un Giudec per comodo delle parti, m. 2. Aache de Cappellani deltinari nel R. Tribunali n. 3 p. 82. L. Deutel and Carteri, fi facita da R. Cappellani con permefilo del Cappel, Magg. m. 4. Il R. Cappellano delle Udienze pofica folitiuri attro per celebrar la Mefia, m. 5. Li Cappellano R. di Piarze, Ca. filli, e Olppella per fede di morte

efiggan foli cirlini tre, 'n. 6.
Cappellanie e Loughi pii liaiali fono foggetti a' Giudici laici I. I. I. I. I. I. I. I.
N. I. P. I. S. I. Giudici edeldifich on
politono metterri mano, 'n. 3 e s. II
politoli de' bani delle Cappellanie laicali di Patronato fi da ill'erce del fondatore, thi abbia il prio di far celebrare le Melle del Politone del Politone
politone del Cappellanie politone del
tre del del Cappellanie politone del
tre del del Portcità da efeguiti officio realizir. I. I.
1 e p. 1 n. 6 p. 200. Per 10 Cappellanie non fi affenino flabili , ma polifoni ill'Arrendamenti, n. 1 p. 201.

peccai in articula merita, almeno con.

Cappelle e Luoghi pii effendone l'amminititi, fe non potranno confeffiriți di elevre la Melin, fe la neceffici il codifingt, anche fuori la Chiefa, allo footerro, e futo te terra, due voite il gior.

Cappelle e Altair erecti in Chiefa selo feoconcordatori l. 1-11 sp. 20. 1 p. 12.

3 n. 4 p. 116. Carceraii poveri si dieno loro gli alimenti: 1. 3 r. 12 n. 70 cap. 48 p. 250 . Non possa il Napoletano carcerarsi di fatto , m. 73 cap. 14 p. 252. Ne fi firmi da' Giudici capiatur fenza vederfi l' informazione, n. 5 p. 170'. Ogni mele si faccia la visita de' carcerati, ed ogni fertimana del carcere, n. 6 p. 171. Li Servienti di Corte nel trasporto de'carcerati, non gravino le Università , e i particolari : 1. 3 t. 14 n. 4 p. 278 . Li Carcerati che infultano altri dentro il carcere, fon puniti: 1. 3 s. 15 n. 3 p. 280. Li carceraii non possono crearsi il Priore, nè efigere olio per la lampana, o altro, n. 4. A'carcerati povert fi diano due libbre di pane il giorno, v. 5 . Li carcerati non si portino da' Capienti in altre carceri , eccetto a quelle della G. C. n. O. ( anche per debiti fenza licenza del Reggente , 1. 12 r. 24 n. 3 p. 113 ). Li carcerati non possono ulcire nella stanza del Carceriere, n. 7. Il Medico e Chirurgo dalarrati dalla R. Corte pulla ricevino da' carcerati infermi , n-9 p. 281 . Si vieta a' carcerati il tenere corregge ferrate , n. 10 . Nell' Infermaria della G. C. non si pongano carcerati non infermi, ». 12. Li carceratt non poffono tener armi nel carcere. n. 14 . Iftruzioni per i carcerati, infermaria, e cafa di Penitenza, n. 7 p. 282. Varie ordinazioni per i carcerieri , careeri, e carcerati; e a'debitori poveri, paffat' i quaranta giorni , fi dian da' creditori gli alimenii, n. 22 p. 284 - Lit carcerati poveri ammelli all'indulto non pagono diritti per la di loro fcarcerazione, n. 7 p. 286 . Alli carcerati poveri fi fomminiftri il pane dalla Corte, anche dopo l'appellazione interpolta dalla condanna , op. 2 n 1 ( anche li medicamenti : 1 12 1. 24 n. 6 p 114 ). Alli carcerati poveri derenuti nelle carceri deile R. Udienze per caufe appartenenti alla Sopraintendenza della Reale Azienda si somministri il pane a spe-

fe degli Affirtatori, o dell' Amministratore degli Arrendamenti, alla fleffa ragione, the fi fomminitira dalla R. Corte agli altri carcerati poveri , n. z . Quando il reo carcerato povero faccia la cefsione de' beni a beneficio del R. F. per effer alimentato col pane della Corte fodisfatto il R. F. per l'interesse del pane somministrato, si tolga il sequestro, e non si proceda alla vendita de' peani del carcerato povero , non oftante la cessione fatta a beneficio del R. F., n. 2 p. 287 . Il pane , che li congiunti o amici portano alli carcerati nelle R. Udienze, è franco di gabella . n. a. Li Prefidi debbon (peffo vifitare perionalmente li carcerati delle R. Ud enze. n. 4. Col Preside intervenga il Caporuota e gli Uditori nel visitare li carcerati . n. 6 ( e m. 7 l. 12 1.24 p. 114 ). Li cirverati non fi pollono trasportare dalle Udienze alla Vicaria, se non que do o da effi, o dall' Avvocato da' Poveri fiasi prodotta la formale appellazione , n. 8 . A riferba del pane e de' medica menti per li carcerati poveri , non fi polla supplire dalli proventi fifcali nelle R. Udienze a niun'altra forta di fpale, le non preceda la regale approvazione, n. e. Li carcerati poveri non pagono diritto di carcere, ». 10 . Gli Avvocati de' Poveri non attellino il pauper eft , se non alli carcerati veramente poveri, m. 11 . Effendo alto il prezzo del grano, fi fomministri alli carcerati poveri la medefima quantità di pane, a fin che postino vivere, n. 12. Li Baroni allora fian tenuti fomministrare il pane alli carcerati poveri de'loro feudi, e detenuti nelle carceri delle- R. Ud enze . quando effi carcerati vengan rimeffi nelle carceri Provinciali a motivo delli fleffi Baroni , n. 13 . Li carcerati non fi mandino ne Regi Castelli , ed in alcuni cafi di neceffità, le Corti Regie partecipino il bisogno, per attenderne l'approvazione, n. 16 p. 288. All' Avvocato de' poveri non si dia nota de' carcerati tofto che quelli giungano nelle carceri : 1. 12 r. 4 n. 38 p. 29. Per le riffe che fanno li carcerati dentro le carceri, si dieno quattro tratti di corfa : 1. 12. 1. 24 n. 4 p. 1.13 . Li carceriti

civili possono portarsi nelle carceri della Bagliva, n. 5 p. 114. Li delitti commessi nelle carceri meritano maggior pena, e sian presto disbrigati: 1. 12 t.

95 m. 3 p. 326.

Carcerazioni: Niuno si carceri senza procello, o leggitima pruova, o ragione; e li Governarori e Soldati di campagna. carcerando alcuno innocente, gii paghi-no le giornate pel tempo dell' arreito; 1. 3 t. 15 ap. 1 n. 4 p. 286 (en. 1 1. 12 1. 23 p. 110, e n. 1 l. 12 s. 24 p. 113 ) . Li rei di delitti capitali fi confegnino reciprocamente tra la Corte di Napoli, e quella del Pontefice, senz' aversi in considerazione se il reo il quale S. S. domanda al Re sia suddino di S. M., o che sia suddito di S. S. quello che domanda S. M., batti che il delitto siesi commesso nello Stato di quel covrago, che domanda il reo, m. 5. Il zeo di una Provincia può carceratfi nell' altra, ove fi trovaffe : n. 6 ( e n. 2 1. 12 1. 23 p. 111 ). Arrestandosi qualche persona senza livrea, o nn:forme, e afferendofi familiare di qualche Militare, si passi subito la notizia dal Tribunale ordinario all' Udienza Generale dell' Efercito, # 8 ( e n. 3 1. 12 1. 23 p.111 ). Non si prometta asilo a' rei , a fin di carcerarli , n. 9 ( e n. 6 l. 12 1. 22 p. 112 ). Dovendoß carcerare rei di gravi delitti, se ne dia l'avviso al Reggente della Vicaria, al Commessario di Cam-pagna, e alli Presidi Provinciali con li fegni diffinti , n. 10 ( e n. 5 1. 12 t. 23 p. 11t ). Dovendoli carcerare un Subalterno di altro Tribunale, fi ufi la prhanità col corpo del Tribunale, al quale è subordinato il Subalterno da carcerarfi, n. 12. Ngn-fi carceri il padre ad istanza del figlio per gli alimenti , n. 12. Dovendosi scrivere alie Corti straniere per ricerca de' rei , non fi faccia la domanda in termini generali, ma fi dicano li delitti, le circostanze e le pruove , per formarfi giufta idea del delirto, per cui si voglia il reo , e per vedersi fe convenga o no l'arreito che si chiede, n. 14 ( e n. 8 l. 12 t. 23 p. 112 . Ne giorni di Feste comandate non si carcerino, o si eseguano per debiti : 1. 3 t. 35 n. 31 p. 403 . Dandoli cauzione, non possis creeras i : 1.1 x 1 x 2 y 3 8 x 1 chi di cavione, non è tenuto siar in Corte , se non quando dee farsi la feneza, n. 10. Non si carceri colai chè tenuto a pena peconiaria , n. 11 e 14 y 3; e in esigne si procede formariamente, n. 15. Ove cade pena di moriente, n. 15. Ove cade pena di moriente, o affisittuta di corpo, il reo si carceri , n. 12. Nelle generali inquisticoni non si carceri , se non datas prima copia de'reperti, e la difesa, n. 13. Concodato tra la Corti di Napoli e Roma per l'arrello, e consegna de'rei refugiamenti in el'infectivi Domnia ; l. 1 a. 23 m.

7 p. 112 .

Carceri non vi fieno criminali fotterraneis non fi tenga criminale fenza lume ingrediente: fi pongano lettiere di tavole : 1. 3 1. 13 n. 21 p. 282 . Nella carcerazione delle persone , li Nobili si mertino nella flanza de' Nobili , e gi' ignobili a quella degl'ignobili, ap. 1 n. 1 p. 285 ( e n. 2 l. 12 t. 24 p.113). Li Baroni debbon tenere le carceri criminali ne' loro feudi in luogo ficuro , ma comodo per li cittadini : le carceri criminali non poffono servire per le cause civili . e le carceri civili debban farfi e accomodarfi a spele delle Università, ap. 3 n. 1 p. 288 . Li Ministri delle Udienze nicendo per altro affare, debban visitare le carceri delle Provincie , fenza intereffare le Università . m. 2 . Le carceri non debban fervire per pena , ma per custod'a de' carcerati , #. 3 . Le Corri locali non poffan fervich de' R. Caffelli e Fortezze per ufo di carcere, ma renere le proprie carceri per plo de carcerati, is. 4. Le carceri criminali debban effer cofrutte in luogo asciurro; che non abbiano communicazione con altri ; che vi fia lume ingrediente; che vi giochi l'aria; a pian terreno, e non forto terra; e non poffon effere nel Palazzo Baronale : il fi mile per le carceri civili, e che abbiano l' affacciata alla pubblica strada, n. 5 . Non fi poffa eligere j'er portelli fenza espressa regal concessione, n. 6. I Cavalieri, o altre persone ragguardevoli, e di dillinzione, che non pagano i loro debiti , per li quali vengino circerati , fi detengano col mandato in cala fotto

DEL CODICE DELLE LEGGI. la enstodia de foldati a loro danno sino Case che si locano : lo sfratto in Napoli

alla fodisfazione, n. 7.

Carcerieri non policiao efiger dirirto da' carcerati, che non pernotrano: 1. 3 t. 12 n. 69 cap. 3 p. 248, rite 43 p. 223, e n. 1 t. 14 l. 3 p. 278. Se il Carceriere efigerà più , pagherà il nonuplo , n. 2. Il Cuitode, che per la frode faccia fuggire i carcesati, è punito colla pena capitale , fe per neg!igenza , d'un anno di carcere , e confifcat' i beni , n. 3 . Il Reggente della G. C. è tenuto vigilare che li Carcerieri non estorquino : 1. 3 1. 15 n. 1 p 279 . Il Carcere della G.C. non fi affitti, n. 2 9 280 . Li Carcerieri effean torneli fei la notte per letto, e chi l'hà di proprio non l'impedifca, n. 16 p. 282 . Tutt'i Carcerieri non altro eligano per portello da' carcerati che grana tredici e cavalli quattro , n. 19 p. 283 . Li Carcerieri , e Soldati non possono far parlare i carcerati di delitti gravi, o i testimoni con alcuno fenza licenza del Commessatio : 1. 3 r. 16 n.

7 p. 291. Carri co'lini e legnami non poffoso entrare in Napoli di giorno, e debbaco andare per le strade assegnate, 1. 8 r.

15 n. 111 p. . 301.

Carri si portino a mano , e non per la firada di S. Lorenzo in tempo fi reggono i Tribunali : 1. 10 t. 26 n.4 p. 195, e n. 7 p. 196.

Carrozze devon fermarsi in passando il solo Re, o fuo Vicere : 1. 10 t. 26 m. 3 p. 195 . Non entrino carrozze nel cortile del Palazzo della Vicaria, fuor che

de' Miniftri , n. 7 p. 196.

Carta da scrivere e da stampa non si alteri il prezzo : 1. 4 t. 7 n. 70 p. 295 . La rifma di carta da ferivere e da stampa non debba effer meno di venti quinterni, e di fogli ventiquattro per quinterno, n. 80 p. 297 . Si abolifce il dazio fopraimpolto alla caria di stampa, e fopra l'immiffione delle flampe forestiere, e si supplisce colla rendita della nuova impolizione fu l'Amito e Polvere di Cipro, n 8r p. 298.

Cafali di Napoli concedendoli , non fi preg'udichi a' privilegi, e alla giuridizione della G. C. : 1. 3 1. 12 n. 70

cap. 54 p. 250 c

si faccia il primo di Maggio: I. 12 t. 26 n. 1 p. rer . Fer eller quello giorno fellivo , non fi sfratti , n. 2 . Si flabilifce il giorno quattro per lo sfratto , n. 2. Non si possa da padroni alterare la pigione, volendo il pigionante continuare nell'affitto di cafa, bottega, o magazino, ma fervendo per ufo , debba quello obbligarsi sotto pena di non effer pretefto, e fi ipiega l'ufo: quelto beneficio nonlo gode il pigionante infra anno. ne il fubconduttore : abufandoli il conduttore della cafa, e concorrendovi altri inconvenienti , poffa effer efpulfo, n. 4 . La G. C. nelle cognizioni di tall cause procede con delegazione, n. 5 p. 163 . Domandadoli escomputo, non li concede sofpensione di estaglio negli affirti n. 6 p. 164 . Nelle cause di sfratto si accorda a' poveri il gravame delle nullità, n. 7. Come pure la relituzione in integrum , n. 8 . Per le pig oni delle case posta eseguirsi qualunque mobile de' debitori, n. 9. La delegazione della G. C. riguarda lo sfratro o affi; to dellecafe ; ma per la pigione procedono i Giudici ordinari o Delegati , n. 10 . Nelle controversie tra compigionanti si accorda il gravame nel S. C. n. rt. Nel bando degli affirti delle case non si comprendono le barracche mobili e portatili , n. 12 p. 165 . Conosciutosi una volta per affertato l'ufo proptio, ed escluso con decreto, non si da luogo alla nuova domada, n. 13.

Casini ad uso di mangiare, bere , ed oziare si vietono con pena: 1. 12 t. 58 n.

Le 2 p. 20r. Calla Militare per reintegrarla della fua dote degli undiei milioni, fi affognano l'importo degli alaggi delle compre de-gli Arrendamenti, il di più fopra il 7 per 100, al che fi fon ridotte l'entrate di effi , l'avanzo fopra li docati rao mila della R. C. permutati fopra i fali, parte de carlini 42 a fuoco, é delle Adoe: 1. 4 t. 7 n. 20 p. 219 . Ripartimenti per lo pagamento de ducati trecentomila annui affegnati alla R. Caffa militare, n. 23 p. 229.

Castellani non possono conoscere se nou que' delitti, che in officio commettono

1 100

loro suddiri dentro il Castello , non eilendendofi la loro giuridizione fuori le mura di esso : per i delitti comuni la cognizione spetta alla Vicaria: 1. 3 to 20 n. 16 p. 318. I Castellani non posè il Callello , ed i fervienti non escano ienza permeffo del Castellano, ne più di quattro infieme : 1. 7 1. 1 n. 5 p. 2. I Castellani non hanno giuridizione fuori de' Castelli, ed i fervienti di esti non pollono portar armi , fe non quando vanno per fervizio della Corte , n. 6 . I Castellani non possono comprare ed efercitare cifici; non s'impaccino negli affari delle Universirà , ed altre cofe fimili lor vietate , # 7 p. 3. Il Cattellano non ha giuridizione fune del Ca-

fiello, m. 9, p. 4.
Gaffelli Regie e quelli che vi abitano godano l'immunità della gabella della carne che fi fa in effi per ulo tratum ,
ma non polfa venderfi a que'di fuori ;
1, 4 t. 8 m. 5 p. 35 s. Non fi polfa
da pivati innalizare torri ne edifisi chi
impeditiono le fortificazioni 1, 7 t. s.
fi prilono rializare diroccute non
fi prilono rializare riaccute di controli chi
cario di controli prilono rializare di controli chi
cario di controli prilono rializare controli chi
cario di controli prilono di controli chi
cario di controli prilono di controli chi
cario di controli chi
ca

Catapania, per fua natura fecondo la polizia del Regno, è della Università:

Caratto, o fia pubblico Cenfo, ovvero Efazion Fiscale : Introduzione de' Catafli: 1. 5 t. 7 n. 13 p. 95. Forma del Cataflo, e de' pagamenti alla Percettoria, per quello reguarda i pagamenti, efazioni, amministrazioni, e Percettore, n. 14 . Ogni anno fi rinnovava la stima de' beni per pagare il pubblico Censo : 1. 5 t. 1 n. 1 p. 1. Chi l'impediva cadeva in pena, n. 2. Il denaro Fiscale si rimette a' Tesorieri ed in Camera, n. 2 p. 2 . Se l'Università non si doleva dell'apprezzo non rinnovato, non fi tirava a pena; e non pagando a tempo debito la colletta, la pena era il terzo più di essa: non si possono commu-tare cause e specie de pagamenti , ma ne' ricivi fi Spieghi il denaro e la caufale . n. 4 . Nuova norma di flima .

". 5 . Per l'imposizione del ducato & fuoco si distribuiva un tomolo di sale a fuoco: i Baroni del Regno offerirono al Re Alfonso un donativo di que lo ducato a fuoco per mantenimento dello Srato; e'l Re in compenso dava un tomolo di fale ad ogni fuoco : 1. 5 to 2 n. 1 e 9 p. 3 e 5. I contratti imu-lati di ricompre di Fiscali in reita d' altri fi doveano rivelare, n. 2 p. 4 . Le numerazioni de' fuochi fi faccino dalle Università, n. 3. Per le frodi nella numerazione fi accordò indulto , n. 4 . Si rilafciarono i residui, n. 7 p. 5. Si diede termine a proporre i gravami avverso la numerazione fattasi, n. 8. Per l'imposizione del ducato a fuoco . il Re Alfonso ordinò di togliersi le collette, anche per l'adoe, e fece efenti i chierici da detto ducato, m. 10. Le fomme provenienti dal ducato a funco s' impienavano per lo mantenimento del Regno, n. 11 p. 6 . litruzioni per la nuova numerazione de' fuochi : I. 5 t. 3 n. t e 2 p. 6 ed 8. Indulta per le falfità commeffe in detta numerazione. n. 4. Si sospende la numerazione de fuochi ordinata dall'Imp. Carlo VI, n 5. fibruzioni della R. Camera della Sommaria per la formazione de Cataff : 1. 5 t. 4 n. 1 p. 13 . Bando per la formazione ed elibizione de riveli , p. 13. Bando per lo parlamento da farsi per l'elezione de' Deputati ed Estimatori, p. 14. Ordine da notificarfi a Deputati ed Estimatori d. p. Ordine per le rive. le de' Fuochi affenti , p. 16 . Ordine per lo rivelo de' P. ffe ffori efferi , p. 17 . Ordine per la rivela da fassi dall' Erario. p. 18 . Bando per la discussione , p. 19 . Ordine a' Deputati ed all' Erario, d. p. Bando chi fi fente gravato comparifea, p. 22. Bando per la elibizione de' documenti , d p. Bando per l'elezione di altri tre Deputati, e due altri Eilimarori , d. p Ordine da notificarfi a D'putari ed Estimarori eletti d. p. Altre Istruzioni di norma per la diminuzione , e respettiva abolizione della franchigia goduta dagli Ecclesiastici fecolari e regolari d'amendue i fessi in viriù del Concordato, n. 2 p. 24 . Avvertimenti per la esecuzione del Con-

....

DEL CODICE DELLE LEGGI.

cordato nella fo mazione de carafti , n. 3 p. 27 . Immuni'à reale , d. p. Continuazione delle litruzioni per la formazione del catalto, onciario e taffa, n. 4 p. 29. ( Parte I ) Delle varie perfone che compongono una Università, e delle varie loro qualità che debbono attendersi nella confezione del Carallo, p. 30 . ( Farte II ) De' beni , e deila diverfa loro qualità e natura , p. 37 . ( Parre III ) Del metodo , col quale dovrà formarsi il libro del Catallo, e la Taffa generale co' Formolari, fecondo i quali dovranno nel Carasto descriversi le partite di tutti coloro che debbono effere accataflati , p. 44. (1) Formolario di Cittadino bracciale che non tiene figli maggiori d'anni 14 , nè beni da taffarsi , p. 45 . (II.) Formolario di Cit-tadino bracciale, che tiene figli maggiori d'anni 14 e 18, e tiene beni , p. 46 . (III) Formolatio di Citradino Massaro che tiene beni ed animali , e tiene peli fopra le robe , e figli ch'elercitano arte diverfa dal padre, d. p. (IV) Formolario di Cittadino affente che è fuoco dipendente da fuoco, e non vi è chi lo rappresenti in propria Patria , d. p. (V) Formolario di Cittadino affente , per cui vi è in patria chi fostiene il peso del fnoco parerno, e non è fuoco acquistato altrove, p. 47 · (V1). Formolario di Cittadino Chierico non per anco afcefo. in facris , ancorchè fia Beneficiato , d. p. (VII) Formolario di donna vedova Cittadina, p. 48. (VIII) Formolario di Sacerdote secofare, Diacono, e Suddiano, d. p. (IX) Formolario di Monasterio, o Abazia o altro luogo Pio del Paefe, d. p. (X) Formolario di F. rastiere abitante laico , d. p. (XI) Formolario di Forassiere abitante Ecclefialtico coffini to in facris, p.49. (XII) Formolario di Forassiere bonarenente, non abitante laico, d. p. (XIII) Formolario de Forattiere bonatente non abitante . Ecclefiatlico secolare costituito in facris . (XIV ) Formolatio di Chiefa, Capitolo, Colleggiata, ed altro Iuogo Pio forassiere bonatemente, d. p. (XV) Formolario del Barone Cittadino che è fuoco , d. p. (XVI) Formo. latio del Barone che non e fuoco, p.50.

(XVII) Formolario della Collettiva generale, d. p. Norma di formarsi la Tassa de' Cittadini e Forastieri abitanti e bonatenenti , p. 5t e feg. Modo di cavare in ciascun anno la Tassa del Catallo, p. 56. S' inculca l' adempimento a quelle Università che non hanno adempito, n. 5 p.57 . Li Baroni fono obbligati a pagare la bonatenenza de'beni burgentatici, cenfi, ed animali che non sono per mantenimento del feudo : ed i nobili e nobili viventi fono tenuti al pagamento di carlini 42 a fuoco: 1. 4 t. 7 n. 26 p. 233 . Iftruzioni Cataffali fecondo gli antichi Arresti di R. Camera , da quali furono per lo più formate le Istruzioni catastali: 1. 5 r. 4 n 6 p. 57. Li bonatenenti contribniscono nelle impolizioni ordinarie e ftraordinarie fe abitano , n. 7 p. 58 . Li Baroni fono immoni da gabella per li frutti feudali per nío di fua cafa e famiglia, n. 8 p. 59 . Gli oblati pagano i pelificali quando non fono nel Monastero , da cui ricevono gli alimenti, n. 9. Si descrivono le varie immunità de' Chierici, riformate col Concordato, n. 10. I nobili viventi fono immuni dalla tefta'. #. 11 p. 60 . Non fr minori l'apprezzo de' beni per cansa della nobiltà, n. 12. H catafto non fi faccia ogni anno per la fpela che corre alle Universirà , n. 13. L'industria s'intende tanto delle mercanzie, che dell'arte mannale, e fi paga dove è numerato : li sessagenari non Iono esenti da questa : coloro che imparano l'arte fono efenti : ne fenfa il privilegio di cirtadinanza di alcun luogo ecceito di Napoli, ove abitaffe con famiglia, w. t4. Le bizzoche non godop. 6t . Per lo bestiame, li padioni contribuiscono dove sono suochi numerati, ancorche pascolastero altrove, dedotto il pefo della fida, o che fi tenga a foccida o nel pascolo di Puglia: i franchi pagono la bonatenenza dove pascolano : e de'bovi a menando il pelo fi paga dal padrone, n. 16 . La Torre dell' Annunziata è immune da' pesi fiscali , come sita nel territorio di Napoli , n. 17 . I citrad ni della Cava non abitando nella propria patria, non godono immunità sitto-

airrove: effi godono alcune immunita . n. 25 p. 64 . Gli abitanti in Napoli pagono il fuoco dove fon nati : ma fe con tamiglia e per dieci anni , fi deduce dalla numerazione , n. 26 p. 65. Quei del Piano di Sorrento contribuitcono con quella Università , n. 27 . Li Lombardi e Milanesi abitanti nella Città dell' Aquila per dieci anni, contribuiscono co'cittadini, n. 29 . Il simile in Chieri, anche i Fiorentini, n. 30. Per le pecore fidate in Puglia , ed altri animali , fi paghi nell' Aquila in apprezzo da que' cittadini ad una data ragione, n. 31 . Il privo di qualche membro è immune dalla testa : e'l muto si deduce dalla numerazione, n. 32 . I foraltieri abitanti con tribuendo a' peli co' cittadini , godono esenzione come questi, n. 33 . Gli animali addetti al centimolo feudale fi pongano in apprezzo, n. 36 p. 66. Li Baroni per li beni burganfatici pagano la bonatenenza , n. 37 . Per la promiscuità di territorio si paghi la bonatenenza ad invicem , n. 39 . Per li ftabili ne' feudi difabitati fi contribuifca in quella Terra dove fon fiti li feudi : ma se non sono nel territorio di qualche Terra, i possessori de' terreni pagheranno in quella Terra dove fono critadini , n. 41 . Numerati in una Terra per fuoco, e aggregandoli in un'altra ; è tenuto contribuire nella prima, n. 42. Numerato in due Terre, paga come cittadino dove abita, e come bonantenente nell'altra, n. 43 . L'aumento de' fuochi appartiene al concessionorio de' Fiscali , w. 45 . La Chiefa non contri. builce ne peli fiscali per i suoi poderi . m. 46 p. 67. La Terra di Bifaccia gode il privilegio di non pagare fuochi e fale, n. 47. Per li condannati alla galea si deducono i fuochi a beneficio dell' Università, n. 48. Li Cafali esigono da' cittadini della Terra i peli fifcali per li beni accatastati ne'loro carasti, n. 49 . Numerato in una Terra, trasferendo il domicilio in altra , contribuice nella prima, n. 50. I possidenti di annue entrate sopra le gabelle delle Università pagono la bonatenenza, non offante il patto di fargli efenti, n. 51 . De' territori promifcui , la bonatenenza fi paga

ove il possessore abita, non dove posse. de, n. 52 . Li Continui del Re pagano la bonatenenza dove possedono, n. 53 . Li sessagenari sono immuni per la tella, non per l'industria, n. 54. La donazione di tutt'i beni fatta dal padre al figlio militare non lo fcufa da' peli fifcali . n. 55 . Il sim le se la donazione si faccia al figlio cherico, eccetto del patrimonio facto, n. 56 - Li compratori de' beni de' cherici non sono immuni da' pali, n. 57 p. 68 . Li compratori de' beni de cittadini di alcuna Terra son tennti a contribuire a' debiți di quella s. 58. Il figlio subeptra nel fuoco del padre numerate, benche abiti altrove . e fi rifolvono altri cafi, n. 50 . Il figlio nato in Napoli non è immune nella patria del padre, n.60. Il Cafale che vive unito colla Terra in quanto ai pefi, fe fi dividono, si contribuisca ove sono i corpi accatallati dopo la divisione, n 61. Tal divisione si faccia senza pregiudizio del Fisco di esigere da chi voglia, n. 62 . L' efazione de' fuochi affenti fi commette colla clausola po annis decem prateritis . n. 63 p. 69 . Domiciliando in Napoli , fortiene il pelo nella Terra dove è nato e tenga famiglia, benchè non fia numerato , n. 64 . 11 Vescovo non paga bonarenenza, n. 65. Li Portolani cittadini pagono in tutto coll' Università 1 pesi, e alloggio, n. 68 . Non pagandoli la bonatenenza dove for tenuii, non perciò fon taffati dove abitano, n 69 · Il pagamento della bonatenenza fi deduce dalla contribuzione de' peli, n. 70 . Scorfo il decennio la bonatenenza non fi efige più in via efecutiva, ma ord maria, w 71. Gli abitanti ad tempus in qualche luogo, non portano pefi , quantevolte contribuifcono nella propria patria, ma facendo me canz'a pagano per l'induttria, n 721 Li Cherici non fono immuni da' pe fi per li beni eredirari, e fi efegua fopra li medelimi beni, n. 74. Le vedove che hauno di rendita due once, e fono numerate, fi deducono dalla numerazione, n. 75. Le vedove de cittadini napoletani iono numerue nelle loro Terre . n. 76. La vedova del foldato non gode immunità, n. 77 p. 70 . Il figlio contri.

tribuice per li beni del padre ne debiti contratti prima dalla Univerlità . n. 78 . Per l'industria di massaria fuori territorio si contribuisce dove è cittadino abi tante, n 79. Li foldati per li debiti univerfali prima della milizia, contribuilcono, n. 80. Le vedove si numerano ancorche i figli non fian proffi ni alia pubertà , fe possedono beni sufficienti . w. 81. Numerato in cafa propria, paffando altrove, rella fempre numerato , w. 8a . Quei che fanno ceffione de' beni fi devono numerare, n. 83. Li fora-flieri che stanno al servizio di un padrone immune, e fono numerati nella loro patria, fono trattati immuni come il padrone, n. 85. Quei che fono adderti al fervizio della regia moneta fono immuni da' fervizi perlonali , n. 86. La bonatenenza fi liquida per apprezzo de' beni e del fruttato ele annue entrate anche fi taffano : il pagamento della talla non può variarli finchè non li faccia puovo catalto . #- 87 . Il Catalto si commette dalla Camera agli esperti , e non alli Scrivani, e Capitani de' luoghi , n. 88 . La moglie del foraftiere paga il fuoco del padre , di cui ereditò, fe non vi fia altro che porta il pefo , w. 80 · Gli officiali de' Castelli se sono cittadini fon tenuti a pagare come gli altri , # 92 p. 7r . Al donativo che fi fa al Re contribuiscono anche le Città franche, n. 93. Il bracciale non paga catallo fe non ha beni, ma la gabella de' commeltibili , e l' induttria , n. 94 . Chi ha dodici figli gode immunità, ancorche fuffero asporti nati da figli, ma che signo nella potessà del padre o dell' avo, e sono esenti da pesi fiscali ordinarj e ffraordinari, e da altri pefi, dazi, gabelle, collette, e imposizioni, sicco-me da' diritti di dogana, fondaci, ed altre gabelle regie e baronali per loto ufo, e non per caufa di mercimonio : la vedova gode la stessa immunità del marito; ma non i figli se vivono sepaeati dalla madre o madrigua, con altri cali : quelta immunità non giova per le spese de' ponti , fontane , mura , torri , Avvocato e Procuratore , Medico , e Maestro di Scuola, se di questi due se ne lervano, per la contribuzione del R. Ind. Gen.

demanio, Predicatore, orologio, debita dell' Università contratti prima dell'immonità, e ricompra di effi: il privilegio del padre onusto esenta le robe per proprio nio da' dazi delle Univerfira ... non da queili delle Dogane, n. 95 Li foldati per li beni accaraftati pagano li peli Fiscali, n. 194 p. 74. Per aumentarfi la coltura il Re concede efenzione di catalto, e di decima alie migliorie, per quarant' anni al terreno macchiofo . in cni fi piantallero olivi, e per venti a quello fi fementaffe, o fi piantaffero alberi fruttiferi . w. 105 . Per accrescere l'industria il Re permette a'contadini di avere una o due vacche fenza portare alcun pelo, e che i pascoli fativi non fian loggetti al pascolo comune come ogni altro terreno coltivato , n. 106 p. 75. Si spiega che la semina de' pa-scoli sativi non si possa fare ne' demani dell' Università o de' Baroni senza il lor permeffo e contribuzione lor dovota : e'l fimile per li terreni frattofi o petrofi che fi voglian ridorre a coltora . m. 107 . Non is apprezzino le industrie de' poveri , ne si soggettino a taffa tellatica: 1. 5 s. 7 ap. 1 n. 17 p. 107 . Li Soldati di campagna paghino li peli universali al pari degli altri : ap. 2 n. 5 p. 109.

Catent, fi mandino con quefle li proceffi originali, non le copie trovandofi correi affenti, f. 12 f. 4 m. 34 p. 29, Ma fe di farano correi affenti, fi trafmettino le copie: f. 12 f. 96 m. 14 p. 330. Le Catene fi mandino ne' mefi di Maggio, e Dicembre, m. 16.
Catredratico efente, V. Becnefici di Padro-Catredratico efente, V. Becnefici di Padro-

nato Regio ec. I Legati di Meffe, e Cappellinati inciali fono efenti dal Cattedratico: 1. 1. 1. 1. 49. 1. 7. 2. 2. 115, Cavalieri dell'Ordine di S. Genano; fun fondatione dal Re Carlo Borbone, e fuoi staturi: f.r. 19. 7. 117. Dilipenta ille pruove della nobiltà, n. 2. 174. Cerimonie da offervati nella Cappella, n. 3. Maniera di vellire i Profetti, e gil Novii; n. 4. p. 175. E come gli Ecclefathici, n. 5. Rivale per darfi dalto, e con e con

rpirituali concedute, w. 6 p. 180. In tutti li Reali Suggelli s'imprima, e si aggiunga la Collana del Real Ordine,

Cavalieri dell' Ordine Militare di S. Carlo ina fondazione e fuoi Statuti: 1, 1 s.

19 n. 7 p.181. Cavalieri dell' Ordine Gerofolimitano . o sia di Malta, per le cause passive di questa Religione si stabilisce un Giudice nella Capitale, e in grado di appellazione alla fua Affemblea instituita nel Regno: 1. 1 t. 19 ap. 2 n. 1 e 7 p.185. Ne cafi di riffa tra Cavalieri , le R. Udienze possono imporre loro mandato in nome del Re , n. 2. Il Re per li diritti di Sovranità, di Patronato, e di Legato nato che ha fopra le Ifole di Malta e di Gozzo, defina nn Vifitatose Ecclesiallico , n. 3. Li creditori de' Cavalieri di Malta Iono preferiti nello fpoglio , n. 6 . Cotesti Cavalieri non poffono efercitare giuridizione fopra i fudditi del Re, n. 8 p. 186. Li Cavalieri di Malta fi confiderano come Ecclefiastiei, n q. Le leggi per gli affitti a lungo tempo han lnogo anche ne' beni di questa Religione, n. 10. Gli affari del-la Religione di Malta passino per la

Segreteria degli Affari efleri , m. 11. Cavalieri degli Ordini Militari de' Regni Stranieri non godono prerogativa , ne efenzione di Foror 1,1 1,1 9,9 3 11, 9,186. Cavallo zontato , il pottefori di adoc e feudi fenza validiti fono efeluli dalla contribuzione della taffa, per quello 2 1.

6 s. 6 s. 60 p. 74. Alla contribuzione della taffa del cavallo montato fon tenute tutte le Univerfità Regie, Demaniali ed Allodiali, s. 6s p. 75. Caufe civili, per le quali gli Ecclefiaftici

Cuofe civili, per le quali gli Ecclefatife debbon fegure i Forn Latacie. Le Leggi che riguardono il buon Governo, ed 
li ben pubblico, o obbligano anche gli 
Ecclefatilei, li quali compospono canche gli 
Ecclefatilei, li quali compospono conn. pp. 377. Li Vectori non poficon
n. pp. 377. Li Vectori non poficon
per audic civili avanti Il Giudice Inico, depo prefluto il giuramento in mano 
degli Ecclefatilei, n. p. p. 128. Nelle
nationi reili, e debiti civili de' Vetovo,
ed il foro Menfe, procede il Giudige
ed il foro Menfe, procede il Giudige

laico, n. e. Gli Efattori delle taffe catailali non poffon fare l'efazion reale contro eli Ecclefiaffici renitenti , fenza il permeffo dell'Ordinario da non doverfi negare : n. 4 . Gli Ecclefiaftici per qualunque canía comparendo nel Foro laicale debbon dare pleggeria laicale . m. s. Le cause di reddizione de conti di totela e cora efercitata da Ecclefialtici . spettano al Giudice laico , # 7 . Un Prete terze intereffato in una caufa non può pretendere la remissione al Giudice ecclefiaftico, n. 8. Gli Ecclefiaftici devon abbidire alli decreti e decisioni del Sagro Configlio, e degli altri R. Tribunali, n.o. Effi per caufe di congruo artive e passive, devon seguire il Foro laicale , n. 10 . L' Ecclefialtico , che efercitaffe uffizio laicale, dee conveniisi avant' il Giudice laico , n. 11 . Poffonfi affringere gli Ecclefiatlici dal Giudice laico a pagar la mercede agli operaj, e tust'i debiti che consraggono , #. 12 . Le cause nunciationis nuvi operis sono privative del Magistrato secolare, anche contro gli Ecclesiastici , n. 13. Gli Ecclesiastici per tutti li contratti di mercimonio fian convenuti nel Foro laicale , n. 16 p. 259 . Spetta al Giudice laico la cognizione delle controversie intorno l'amministrazione de' beni di laici tenuta da Ecclefiaftici , n. 17. Effi ancora fon scggetti alle Consuetudini di Napoli, n. 18. Per lettere di cambio fon loggesti alla Delegazione de' cambi, n. 19. Per le canse ereditarie attive e pasfive . e divisione de' beni ereditary fieguano il Foro laicale, n. 20. Quei foggesti al Cappellano Maggiore, per lettere di cambio, anche fon foggetti alla Delegazione de' Cambi, n. 21. Le Chiefe, ficcorre gli Ecclefiaffici , per le azioni reali fian convenue nel Foro la cale , m. 22 . Le cause ed azioni reali anche contro persone e luoghi ecclesiastici appartengono alli Magistrati laici , m. 23. Le caufe tra Ecclefiaffici ed Ecclefisifici , e tra Chiefe e Chiefe , per le azioni reali , e per ogni debito civile , devon effer convenuri nel Foro laicale, n. 24. Nel qual Foro fian convenuti ancor per li quindemi, n. 25 . Ancorche l' attore confentifca al Giudice eccleecclenitico, il confendo, e il giudizio è onlio, n. 26. Alle lettres electuoriali fondite dal Giudice laico commo gli Ecclenititi, il Giudice ecclenitico des se-ordare fenza indugio il braccio, n. 27. Nelle caufe di quanta funerale procede il Giudice laico, annorche la pretenfine fici, n. 28. Per gli intereffi civili contro gli Ecclelialitici, p. 28. Per gli intereffi civili contro gli Ecclelialitici, je parri faccino le ilitanze avanti il Giudici laici competenti, n. 19.

Cause criminali, per le quali gli Ecclefiaffici debbon feguire il Foro laicale . Colla Bolla del Pontefice Slito V de' 24 Febbraro 1588, che incomincia Quum freut occepinus, compresa nella pram 4 fotto il tirolo de perfequendis malefactoribus, si concede licenza a tutti gli Ecclestastici, anche Preti secolari e regolari di manifeltare tutt'i delinquenti di delitti pubblici, e contro quelli far testimonianza, senza timore d'incorrere a pena, censura, o irregolarità, o taccia d' infamia, ancorche de feguiffe effusione di sangue, mutilazione di membri , ed anche la morte : l. 1 1.22 ap. 7 n. 1 p 260. Nel prendersi informi stragiudiziali contro de' Vescovi, o d' steri Ecclefiastici coftituiti in dignità . l'Inquisitore non citi formalmente li testimoni, ma chiamarli, non dia loro il giuramento, ne tlenda in forma la deposizione, ma semplicemente noti il detto con farlo per cautela sottoscrivere, e ripugnando il tellimonio di venire , il faccia carcerare , lenza spiegargli la causa della carcerazione : si eviti al possibile la pubblicirà, ed imponga di non pubblicare li cafi , fopra Il quali fono stati interrogati : che tenga rifervati li capi dati : che non si serva per emanuenze di persona del paese : e parli con decoro degli Ecclefiaffici, w.2. Accadendo un furto o altro delitto in un Monaîtero di Monache, queste con licenza dell'Ordinario, da non negarfi, fi poffono esaminare giudizialmente dal Giudice laico, n. 3 p. 261. Dovendo gli Ecclefiassici esporre querela nel Foro laicale, oltre la soscrizione e ratifica, debbon dare pleggeria laicale per ficurezza del giudizio prima di metter ma-

no, ed anche delle fpate ,. n. 4 . Effen . do rei di un delitto Laici ed Ecclesiastici , e trovandosi il corpo di quello presso il Giudice laico, non è que li tenuto paffarlo in mano del Giudice ecelefiatlico, ma folo dee permettergli di farlo riconoscere in fua presenza, affinchè possa il Giudice ecclesiatico procedere contro gli Ecclesiatici , n. 5. II Vescovo dopo di aver ricevuto nella sua Curia il giuramento dagli Ecclefiastici dirubati in pubbliche strade , dia lor licenza che vadano nel Tribunale faicale a far il confronto contro de' rei, n. 6. I Vefcovi formato il proceffo informativo coll' eíame giurato de' testimoni , e con gli atti giurati dell' affronto-ia faccia de' rei , procedino a far la declaratoria su la immunità locale : e permettano a tutti gli Ecclesiatici di qua-lunque stato, l'esaminarsi per delitti gravi e pubblici avantı li Giudici laici, dopo ricevuto il giuramento nella lor Coria, n. 7 e 8 . Li Preti rei di controbandi si giudichino dal Magistrato secolare, e dalla Giunta, n. 9 p. 262. No delitti privati e leggieri, li permette di formarft folamente un atte dal Subalteroo di ciò che fi dice dalli Ecelefiattici, fenza che faccino depofizione formale, n. 10. Il Giudice non può obbligare il Parroco', o il Confessore a deporte ciò che hanno inteso dalli rei affidati al fagramental fuggello, n. 11. Ne'delitti di omicidio con circoltanze di premeditazione, prodizione, fevizie, e di furto di groffe fumme, proceda la Vicaria colla qualità delegata, anche contro li Preti, permettendoli folamente alla Curia ecclefiattica il formare il : processo della degradazione, n. 12. Gli Ecclesiastici per gli omicidi, furti, ed altri delitti che turbano lo Stato, deb- ? bono efaminarfi gindiziaramente avant' 'il Giudice laico, dopo prestato il giuramento nelle mani dell' ecclefiattico, n. 13. Per delitti di controbandi, gli Ecclefialtici poffon carcerarfi , n. 14.

clefialtici possona carcerarii, n. 14. Cause criminali Ecclesialtiche, V. Foro degli Ecclesiastici, Appea. 3. Cause criminali, le spese dell' infor-

saule criminali , le spese dell'intormazione non vadano a carico degl'inaquistti , se non quando sia certo d'es-K 2

fer effi rei i l. 12 t. 4 n. 2 p. 19. Caufe criminali pon fi ammette in quelle il Proeuratore del reo affente per la difefa: 1. 2 r. 12 n. 64 rite 105 p. 270. Ne può rispondere, eccetto ne' cafi d affenza, o d'infermità, nè in civile

fenza procura, n. 30 p. 188. Caufe criminali fi procede col processo, e colla via ordinaria, e contro i Baroni intervengono i Pari : 1. 2 t. 12 n. 74

Caufe eriminali appontate, fi votino nel gorno appuntato, ancorche uno de Miniftri fia impedito : 1. 12 1.4 n. 20 p 26. Caufe criminali in grado digravame dalle Udienze, o da alire Corii, passono alla Gran Corte, non già nel S. C. : 1.

3 1. 8 n. 43 e 46 p. 83 e 84. Caufe decife dalle Udienze con la qualità delegita, e confermate in grado di rivisione nella Vicaria, non si debbon portare nella Real Camera, eccetto quan. do f tratti di fentenza di morte , di forgiudica, o di tortuta dal processo in-

formativo : 1. 12 1. 4 m. 18 p. 26. Caule rimesse da' Tribunali alle Corti locali, fi dia conto da quefle della ginftizia fatta : 1. 12 r. 4 n. 25 p. 27.

Caufe rinunciate da' Baroni alle Udienze, per le quali vi sieno pene pecnniarie a favor di esti, si detraggono le diete per l'informazione : l. 12 1. 4 #. 35 p. 29.

Caufe fpedite nell' antecedente mefe , in ogni primo di mele li Tribunali debbon dare conto al Re : 1. 3 1. 8 ap. 17 m. 6 0. 133.

Cause, che non eccedono l'oncia, possono esaminarsi da' Giudici sommariamente: 1. 3 t. 12 n. 64 rito 131 p. 231-Caufe minime non eccedenti ducati dodici si procede oretenus, V. Alimenti, ed

Appellazione.

Caufe incominciate a trattarli non s' interrompano, ma fi votino dopo parlate subito, o nel giorno segnente: nel Sabato fi affiffino le note delle canfe da trattarfi: ie per prgenza fi dovelle interrompere , si faccia eol permesso del Prefidente : e per qualunque altro accidente, non si protrae più di otto giorni : 1. 11 t. 1 n. 20 p. 25 . Il Commellario incominerato che avrà a riferire la caufa, la profiegua: 1. 11 1. 8 m4 5. 11 p. 66 . e la finifea , m. 8 6. 8 p. 69. Le canse introdotte e riferite in Ruota, e cominciate a parlare, sopravvenendo altri Ministri , fi continui la parlata fenza cominciar da capo, ma s' informl in cafa : 1. 11 t. 44 n. 7 p.203. ( V. anche Tribonale del S. R. C. e

Avvocato parlande ) Capfe e delitti pe' apali i Giudici Ecclefraftici potranno procedere anche contro de' Laici : In materia di Fede e di Etefra, o di Ordini Sagri esercitati da laiei, la cognizione appartiene al Vescovo : come pure di Poligamia: della validità o invalidità del matrimonio, e de' foonfali : delle caufe beneficiali ( ecclefiattiche ), purche non fi tratti di Patronato Regio, o Fendale: d'imporre pene spirituali, e di censura contro de' pubblici peccatori, e scandalosi, de saerileghi, degli adulteri, de' concubinari, a degli ulurai, de' bestemmiatori, e simili : fe ne' furti facrileghi , o bestemmie e fimili . il laico farà fospetto di eresia . · il Gindice laico dopo che avrà profferita la fentenza ful delitto, il rimetta al Giudice ecclefiastico per lo di più, e poi fi efegna la fentenza dallo stesso Giudice laico: 1. 1. 1. 22 p. 223.

Cenfo Bollare fi offervi la Bolla del Pontefice Nicolò V accestata nel Regno, e che non esceda l'intereffe il 10 per 100 : 1. 11 1, 21 m. 1 p. 117 . Li cenfi a'luoghi pii fi paghino al primo di Magglot il fimile a' fecolari , n. 3 . 4 p. 123 : Le annualità de' capitali si riducano al

5 per 100 , N. 7 P. 124. Cenfi dovuti a' Luoghi pir per capitali & abbaffino al cinque , o quattro per cento: 1. 1 1. 11 ap. 5 n. 4 p. 120 . Cioè al cinque con peso estastale, al quattro senza, ap. 8 n. 1 p. 122. Ma vada a carico del debitore, m. 2. De' capitali de'Luoghi pii non addetti a peio di meffe, le annualità fi riducano al 4 per 100, e 'l pelo del cataflo a carico del debitore; ma fe addetti a pefo di meffe, fi ridueano al 5 per 100 , e 'l peso del cataflo a conto del Luogo pio , o espresfo o no il patto nell'iffrumento: l. 11.

1. 21 n. 8 p. 124. Censuazione de' beni beneficiali non si posfono fare fenza il confenso de' Padroni : 1. x DEL CODICE DELLE LEGGI. -

1. 1 t. 9 ap. 7 n. 11 p. 103 . ( V. Bepeficiati di Padronato laicale 1 e degli Ordinari , come dal feguente Referitto Interimpe Informato il Re dell'abulo introdotto in talune Diocesi del Regno da vari Parrochi , i quali a danno delle loro rispettive Chiefe, e specialmente de' poveri . hanno censuaro molti terreni delle proprie Parrocchie, ed alle volte anche a' loro congionti per un canone niente corrispondente alla valora, e fruttato de fondi, onde è avvenuto che i Parrochi successori han dovuto intraprendere, e fostenere lunghi, e dispendiosi litiggi, per annullare tali inginste, e lesive en-fiteosi, ha risoluto e comanda che per l'avvenire, nelle concessioni ed enfireofi. ed in ogni alienazione di beni di Luoghi pii ( ad eccezione de' Laicali , chefono forto l'amministrazione del Tribnmale Misto, per li quali vuole che fi feota il medefino ) Collegi, Capitoli, e Parrocchie debbano fentirfi li rifpettivi Vescovi , ed Ordinari di quelle Diocesi del Regno, in cui sono siti i fon-di; riserbando la M.S. alle Chiese medesime per l'enfiteofi, o altre alienazioni , che si trovano già fatte , ogni ragione che potrà competere per impugnarle presso li Magistrati laici competenti-Napoli 25 Ginene 1706 Ferdinande Cor. radini . Sie Commellario di Campaena. e Prefidi delle Provincie.

Censure. Li Vescovi, e gli Ordinari non fi abulino delle Centure per impedire alle Università l'esigere li pagamenti ficali dai coloni de' beni degli Ecclefiafliei : 1- 1 r. 26 ap 1 n. 2 p. 182 . L' Efecutore della Poteffa laicale prendendo alenno, che dice effer Chierico, fen-2a che prima abbi provato efferio fecondo il Rito della G. C , e del Concordato, non è scomunicato, n. 2. Un Soldato della Corte maltrattando un Chiezico, che impediffe la carcerazione di un reo, non incorre nelle cenfure , n.? 2. 182 . Promulgate dalla Poteffà ecclefiaftica le cenfore di lor matura nulle ... e volendo l'ordinario affolverle, fi cancellino , e fi dichiarino nulle , e che mai abbino illaqueate le anime , perehè le cenfore notoriamente nulle, come incapaci di affoluzione , debbono effer di fat-

to cancellate, n. 4. Li Soldati di Corte, li quali per adempimento del lor uffizio carcerano gli Ecclesialtici in tempo di notte , e in particolare quando non fi danno a conoscere, non incorro-no nelle censure, n. 3. Il percussore di un Chierico incontrato di notte, di cui fospetti di pratica illecita con sua moglie , non incorre melle centure , n. 6. Li Snbalterni della Potefià fecolare, carcerando un Ecclesiaftico, il quale volefse impedirgli l'esercizio del di loro impiego , e fargli refiltenza, non incorrono nelle censure , m. 7 . Li Vescovi, e gli Ordinari, noo poliono pronunziare censure per affari , o iotereffa temporali della loro Menfa , . 8. Li Vescovi non han dritto di promulgate censure contro li laici , perchè non adem piscono li legati pii, ma fi convengano sel Foro laicale , m. 9. Ordinatali la cancellazione delle centure, gli Ordinari non possono segretamente proibire l' uso de Sagramenti , n. 20. Li Soldati carcerando un Ecclefiastico per controbando , non incorsono nelle censure , n. 11. L' Ordinario non può per vendetta fulminar centure, o travagliare gli Ecclesiafici congiunti de'laiei, per cagion di liti , o intereffi tra l' Ordinario , e laici , e gli Ecclefiafici fleffa; li quali per liti a cagion de' pesi pubblici devon feguire il Foro laicale, e in particolare la Sommaria, m. 13 . Il Giudice laico pnò carcerare gli Ecclesiastici, che gli perdessero il risperto, senza timore d' incorrere nelle censure : li Giudici laici per efercizio della loro carica fono efenti da censura : e gli Ecclesiastici , che fi tramischiano in affari secolareschi , col fatto vengono a fottoporfi al Gindice laico, n. 15 p. 284. Centimolo, o fia macchina da pestare II

Cestimoto, o im micennas has fin selfa non può ficerar di quello nel more del può ficera (1.11.2 self.) per selfa non può ficerar (1.11.2 self.) p. 353. Cerufici non può fino fat taggi fi e non fina può fino può fino può fino più fino più fino più fino può fino più fino pi

1 0

2 p. 77. Anche son senuti medicandoli negli Ofpedali, n. 2. Nelle tasse delle visite de' Cerusici procedono li Tribu-

mali ordinarj : 1. 10 f. 10 m. 12 f 14 p. 86 . 87.

Cefinare le felve e boschi nelle Terre intorno a Napoli non fi permette : 1. 10

Ceffione dei Reame di Napoli e Sicilia . Il Re Carlo III affunto ai Trono della Monarchia delle Spagne e dell' Indie , cede, trasferisce, e dona, a Ferdinando fuo Figliuol terzogenico la Sovranità de' Regni delle due Sicilie e Beni Italiani: lo emancipa pria di quetto atro : cottienisce l'età maggiore nell'anno decimofeito: gli deftina i Tutori e Curatori nella età sua pupillare, e minore: e gli Rabilisce la successione : 1. 2 s. 31 n. 12 p. 244. Si riceve il giuramento di fedeltà ed omaggio da' Baroni, ed Uni- Chierici non possono ordinarsi i Villani versità demaniali del Regno, 2. 14 p. 248 . E degli affenti per mezzo de' Pro-

ceratori , n. 15 p 249.

Ceffione de' beni nell'arto che fi fa dal debitore cum ignominia, debba intervemirvi il Procurator Fiscale di Vicaria : 1. 3 f. 12 n. 60 § 13 p. 211 . La cefsione de beni si faccia con ignominia , n. 69 cap 45 p. 250: Le dilazioni e ceffioni de' beni non hanno effetto quando non fi facciano con ignominia, n. #O cap 33 . Li carcerati che han fatta la cessione de' beni, non si trattengano pel pane , ed infermaria : 1. 3 1. 20 m. 11 5 7 p. 308 . La ceffione de' beni , e moratorie non fi ammettono contro l Napolitani : 1. 11 1. 39 n. 1 p. 183 . La ceffione de beni non fi ammerte per debiti contratti dentro un anno. n. 2 . La formola per la cessione de'beni è . che debbano dare a creditori nora di eute' i loro beui, e delle quantità dovute : nel giorno designato il banditore pubblica il nome di colui che vuoi cedere, chiamati pubblicamente li creditori ; e falito nella folita pietra dica ch'egli cede a' fuoi beni, n. 3. Quei che han ceduto a' beni portino un fegno verde nella berretta, o cappello . e i condannati per furto lo portino tutto verde,n. 4 p. 184 . Il giudizio della cef. fione de' beni fi fa in quel Tribunale dove

il debitore fi trova arreffato , e'l patrimonio dedotto: e la dilazione quinquennale fi domanda in que' Tribunali , li quali hanno proceduto contro al debitore, n. 7 p. 185 . Nella ceffione de' beni la falvaguardia è reale e personale a della deduzione del patrimonio è folamente reale : abbia luogo la personale quando il caso sia inopinato senza colpa del debitore , n. 8 . Il giudizio di cedo bonis, per effere universale, non ammette eccezione di foro , n. 9 p. 186, Si vieta ai fratello creditore obbligare il fratello debitore alla cellione de' beші, н. 10.

Cessionario non si ammette in giudizio per diritto cedutogli , fe non per cagion necessaria, e non iucrativa : 1. 3 f. 13

n. 64 rito 290 p. 238. Chiavi faile, V. furti.

addetti al servizio personale senza permeffo del Padrone , ma non quei che fon tenuti al fervizio reale : f. 1 t. 9 n. 1 p. 86. Se il Padrone prende premio per licenza di ordinarsi, perde il dritto , e l'ordinato si rimuove , n. 2 p. 87 . I Chierici non pollono efercitare giudicature laicali, n. 3. Ne officio di Notajo, o Giudice a contratti, n. 4 . 88 . Non poffono avvocare nei Foro laicale fe non per fe, a per i poveri . w. 5. I Chierici asportatori di armi vietate, dopo la trina ammonizione lor si tolgano, e fi proceda fecondo lagravezza del facto, n. 6 . I Chierici non poffono patrocinare nel foro laicale, eccetto per se , parenti , Chiese , e poveri , fenza prezzo : 1. 9 t. 5 n. 2 p. 28 . I Religiofi, e Chierici non possono effere follecitatori nella caufe de laici, n. 4 p. 29 . ( V. ancora Ecclefiaftici )

Chierici che non vivono chiericalmente paghino i peli filcali , anche de'beni chiefatlici , e patrimoniali : degli aitri beni altronde acquistati, ancorche vivano chericalmente, fon tenuti a detti pesi : 1. 1 t. 9 n. 8 p. 90.

Chierici conjugati pagono le collette e ell altri peli filcali e comunitativi : 1. 1 f.

9 n. 7 p. 89. Chierici ed Ecclesiastici comprando beni da laici pagono li peli fifcali : /. 1. s. 9

m. 9 p. 91 : Gli Ecclessatici ugualmen te che i Luici son tenuti alle spese com unitative delle Università: l. 1: 1: 23 ap. 6 m. 6 p. 258 . Nell' esazione della Taffa catastale, dovendosi eseguire il rendenti, o coloni laici del beni degli Ec.

denti, o coloni laici de' beni degli Ec.
clefiafici, non fi richiede il permeffo
dell'Ordinario, n. 14.
Chiefe ricercizie Curate o non Curate, i

Primiceriati , Cantorati , Decanali , e fimili , non fono Benefizi , ma femplici Uffizi , titoli d' onorificenza e preceden-22, e dignità ventofa e nella provilta di effi non ha dritto la Corte di Roma; ne l'Ordinario, ma l'elezione spetta alli foli Partecipanti in perfone dell' istesso cero , pu chè non vi sia annessa la sura delle anime, nel qual cafo spetta all' Ordinario di efaminare ed approvare l'eletto : l. 1 t. 9 ap. 8 n. 2 p. 103 . Non fi ricerca spedizione di Bolla, deereto di confirma , ne d'immissione nel poffesso, n. 3 p. 104. Ma la semplice approvazione dell' Ordinario, v. 6 . Aceadendo controversia in simili casi , ilgiudizio spetta al Magistrato secolare , d. n. Nelle partecipazioni non si richiede formalità di poffesso, n. 4. Li Chierici, che flanno nel Seminario, fi confiderano come presenti nelle loro Chiese sicettizie in quanto al fervizio perfonale, n. s. Nelle Chiefe ricettizie Patrimoniali , Civiche , o Familiari , li Statuti si facciano colla intelligenza de' Compadroni, roborati di regio assenso, # 7 . Al cittadino non poffa negarfi l'ammissione alla partecipazione della Chiefa ricettizia patrimoniale civica, n. 8 p. 105 . Il Clero delle Chiefe ricertizie, presso cui risede la cura delle anime, elegga un Sacerdote abile del grembo per l'efercizio della Cara, precedente approvazione dell' Ordinario, s. to. Nelle Chiefe ricettizie mancando Diaconi o Suddiaconi l'uffizio di questi si supplisca dagli ultimi Sacerdoti partecipanti . w. 11 . Li Religiofi (ecolarizati cittadini e fieli Patrimoniali poffono ammetterfi alla pariecipazione delle loro Chiefe ricettizie, ma debban prima pre-

flare il fervigio dovuto, n 12. Chiefe e Lucghi pii la cali fon foggetti al Magistra to fecolare : gli Ordinarii han dritto di vistarli nello spirituale, e deputare un Ecclesialico alla visura de' conti . I. 1 . 1 . 1 . 1 . 2 . 2 . 3 . 9. 116. Ciambellerie si puniscono con pena pecu-

niaria: 1. 12 1. 42 n. 6 p. 152. Ciarlatani e Saglinbanco non possono niciti re a ciarlate in tempo di Quaressma, nelle Domeniche, e ne' di fessivi, che dopo le 19 ore: 1. 10 1. 19 n. 2 p. 182. Si vietano commedie e giuochi sa

pubblico , n. 5 p. 184. Citazioni debbon farsi ne' giorni giurididi per potersi comparire ne' giorni simili ; ed ancorche sia giuridico, e nel luogo ove fi cita fia feltivo, non posta citarsi: 1. 7 t. 12 n. 64 vito 116 p. 230 . Si pollono firmate commelle e citazioni ne giorni feriali, ma non poffono in quelli intimarfi, r. 117 Intimandoli ad alcuno a comparire per caufa straordinaria, gli si accordano tre giorni per comparire . r. 118 . Il giorno della citazione non fi computa nel termine, r. 119. Ottenen-, dosi lettera di citazione , debba farla tofto notificare , alirimenii elasso il mese fi circonduce , r. 121 . Nelle cirazioni fi debba flabilire un termine certo a comparire . e 'l giorno in cui fi cita , non è compreso : scorso il termine, nell'ultimo giorno di esso s'incusa la prima contumacia, e dopo il triduo netto, si bandifce , r. 123 p. 231 . Poffa fcufarfi il citato affente, e fi affegni un termine enmortente a denunciarlo , r. 266 p. 240. Esfendo infermo il citato, si ammette la scusa con fede del Medico, r. 267 . . Non fi cita il reo fenza processo, n. 73 cap. 71 p. 252 . Le citazioni fi facciano in prefenza di due testimoni . che si devono nominare nella relazione, purchè non sia per e ditto : 1. 11 f. 1 m. 2 p. 5. Colui che è citato in giudizio . ed oppone l'eccezione di risornare in cafa , gli fi accorda competente termine; fe poi non compare, fi proceda in conturnacia : 1. 11 t. z. n. 1. p. 35 . Le citazioni s'intimano da Portieri . o per editto : in effe dee fpiegarfi ad iflanza di chi fi spediscono , avanti chi debba comparire, per qual causa, e dentro qual termine , n. a p. 36 . Al citato , fe voglia, fi dia copia della citazione in prefenza de' testimopi : possa citarsi

. 3

fn cafa coe lasciarsi a' domestici ; e se non voeliono aprirla, fi lafci fulla foglia, w. 3. Le donne, citate, non posiono andare in Corte, accioche confervino la lorn oneffà, n. 4 p. 37 . Niuno citi in aliena giuridizione fenza il braccio del Giudice locale : l. 11 1. 3. n. 1 p. 38. Citato il reo , l'Aguzzino deve presentare la citazione al Mastrodatti . che scriverà la relazione, n. 2 p. 39 . La citazione criminale che fi manda fuori Napoli , fi firma dal Giudice . vista l'informazione , e figillata , m. 3 p. 40. Le relate nelle citazioni fuper senore instrumenti, ad informandum, ad capitula, O ad forjudicandum li faccino per i Nunzi fcribenti , n. 7 p. 41 . Nelle citazioni ad istanza di qualche privilegiato si esprima il privilegio ; e senza speciale mandato non si possa allegare dal privilegiato la potenza della parte avvetia, n. 8.

Citazioni ad informandum non posson spediesi senza esprimersi la causa: 1.3 t. 18

n. 69 cap. 14 p. 249.

Citazioni de Informediam O capitula con la siferba di non procederi alla feneraza di forgiudica, non poffono spedifii: f. 12, 11 m. 19, 52. Alli rei, che si citano ad informandam O capitula: si dee lasciare il capitolo della sono inquisizione, m. 2, p. 53. Destinandos suovo Commessiro, non si risnova la citazione del sen, ancorché sia de informandum O capitula, n. 3.

Citetur & capiatur, compete avverso queslo decreto il gravame, puiché si presenti personalmente il reo al Giudice superiore: anche avverso, il decreto di exequatur realites & personaliter per le

continuacie: 1.13 L. 1. 1. 1. 1. 2. 5.
Citradianaxa: 11 fornillere che compra
qualche podere in un luogo per eller
franco di dognas che fi piga in quello
da forafieri, come farta in frode, non
gode, qualora vi non di fabblifea, e
paga i peli come gli altri citradini e
tritradino è anco cobile che è centro a'
presi domicillo: 1. 4, 1. 8 m. 18 2, p.
435. Il comperati una cafa nel luogo
dove voglia negoziare per effer franco
di gabella, anca giova, su. 183; Il Turdi gabella, anca giova, su. 183; Il Turdi gabella, anca giova, su. 183; Il Tur-

co manometto battezzato gode la cittadinanza : 1.5 s.4 m.10 p.64 . Il foraffiere aggregato ai Sedili gode della civilià de' medefimi , w. 20 . Dave fi nafce ivi fi acquifta la cittadinanza , n. 21 . Col decennio fi acquifta pure la cittadinan-Zz , n. 22 . I Greci abitanti in Brindifi. contribuendo, godono come i cittadini, n. 23. Li Spagnuoli fono franchi come i Napoletani , n. 28 p. 65 . Chi porta li pesi di nn Regno , e ubidisce all! Magistrati del medesimo, è il solo chè poffa godere degli emolumenti, e onori dello fteffo , n. 108. p. 76 . Non fi confiderano per forattieri coloro che negli Stati del Re abbiano legitimamente acquistato il domicilio , n. 109 . Li Siciliani fono riputati in quello Regno come Napoletani , e quelli in Sicilia come Siciliani, n. 110 . Li nati dagli Ufiziali del Re ne' Prefidi di Toscana, si hanno come nati nel Regno di Napoli, n. 111 p. 77 . Il naturalizzare gli Efferi è Regalia del Sovrano, n. 112 . Il Tribunale della Camera non disponga fpedizione di qualunque privilegio di Napoletano, fenza fario prima prefente al Re; n. 113. Coadjutorie de' Benefici colla futura fue-

Coadjutorie de' Benefici colla futura fuecessione, alle Bolle di Roma spedite per quelle non si concede l'enequatur:

L. 2 t. 10 ap. 1 n. 6 p. 122.

Cocchieri non lascino i cavalli co'cocchi
foli, ne li faccino correre per la Cittàs

J. 10 1. 26 n. 1 p. 195. Non fi dominino cavalli dentro Napoli n. 2. Coltivare il fondo per uso proprio volendolo H Luogo pio, puole, non competendo prelazione al conduttore antico zendo prelazione al conduttore antico.

I. 1. 28 ep. 1 n. 35 p. 203.
Collaterale Configlio ono 3'ingeriva negli
affari del Sacro Configlio : I-2. 3 m. 1 p.
8 . Il Configlio Collaterale vien abolito
pel anovello governo del proprio Re, e
fi crea un Configlio di Stato , n. 2
per. 9.

Collissione de Benefici Ecclefaritici, colui che non ave privilegio o padronato non s'intrometta in quella 2 l. 1 l. 7 m. 2 p. 34. Li Benefici Ecclefastici fi conferticano a foli Nazionali l. l. 1. 10 p. 108. Ed ai Naturali del luogo quando fitto a bibli p. p. 1 m. 2 p. 111 e m.

12,

12: Anche le 'Cappellanie , e rendire' Ecclefiaftiche , n. 3 ; o penfioni , n. 16. A' foratieri del Regno, la collazione è nulla , ancorche prefone il polleffo , n. 4 p fra ! E' in liberta "de" Vefebel conferre D gotta e Benefici Ecclefiaftici a Sacerdoti o cittadini o diocellini , n-11. Ove ta sanello l'obbligo di dottorato o licenziato , fi conferifca a chi ha tal grado , n. 17 p. 113 . Le Dignitàza concorfo , n 18. La preferenza de cittadini apli efferi ha luono ne' Benefici di libera collazione etclefiaftica , non de' Padronati , n. rg . Le Cappellanie laical pour fi conferticono ad elleri : 1. 1 1. 11 ap. 1 n 6 p. 116 . Neppure

furghi fian preferite, n. 7. Coffazione con riferba di penfoni : Tunt i Benefici femplier e refidenziali . Ves fcovadi e Badie di liberatollazione romi tificia, fi debbono conferre a' Regnicos It . con rfferba 'di ventimila ducatt di penfiont a disposizione del Pontefice , e venti altri mila a disposizione del Re :

quelle de Luoghi pii, ed i naturalt de

1, 1 5 22 p. 225. Callegio de' Dottori . l' Arcivefeuvo di Napoli effendo del Collegio , gli fi debbono li diritti, ancorche non intervene gar f: 10 t. ? n. r p 9 . H Collegios di S. Tommafo d'Aquino ; ed sitrh Collegi Domes cani del Regno , non poffono fpedire privilegi di Dottoraro o di Licenziatora, qualora non ficho del loro Ceto, ma feltanto attettatora fas vore de goei che in effi thudiano Filofos fie e Tell gia, per ellere ammefti alla faurea doctorale nel Collegio de Teolos gi in Napoli : w. 2 p. 10 - Il forn de' Detror dei Collegio e quello del Gran Cancelliere, w. 5 p 11.

0:

retil

0.38

208

con

p. 10

ÇDÎ\*

110

Collegio, o fia Convinto, Regale del SS. Salvatore de Napoli ; e digli altri del Regno, e loro Regolamento Del Governatore . Det . Prefetto . Del Trovredirore. De' Capicamera . D.' Camericei, Dell altri Individut inferiori . Eiere zi di itetà " Dife pins del Coquino . Scuole . D. 1. mancanze" de Convitrori . Scrole, e Collegi del Regno o / 10 t. 6 n. 1 p 56; Litrusions per le Scuele e per de Convieti Reali der le Scunie Ind. Gen.

del Selvatore. Per le Scuole delle Provincie. Orario degli efercizi di Pierà . e di studio per li Collegi, n. z p. 64. Editro per lo concorfo alla Cattedra delto boucle ftabilite in alcune Citta del Regno , e foldi : n. 3 p. 705:

Collegio de Nobili, quei che in effo gos dono le merze Piarze, nelle vacange delle intere tono preferiti: 1. 10 to 6

n- 4 p. 70. Cotlerte , V. Efsttori della Regie Cot-

lette : . . . . . . . Collectori e - Succullettoria Mamorail del fratti delle Chiefe vacanti fi tolgono ? 1 f 1, 7 7 4 P 401 6

Colligendum Saremulat , V. Relegati . Commedie non fi faccino in cata fenza ordine del Re: 1. 10 s. 27 m T p. 1994 Li Prefidt fiene i Delegati de' Teatre Sperracoli, e Fest in ne tuoghi del Regno ; e coi fuo Affeffore preliedano in refidenza : riveda, e offi le comedie ? ove non vi è Prefide , e fia luogo di Caftello, prefieda l' Udirore della Trup. pa, e dove no , il Governatore locale gli uni e gli altri come Suddelegati del Prefide. Abbino la cognizione delle caus fe dipendenti dall'appalio e e cintratti teatrali , e per quanto necorra dentro s limiti del Tratro, e fi dia gradatim it gravame all' Udienza generale di Guera ra e Cafa Reale , w. b . L'efecuzione del foro è ioltanto per li Teatri , come dal feguence Reieritto

Avendo il Ke per legga fibile e petpes Aggiunto sua preferitro che l'efenzames del fore degl' individui addetti a Teatri'e note taccli ne' funi feliciffi mi domini s' intenda foltanto per le cause de Teatre, a apettacoli , dovendo in tutte le airre caufe di effi individui procedere li Tribunali e Magistrati ordinari comprienti-Ne previngo di real ordine V. S. Ill. per fun intelliganza e governo; e-perche ne difonga l'eletuzione per la paste che le fpetra in geelts Provinciane Non. 6 Octobre 1703 P Carlo Demorces Ste. Commefferio-de Campagna, e Sie Prefidi delle Provincie ... ... ...

Commedie buffe fi viera agl. Ecclefist'ei d'intervenirvi : / I si q. ap: 10 n: 12 A. 106.

Commende. della Religione di Malta in

Regno fi conferifcano a' Cavalieri nazlo-

Commeffario di Campagna, e fuo Tribunale , non poffa zifedere net Cafali di Napoli : debba mutare il fuo Tribunale ogni due mes da un luogo all'altro t debba offervare la pr. 6 de Commiffariig : non imponga contribuzioni alle Terre : pon polla dar guidatien fenta preçedere fervizi, ne licensa d'armi eccetto a chi farà sicua fervigio nel termine stabilito, fenza proroga, ne a più di tre mitt e per li guidatici e le li-cenze d'armi fi tenga un libro di regifiro , colla fpiega della giornata , perfona, luoghi, e servizi che devon fare e i delitti che han commeffi , per li quali 6 concede il guidatico e la giuridizione del Commessario di Campagna, fi eftende ne' furti di ftrada pubblica e in campagna; negl' incend; penfatamente fatri di cale o pagliari dentro o fuori l'abitato , come di felve , boschi , feminati o vittuaglie riposte nell'aje; ne' ricanti , ancorche non efatti , perche feß venuto al fequeftro della persona asportandola da luogo a luogo : negli armamenti per la campagna con armi proibite a modo di fuorulciti in comitiva almeno di quattro , commettendo delitti , ancorche non preli in flagranti ; ne' ratti violenti fatti in campagna n donne di qualunque condizione; e ne' delitti commelli more piratico, comprela anche i complici ; negli altri cafi procede ordinaciamente, e parendo che fiena delitti di mal esempio, nhe meritina sigore straordinario, si riferisca, per con-cedersi la facoltà di procedersi ad medum belli: nel Tribunale di campagna vi sieno il Mastrodatti e tre Scrivani Glariati , e'l numero fubilito di Soldati: quando il Commellario va ad iffansa di parti in acceffo , ceffa per meià al falario eli fi da dalla R. Corte, e 1 fimile a' Subalterni : non fi efigga da' carcerati diritto di Sportello : si offervi la Pandetta della R. Udienza di Salepno, e non fi eligga diritro pel fuggello: le telle de' banditt f verifiching per informazione : non poffa comporre delinquenti : e che tenga li feguenti libei di regilles , ciol uno per notarfi le fenten.

ze e decreti definitivi , e la copie autentica si ponga in processo; un altro per le pleggerie che si prendano; un altro per le contumacie e loro condannazioni , ed un altro fimile tenga il Maftrodatti ; un altro per le licenze d'ar-, mi ; un altro per tutte le relazioni ; ed. un altro per li carcerati: 1. 3 t. 23 n. 1 p. 371. Si affegna il foldo di ducati. 150 al mele al Commeffario di Campagua : il Commessario possa nominare i Soldati del Tribunale, e borratgli, a' quali si stabilisee il soldo: ogni mese deve inviare al Re nota di totti gl'inquiliti così carcerati che affenti : le compolizioni de' carcerati li facciano col confenfo in ifcritto dell' Avvocato de' Poveri : non & poffano, tenere carcerati con cannale, ceppi e manette, fenz' ordine In iscritio del Commessario : il Sopraintendente della Campagna viliti il Tribonale due a tre volte l'anna : le fpese che occorrono nelle carceri del Tribunale fi facciano per appairo nella Camera della Sommaria: il denaro che avanteit per lo mantenimento del Tribonale fi ripartifca alla R. Corte e alle Univerlità contribuenti , n. a 6 t 6 . fet. p. 376 . Il Commeffario di Campagna ulcendo in accello non è obbligato. a dar tavola alli Subalterni , ap. I n. 1 9. 380. In Terra di Lavoro non vi è Udienza Provinciale, n. 2. Li Tribunali Superiori dirigendo provifiani al: Tribunale di Campagas , gli dieno il trat-tamento come alli Prendi del Regno , m. 2. Il Commefferio di Compagna dove procede ex delegatione & ad modum belli it Giudice di richiamo è folamente la Real Camera . f. 3 f. as m. 25 & s p. 298 . Non faccia eligere diritto di figillo per licenze d'armi, guidaticia o prorogezione , patenti di Caporali e fimili , \$ 41 p. 401 . Tenge inventorio de' beni de banditt , che fara vendere a e dar conto alla R. Camera ogni anno , 5 43.

Commellari deftinati a qualche difimpegna devon dere pleggeria della loro rettiradine: 1. 2 1.20 m. 2 5 6 p. 304: Comme'ari delle pene ficali non ellorquano forto pena di galea, 6 60 p. 314: ne nortino con fe memoriali da effi procuDEL CODICE DELLE LEGGI.

rati in nome de' debitori del Fifce , per ottenere dilazione, o grazia, \$61 : nelle commellioni fi taffino in corpore le giornate, e le il Commellario folle dottore, non poffa pretendere di più per quella qualità, \$ 63 e 64 p. 315: agli Elecutori non fi diano più che due fervientl, § 85: fi Commeffarj eriminali non prendino falario dagl' inquifiti , \$ 67 2 effi non poffon dare funicelle a' tellimoni, e questi convinti possan tormentarii fenza funicelle , § 66 : li Commeffari deffinati a prendere informazione di alcun delitto , won poffono citare i rei , 173 p 316. Alli Commellari che palpiù del voverto: 1. 3 1. 22 ap 3 n 4 9. 341 . Li Mastrodattl w Serivagi Fifeali ulcendo in commella a prendere informazione, giurino e dieno pieggeria di difimpegnare fedelmente i' affare : 1. 2 t. 25 n. 12 6 8 p. 393 . Agli Offiletto e p.glia per tranfito: f. 4 t 4 n. 2 5 Officiales p. 183 . Li Commeifarj della R. Zecca , e Portolania non tranfigano coll' Univerlità nell' eleguire le loro commeffe, # 4 p 184. Gii Efecutori efigano giufta la Pandetta . # 5 P. 184 . Li Commeffari ne' difimpegni non alloggino a spese delle Università , ne di particolari, ma fi provedano da le come ogni altro paffagg ero : Salario ftabilito a' Commeffari ed altri ? fe fono Minifiri di Provincia docati tre il giorno pro Fisco , e ducari quattro ad illanza di parce : Razionali di Camera e Procuratori Fiscale di quella, e della G. C. alla steffa ragione di fopra : Ma-fivodatti in capite del S. C. e della R. C. e Vicaria, dotati due al giorno pro Fifco , e tre di parte : quelli che non fono dottori tarlini dedici pro Fifco : Officiali della Scrivania di Razione Teforeria, carlini fedici il giorno: Capitani di Campagna un ducato il giorno , e foldati a piede carlini due , e a tavallo gr. 22 e un terzo il giorno : Aguzzini carlini tre pro Fifco, e ciaque di parte il giorno . La dieta del Configliere , Presidente e Fiscali della R. C. e G. C. è di focati sei il giorno pro Fifco, e dieci di parte, e dell'iftef.

altro

a al-

nna.

Ma.

ar-

; ed

3 4.

ucati

npa-

are i

i, a'

mele

l'io-

com-

con-

' Po-

i cos

rdige

Tri-

Tri-

Ca-

Til

alle

6 .

mp4-

gato

n. 1

vi è

008-

Ti

trat-

do-

dum

en-

1110

stick

sli e

12510

ere s

150

gaa itu-

ors.

3300

, pl

or de

fa maniera ti Prelidi : li Giudici della G. C., e Commeffario di Campagna ducati quattro il giorno pro Fifco, e fei di parte . Li Commeffari de' Percettori nolla efigano dalle Univerfità per dilazione ; ne gli Amministratori cuovrano una sartita per l'altra : li Governatori locali prendano della controvenzione informazione ( e la rimettino in Camera . 10. 15 p. 192 ) : w in R. Comera non ammetta fimili partite di alloggiamenti. e spele, n. 6 p. 185 e 186. éstrozione per li Commellari quando vanno ad eseguire contro le Univerfirà per li pagamenti fifcali : rempi ftabiliti per le cande : gli Amminittratori non fi fervano del denaro pubblico e maniera di efeguire e vendere, e falario del Commelfanon posta partecipare dell'esecuto, n. 7 p. 186 . A norma delle Iftruzioni date per l'efazione della R. Corre , e fuoi Affiguatary , fi regolino li Commellari Spediti per li Creditori Arumentari contro detre Universica e particolari obblimati, n. 8 p. 189. Li Commeffari non moleftico i cittadini fuori del territorio della lor patria per debito dell' Univerfità, n. 9 p. 190 . Non fi efigano le diete vacate nelle informazioni degl' :nquiliti pria che fieno verificari i toro delitti, n. to p. 191 . Non fi faccino reprefaglie, ma fi adifca a' Giudici co moetenti, w. It . Li Commeffer mon polfono fequeftrare bovi aratori e animali da malini , ne fare reprefaglia , n. ea. I Commellari non pollono eftrarre carverari dalle Terre , fe non moftrino fe commeffionali alli Governatori focali , m. 12. 4 Commelfari che vanno in acsello debbano determinare la capla fu la faccia del luogo con la facoltà fi darà loro, ovvero determinaria al fuo ritorno fra un mefe , w. 14 . Li Commeffari fpediti da' Percettori , fi dia lora Annza, ftrame e letto , # 16 p. 192 . Li Commeffari e Subalterni de' Tribuna. li Saperiori debbano domindare licenza ni Tribunale della Provincia, nella quale debbano discaricare le loro commesfe , ap. n. v . Torri li Minifri della Capitale nel deftinare Commeffari, preferivano loro di dar parte al Prelide della La

TOINDICE SENERALE

Provincia, nel qual dovere vengono ind ciuli li Procuratori e Sollicitatori Fifcali , Segretari , Percettori , e Razionali; ed effendo qualche Ministro , fi dia avvilo al Prelide o con Dispaccio, o aoni altra carta del Cepo del Tribunale che tardice la commella . . n. 2. Li Commeffari del S. C. devono, anche moitrato le loro commelle alli Governatori de luoghi e ne quali debbono efecutogiarle , purche non fia affare fegreto . o iudizi, da'quali posta giugnere l'avvilo a' debitors o delinquenii : 1. 3 1. 8 cp. 10 m. 11 g. 128 . Li Prefidi , data che abbino la licenza alli Commeffassi degli Arrendaments pel difimpegno , inpuila s' intromettino; e avendo cola in contrario , riferifcano al Re: l. a n. 7 ap. n. 1 p. 302. Li Commeffars deglis Arrendamenti devon presentare le Commillionali ai Governatori, altrimente fian çarçerati , m. 3. "Li Commoffers she fi, deilmano fieno abili e idonei , ne fi cambiino tenza caufa ragionevole d' infermità o di furtos J. 5 1.6 1.4.2 10 p.79 e 80 . Li Commelfari fraditi contre le Università non possono dimerare più di otto giorni t l. 9 s. 7 ap. 1 n. 24 n 107. Li. Commeffer; devono efigere l'accello e ricello da un luogo all'altro. ed to una commella notarfi tutt' i luoghi: 1. 5 1.. 7 m 19 \$ 6 p. 99 . Conferma della precedente pram. con alcu-

ne fpiegazioni, n. 20 p. 100,e 21 p.101. Commellar, che si speditono suori dalla R. Camera si nomisino dal Luogotenenta in Ruota, e non dal Presidente Com-

termine: J. 10. 1. 12. in. 15. p. 109-Commelle non la commertino frequentemente da' Tribusoli di Napoli a' Minifri delle Udienze Provinciali , che gli obbligaffero a partire dalla refudenza, e in particolare alli Delegati degli Artendamenti , a' quali li aggiuoga che dovendo uficire , follipilicato altri per li negozi degli Arrendamenti : L. 3 t. 8, ap. 14 # 4 p. 130. E quando fi commettono a detti Ministri da d'simpegnarfi negozi fuori la refidenza, fi richiede, il preventivo permeffo del Re., ap. 15, li negozi che ad altri commettono , na 2. Le commesse da' Tribunali di Napoli fi debban dirigere alli Presidi , non, già alli Ministri particolari delle Udienze, m. 5. p. 131. Se il Prefide fi trovaffe dillanre dall' Udienza pon poffono. li Tribonali di Napoli commettere la negozi alla Udienza vicina , per non confonderli i limiti giuridizionali. delle Ud enze, # 6. Li Tribunali di Napoli devon dirigere le commelle alle Corti e Tribunala Regi , non alle Corti Baronali , "-7 . Li Tribunali di Napoli , dovendo spedize ordini da disimpegoarfi in giuridizione o Provincia da Ministri non di quella, debban umiliarne consulta al Re , e conseguendone L' approvazione, prevenirne, li Prefidi della provincia, nella quale dovranno deta si ordini dilimpegnarli, » tt. Quando un Ministro elce dalla residenza per di-Cearicare una incumbenza per ordine del Re , non posta disimpegnarne altra fenza il regal permeffo , ap. 17 n. 2 p.132. I Giudici andando in accesso pro Fisca non prendano altro che le fp:fe : nè vae dano in accesso sena ordine del Re : L 3 t. 12 n. 5 p. 170 . Li Ministri anzioni , eliggano le diere per le fole fpeie che fanno, ep. 3 n.6 p. 256 . Commeffioni di peli e milure per le Provincie non fi d'ano: L 3 & 2, m. 12 9 3 p. 393 . Li Ministri che vanno in accelle parti , ap. 1 n. 4 p. 404 . Non fi spediscano Ministri dalla Capitale fe non per caule gravi : l. 4 f. 44 n. 1. p. 182. Ne Commellari da R. Tribunali , ma fi- commetta l'efecuzione al Governato. re locale, o Uditori delle Provincie, e qualora occorreffe uscire, s' impetri licenza dal Re; il che non s'intende per gli Esaminatori e Subalterni , i quali debban giurare e dar cauzione di efeguire le commelle lenza oppreffioni ed eftorfioni , per le quali si vigili , ed in quel-le si tasta loro il falario , n. 2. Commessibili, e robe, non possan vendersi per le strade, eccetto ne' luoghi desinati, e la pena si essa dal Poetolano : l. ro. r. 19 n. 6 p. 184.

Commutazione di volontà è ritervata all' autorità de' Sovrani, non de' Magistrati : f. 1, 20 ap. 2 n. 2 p. 191.

Commutazione delle pene , V. Compen-

M

1-

3

6

34

81

ná.

0.

, c

pet

21

gi-

Comparendo il reo cirato, gli si dè copia della domanda a spila dell'attore: s. ri s. r. r. p.7. Se il reo rieuserà rifpondere, si avrà per risposto, us detercus; n. 6.

Coming wests no fi posse comprese contended in eR. Casielli dasso de compression in eR. Casielli dasso de compression in experimental e

ra : 1. 12 t. 53 n. 3 p. 188 Compleation. Na giorni di Baciamano, i Ministri nell' entrare debbano lasciare fuort la cappa, eccetto i Capruora della Camera di S. Cheara, o altei Mini-Ari che aveffero rale prerogativa : 1. 2 4. 3 ap. 1 n. 2 p. 15 . Si thabilifce il nomero de' Biciamano, n. 3. Ne' giorni folenni di pubblica letizia fi ammettino in cafa del Prefide, o dell' Uditor Decono la Nobiltà , gli Avvocati , e le attre Perfone di diftinzione della Citrà. a mostrar l'offequio dovuto al Sovrano, ancorthe non fieno invitati dalla Città. Intervengano li Rappresentanti della Ciztà , cioè il Sindaco e gli Eletti Nobili e Popolari, enl Governatore Politico . precedenre avvilo . Adempiti quelli atti, pafferanno alla Chiefa, ove ficelebri la funzione, la Nobiltà, gli Avvocati, e le Perione di-diftenzione: indi partirà il Prefide , dando la dritta alli Minufri del Tribunali, e la fiantra alla Città e Governatore , e giunti in Chiefa, riceveranno alla porta un atto di complimento dalla Nobileà : Terminata la finzione, e ricevuto alla porta del la Chiefa na altro atto di complimente dalle Nobiltà, fi restituiranoo col medefimo ordine alla cafa del Profide , re giunti alla porta principale della mede-fima, fi sciogliera il Preside dallo accompagnamento, n. 9. Nelle Feite Regali turt'i Ministri delle R. Udicose in corpo con li di loro Subalterni debbon andare in cafa del Preside a complimentario ; il quale dee nicevere il Corpo del Tribunale com la dovuta decenza ed onorificenza , 1. 3 1. 22 ap. 2 m. 33 p. 340 . Li Rappresentanti del Pubblico invitino la Nobilià, come dal feguente Referitto.

Nelle funcioni Reguli che fi follennizza-[Aggimus no nelle Chris è Luoghi del Regno; il Sindaco del Luogo debba invitare tutt' i Nobili si diservenire; e nel cafo che alcuni di coltore novinini impediti e non timento contro di effi per tale manonana i bufando che la maggior parte, o molt de nobili del Luogo intervengamo per derveo della funcone. Nap. 6. Sertem 176. J. M. Merchis Tannett. All'

Udienza di Lucera .

Comp fizioni fi registrino ne'libri de' proventi fifcali . A. 3 1. 12 n. 64 rito 273 lunque delitto, fuorche gli eccettuati, r. 174. Non fi compongono delitti, fe non provati . r. 276 . Non fi compongono li rei , se non concordata la parte, n. 66 cap. 16 p. 245. Tutte le composizioni si faccino con intervente del Fiscale, n. 3 p. 160 . Dove venga impolta pena di morte naturale, o mutilazione di membro non fi possa comporre , nè commutare in pecuniaria len-22 ordine del Re : il denaro delle compoficioni vada in potere del Percettore : quelle fr faccino in Tribunale , inteloil Fiscale, delle quali il Reggente possa rimettere la terza parte fotto ducati trenta, e fopra coil'intiero Tribuoale . il Percettore debba regitrarle nel librot composto il delitto, non si posta moderare, # 9 p 172. Le composizioni in Vicaria fi fanno dal Reggenre , da due almeno Giudici , e dall' Arvocato e

Procurator Fiscale, e Percettore in un Compromesso si accorda tra congiunti fine giorno della fettimana: /. 3 r. 20 n. 3 ti p. 305. Li delitti che meritino ! erilo pollose comparii, e non toltra 13 p. 309. Nelle R. Udienze mon fi fa composizione fenza del Fifcale, \$ 36 p. 311 . Quando i Tribnnali riferiscono al Re sopra la domanda di grazia o compolizione , debba dire intorno alla perquifizione del fupplicante , 3 59 p. 314. Si concede falcoirà a Fresidi , ed altri Officiali di componere con denaro certi delitti tranfigibali: f. 12 t. 91 8. 2 p. 313 . I famoli ladroni, ed altri di gravi delitti non fi compongono, n. 2 . I giudici che compongono delitti di pena afflittiva , fi privino d'officio , n. 3 . I ricettatori de banditi neppur fi compongono , w. a p.216 . Le ferite non letali, e di memoro non fcille, poffono componersi, m. 5 . Non possono componersi, o transigersi delitti, che meritano pena afflittiva, fenza permeffo del Re, n. 6. Non poffa componersi causa fenza remiffione di parte, e la pena di morte, o di mutilazione poffa commutarfi colla galea, w. 7. Non fi componga in terri cali per via di tranfazione, n. 8 p.317 . Non fi componeono ricettatori , e fautori di fuorulciti , n. 9. Non baffa la remissione di colui che muore , per la compolizione , ma di tutti coloro, che han dritto di querelare , m. 10 . Per le composizioni fi offervino le leggi del Regno, n. 11. Tutti coloro, che fuccedono all'uccifo, debbano rimettere , m. 12 p. 318 . Non pagandoli la quantità compolta, resti germa la pena, n. 12. I condannati per le Corti Baronali non possono compomerfi dalla Vicaria, m. 14. Le composizioni . e tranfazioni de' rei fi regiftrino dal Segretario della Vicaria , fotto pena di nollità, n 15 . Le Corti inferiori matidino alla Udienza nota delle compolizioni , n. 16 p. 319 . ( V. anche Tranfazioni à

Compratore di roba da non padroni perde ti prezzo : 1. 11 1. 23 n. 1 p. 150 . Chi compera roba da altri dee farft dire il nome, cognome, patria, e luogo dove abita, e tenerla esposta al pubblico per dieci giorni, n. 11 p. 152.

al quarto grado di confanguinità o affi. nith indufive fecondo il dritto civile nelle caufe civili e mifte pria del termine a provare : gli Arbitri debbona terminare la caufa dentro due meli fe Taranno concordi , e fe discordi , debbono elegere un terzo non folpetto alle parti, col quale debbon terminarla fra un mele : il falario degli Arbitri fia la quinta parte della trigefima : il compromeflo non ha luogo dove fienvi instrumenti , tentenze , ed obbliganze liquide, ne melle caufe feudali: 1.9 1 3 n.x p ta. Il gravame dal laudo fi porti al Giud ce ordinario del luogo, il quale, intefi gli Arbitri , spedifca la caula del gravame dentro nu mele fenza figura di giudizio en eifdem adis : ma fe fi allegaffe lefione , fi dia termine; e quel che fara giudicato fi efegua , ne fi ammetta gravame fe non elegoito il decreto con pleggeria de rellituendo in calo di ritrattazione, n. a p. 15 .

Concessioni ed alienazioni degli offici ed impieghi fatte del Duca d'Ang b fi dichiarono pulle : 1. a t. 14 m. I.

pag. 38. Conclusione in causa dopo seguita non fi ricevano testimoni ancorche per indagare la verità : f. 11 r. 1 n. 14 p. 13 . Le caule prima conclule prima li spedifeano , w. 15 p. 14.

Concordare, non fi poffa forzare il reo : 1. 3 t. 12 m. 64 rice 261 p. 239. Non polla concordarii il reo fe non concordata la parte, r. 272 p. 241. Per con-cordarfi il reo, deve prefentarit, e coftare negli atti la pace fatta : v. 275.

Concordato tra la Real Corre di Nipoli e la Santa Sede conchinfo in Roma nell'anno 1741, e pubblicato a 24 Luglio detto : 1. 1 t. 32 m. I p. 200 fine al w. 2 p. 231 , colla deroga alle difpofizioni contrarie al medelimo. V. Immunità reale. V. Immunità locale. V. Immonità personale . V. Requisiri de promovendi agli Ordini . V. Vilite e rend mento de' conti delle Chiefe , Eftaurite , Confraternite , Ofpedali , Confarvatori, e fi mili Luoghi pii fondati e governati da laici. V. Caufe e. delitti , ne' quali i Giudici ecclefiafioi

potranno procedere anche contra de' laici. V. Introduzione de Libri forestier! . V. Materie Beneficiali . V. Tribunale Mifto .

Concorfo alla Cattedra de' Regi Studi , V. Studi della Città di Napoli.

Concubinati fi puniscope con pena pecuniaria , carcere , o efilio ; e le donne forefliere scatidalole fi sfrattino dal luogo: 1. 12 1. 49 n. 8 p. 167.

Condanna che fi fa di alcuno in Cattello , l'elezione di questo si riferba al Re: 1. 12 1. 87 m. 1 p. 209 , Non fi condanna alcono in galea per meno di tre nani, n. 2. Ll rei non poffano condan-narfi a fervire nelle regio Truppe , n. 3. Pronunziandofi fentenze non ecceun Soldato degli Eferciti per delitto commello prima di affoldarfi , e che la qualità della pena non fia infamante, fi dia parte al Re prima di eseguir-

6 , 4. 4.

Condannati per causa de' delitti da' Baroni alla galea, debbonfi rimettere a quella del Re : 1. ta 1. 96 n. 1 p. 328 . Gli nomini di galea non poffono ufcire a turba , n. 2 . Si condannino in galea anche per meno di tre anni , n. 3. Si poffono mandare il carcerati in galea in deposito, n. 4. I condennati in galea mentre non navigano polfono flare nelle loro case, ove in quel luogo non, fis l'offeso, n. 4. La qualità della no-biltà debba degl' inquiffei dedursi nella prima , o feconda iffansa , n. 6. A' foggitivi dalle galee fi duplica la pena dei tempo rimanente, n. 7 p. 329 · I condanneti debbon reintegrare il Fisco. delle diete pagate a' Commessari, e Mastrodatti spediti a prendere le informazioni, s. 8. Non 6 condanni-alcuno a fervire nobilmente in gales , s. 10 . . Li ricettatori de' galecci fuggiti , foa paniti , s. 11 . L'escolpazioni de confamuati a morte non han fede , m. 12. Li condannati a morte per la Camera della Sommaria escono senza Pennone, m. 13. Colli rei condannari fi trafmertino dalle Udienze anche li proceffi originali, per farfi della Vicaria la revisio-De : ma fe vi faranno correi affenti , fi trasmettino le copie : li condannati dal-

le Corti inferiori , fi rireggano dalla Udienze, n. 14 p. 330 . Il 1empo della condanna in prefidio fi numera dal giorno , che entra nell' Arfenale , m. 15 . Nelle certificatorie de condannati a Prefidio, o ne' Castelli, che da' Tribunali & rimertono alla Scrivania di Razione . fi spieghino le cause delle di loro condanne , m. 17 . Per li condannati in galea non fi ammertino fedi d'infermis ta, n. 18 p. 331 . Per li condannati . sutto it tempo che flanco melle carceri dopo la condanna, dee venire in confiderazione, m. 19. Non peffe più la Giufizia per la piazza di Caffel nuovo, per la ftrada di Fontana Medina , e di Toledo , n. 20 - Ordinanza per li condannati a Prefidio, n 28 . Ancorche li presidianti fuggitivi fi prefentino volontariamente, fon foggetti alia pena, n. 22 p. 333 . Di quei, che il mandano a Prefidio fi mandi nota alla Segreteria di Giultizia de' nomi , cognomi , patria , e condanna de' medefimi n. 23. Pena per quei, che tentano di fuggire dal Prefidio, m. 24. Ordinanza per li condannati in galea fuggitivi m 25 . Li relegati nelle Ifole di Sicilia, per godere di quella fouvenzione, debbono prefentare in Sicilia copia della lero, condanua , m. 26 p. 335 . Gli efiliati non postono dimorare in Napoli, ove rifede il Principe, m. 27 · Nella nota de condannati, che dalla G. C. fi manda at Re in ogni mele, fi mettino con capitolo separato li condannati di catena; n nel fine del femeltre fi dica fe fia terminato. it numero della catena, n. 18 . Si aumenta la pena per li galeotl, e deportati fuggitivi, u. 29. Condannati per furto debbon mercarii alle

spalle con ferra infocato : n trovandoli dopo le due ore per la Città, fi punifenno: L. 11.1.23 m.tt \$ 6 a 7 p. 153. I condannati per furto, portino il cappello verde : 1, 11 1. 39 n. 4 p. 184. Conferma degli Amministratori delle Chiefe

e Luoghi pii laicali non poffa farfi fenza licenza del Re : At t.11 op.4 n.15 p. 119. Confeffion | de' Banditi , V. Banditi . Confesiori non Regnicoli non possono con-

feffare : l. 1 t. 14 ap. 3. n. 4 p. 131. Confronto de carcerati fi faccia avanti al Giudice : 1- 3 s. 25 n. 12 6 4 p. 393.

Confegio , V. Immunità Iccale . Congregazioni laicali non si forzino ad affittere alli giuftiziandi: f. t. 11 ap. 2

n. 2 p 116.

Coperua del Parroco in Inopo della Decima è di docati cento, fu la quele non compete quarta decimale al Vescovo ? 1 1 1. 14 ap. 2 n. 3 p. 130 . V. anche l'arocchie dotate di congrua dalle Università.

Congruo , o fia Retratto per dritto di congruo , fi debban quelte cause decidere elecutivamente colla relazione de' Periti. cecetro ne' cafi, ne' quali occorra un termine fommario : f. 11 4. 1 n. 18 6 12 p. 19 . In quante maniere fi ritrae un fondo per dritto di congruo in vigore della Collituzione Sancimus: 1. 11 6.19 w 1 p. 109 . Il prezzo del fondo fisbilito, che si retrae dal vicino in vigore della Confueradine di Napoli , fi dee Rimare e figuidare nel tempo della feosenza proferita contro il compratore condennato a rilafciare il fondo, non già nel tempo della vendita , o della domanda del vicino, o della contellazione , n. 2 p 113 . Nella vendita fub boffe li vicini fi obbligbino a licitare engli altri oblatori concorrenti nella fuballa, volendo comprare, altrimenti l refti effinta ogni azione di congruo , non: offente le Confectudine di Napoli, a 201 La Costituzione di Federico, e le Confuerudini Napoletane vengono abrogare. in quanto al congruo, il quale fi reffriage in foli due cafi e di condominio , e cuando concorre la congiunzione del fanoue conpulativamente alla vicinità delfondo, che non ecceda il terzo grado di fola agnazione: che il tempo a restorre sia di trenta giorni dal di della denuncia, e quella non effendovi di un prine dal di del contratto, n. 4. Queflo I ditto pon s'intende per l'enfireofi, ed ffi to a fungo tempo ; ne' quali l' rziene del renatto s'intende con derto In to sholts , a. 5 p. ris. Il comprairire di en fondo è tenuto dentro un er no retliquirio al vicino charlo domagde per congruo, ma te la confinenzi fono due, fi divide tra effi uguelmenter f. it pr. 19 - 600 f. 11 p. 242 . 11 dritto . aci congreo con pete in printo luogo

a'laterali, dipoi a quei one g!i hanne. in frome : li ruff ci di non libera condizione, e le Chiefe non hanno quella dritto contro i napoletani, con/o 2 . La Chiefa non dà ne r-ceve congruo, conf. 3 p.243 - Se una confina da un lato , e molti dall'altro , il primo fi prende la metà, e l'altra gli altri; e te uno di quetti voglia il congrao , e li rimagenti no , è tenuto a comperar tutto , o reili eiclufo, conf. 4 Se una cafa ha due piani, e due padroni, uno di contoro è preferito agli laterali; ficcione il focio e proferito auli altri , conf. 5 . Se una cale ha più piani , al profirmo infer o e compete il congruo fopra il fup rio e immediato; ed al superiore sopra l'immediato inferiore , conf 6 p. 244.

Confeguatari, il denaro che per questi fi efige fi d vida per as O' libram pro rata tra elli: 1. 4 t. 2 n 187 p. 162; e non fi fpenda per altra caufa , nemmeno is

tercetti, # 185 p. 16t.

Confento della moglie nell' alienazione de'beni che si faccia dal marito, elia non fi pregiudica nella fua dare, ma foly nelia quarta , o fia antefato , dal marito co firustole : I tt 1. 10 conf. I p. 228. La moglie intervenendo sol marito nell'alienazione di qua'che fuo ilabile , non poffe in di elle chieder la fodisfazione delle sue doti, ne dell'autefato , conf. 2.

onfervatori di donne oblate, educande e fimili, il Vescovo in essi non vi ha ingeranza: I. 1. 1 17 ap. 5 n. t. p. 160, c. n. 4. Ponend fi in Confervarorio dalla Poseffà la cale qualche donna, fi alfegni l' antecipazione , n. 2 . Se foffe Tempio, si notizii il Delegato del Luogo per diporne l'entraia , anche fe dovelle entrare qualche Minutro

n 2 p. 16t. . .. Confidato di Mare e Terra 6 erige compoito di ciique Confoli e due Atleffort di un Razionale, o fia Segretario , dell' Archivario , e quattro Attitanti , due Forneri, ed un Capitano : terrà le fue feifioni tre giorai la fettimana in un appartamento dentro la R. Digana, colla giundizione di decid-te i li est Spettante al treffico marittimo e terrell e fola falle vertrate inipille , intein)

ed esterno, ed a' cambi, con ammettere l'appellazione al Supremo Magistrato di Commercio : gli Affeffori hanno il . voto consultivo , non decisivo : 1. 8 t. 2 n. 1 p. 57 . Simile Confolato fi effee in altre Città del Regno nel numero di venti colla medefima giuridizione , che per grazla poi si aboliscono . rilasciandos solo in alcune Città, n. ? p. 62 . Tutte le caple di Commercio de' patentati di qualunque Tribunale , fi conoscano da' Consolati, ap. 1 n 1 p. 68. I Confoli fian trattati come ogni altro Ministro Regio, w. 2. I Contoli amministrando Luoghi pii, ed altre cariche , fon foggetti a' Giudici ordinari , n. 3. Il Confolato è competente per la mercatura fra esteri e regnicoli, n. 6 . Ne'cali ne' quali li Consolati procedono per girata e cessioni di crediti, i Locati non fono comprefi, n. 8 p. 70. Contro · li Confoli fi procede come contro li Ministri del Re: 1. 11 1. 5 n. 10 p 45. Nelle cause fra Regnicolo e Foreitiero procede il Confolato, n. 21 p. 47.

Confoli delle Arti: per quello dell'Arte della Seta fi determinano alcuni punti : come per li Confoli digli Ebanitti i 1.8 t. 2 ap 2 n. t e 2 p. 72 e 73 . Nine individuo matricolato di qualunque Arte p la sandare ad incertare le · merci che s'immentino nella Capitale prima d'introdursi in Dogana , n. 2 . I Confoli dell' Arte delia Seta devono cambiare ogni anno, e dar findacato : Arr. n. 1 p 74 . Impedito alcuno di effi fi furrage altro daller R. Camera , n. 2. I Confoli dell' Arte degli Orefiei non hanno giuridizione fopra i fuoi

fudditi, n. 3. Confoli, V. Confolato di Mare e Terra. Confoli stranieri : non fi concede l' exeguasur alle loro patenti , fenza preientarft alla Segretaria di Stato : 1. 8. r. 2 ap. r n. 4 p. 68. La Città di Napoli polla nominare Confoli della Nazione, n. 5. De' Confeli della Nazione Napoletana e loro facoltà , n. 7. Nell' exequarur alle patenti de' Confoli delle Potenze frau'ere fi esprima che non fieno esenti dalla giuridizione ordinaria; nè poffono alzar armi nelle loto cafe , n. g. p. 70 . Effi non possono esercitare le loro fun-

Ind. Gen.

zioni fenza l'exequatur, n. 10 . I Nazionali non pollono effere Contoli delle Nazioni straniere , n. tt . Formola dell' exequatur alle patenti di Confole firaniero, n. 12. Ne'luoghi unn marittimi' non fi mettan Confoli', e prima didatsi l'emequatur, fi senta il Magistrato del · Commercio , w. 14 · Si dilucida la materia sudetta, n. 15 . I Consoli delle Nazioni straniere possono fare da arbitri non già da Giudici nelle pendenze de' loro Nazionali, n. 16 p 72.

Confulte, V. Relazioni o fian Confulte. Contagio, in quello del 1656 fi stabilirono le guardie, e non si ricevevano perfone fenza bollettini di falute : 1. 8 z. 15 w. t p. 215. Si ditribuirono i Deputati per le Ottine, Medici, Ch'rurgi e Barbieri, con iltruzioni da offervarfi n. 2 p. 216 . Si vietò a' Beccamorti di fpogliare 1 cadaveri, n. 3 . Niuno cambiar dovea cale, n. 4 p. 219 . Non fi vendeva acqua in pubblico, n.5. I Sediari portar dovevano il fegno, n. 6 . Oenuno ritirava i cani e porci , n. 7 . Anche i fani far doveano la quarantena. n. 8. Niuno ch' era infetto del contagio ufcir dovea di cafa fosto pena di morte , n. 9 p. 220 . [ Giudici di Vicaria andavano per la Città, e procedevano ad modum belli contra i trafagreffori de' bandi , n. 10 . litrazioni pel governo de Lazzeretti , n. ts. Ceffato il contagio si ordinò una vista , parga e quarantena generale di perione, cale e robe, w. 12. Illruzioni per quei che entravano in Città a foggettarfi alla quarantena, n. 13 p. 221 . Soito pena della vita e di fcommunica ognuno rivelar dovea le robe contagiose e sospette occultate, n. 14 p 222. Si vieiò a' marinari e vetturini, di trasportare perfone fenza bollettini dalla Sanità , n. 15. Si diede libera prattica a tutti co' bollettini della Sanità , n. to. Ne'bollettini fi ponevano i fegni, n. 17 . L'editto fatto dalla Podeità Ecclefiastica per gli Ecclesiastici, come pregudizievo e al dominio del Re , non gli fi diede elecuzione, n. 18. Si diede pratica di Cafali con bollertini della purga, n. 19. p. 223. Si diede commercio libero per tutto il Regno , n. 20. Per lo contaINDICE GENERALE

io in Puglia nel 1690 fi deftind un Delegato generale con alter ego . n. 21 . Fra ore 24 rivelar fi doveano quei ch' erano entrati nelle Città della Provincia di Bari fotto pena di morse, n. 22. Si disposero le guardie ne Rastelli in Napoli cogli ordini come mel contagio del 1656, e fi diedero le litruzioni . n. 22p. 224 . Si ordind il rivelo delle persone forattiere, e fi dettinarono i Giudici di Vicaria nelle vifice degli Alloggiamenti. n. 21 p. 217. Si cordonò la Cinà di Conversano., n. 25 p. 228. Quei che rompevano il cordone impunemente fi pecidevano, con altre ordinazioni, m. 27. E irovandofi ne'luoghi di alire Provincie far dovevano la quatantena , n. 28 . Quei che uscivano la martina per lavorare la campagna risirar si doveano la fera fotto pena di morte, n. 29.- Perfezionaso il cordone , niuno. paffar lodoveva fosto pena di morse, m. 30. Si formò una linea oltra del cordone anchecuitodira, n. 31. p. 229:. Si rivelavano gli ammalati a' Deputati della falute, e fi feparavano in quarantena, n. 32. Si ordinò il pagamento a' foldati del Cordone, n. 33. Ninno. accostar si doveaper un miglio al cordone , n. 34 . Si aprì il commercio a' Barefi, e fi tolfe la feconda linea, n. 35, I Deputati de" Onartieri faceano oggi mattina la vifitaoffication, n. 36. Per un mielio non fi accostavano, al cordone quei ch' erano. fuori del cordone , n. 37 . Niuno uscir dovea dalla. Provincia: e non si ammettevano quei della steffa. Provincia fenza bollettini della falute , n. 38 e 39 . Perla strage farra il contagio in Monopoli e Mola, fi, rinnovarono gli ordini, n. 40 p. 230, Si cordonò la Terra delle Noci n. 41 , Si ordinò il rivelo delle robe infeise , n. 42 . Si diede pratica alla Terra delle Noci , n. 43 . Non fi sbarcava roba di Levante, n. 44. Ne si facevano imbarcazioni fenza intefa del Delegato generale, n. 45 . Non si diede pratica alle Provincie deil' Iltria, e Dalmazia per elfere infatte del contagio n. 47 : Non fi pefcava di notte, ne fi amine leva commercio in finare con imbarcazioni forestieze, n. 49. Si permise l'imbarcazione delle mandole raccolte

ne'luoghi non folpetti, n. 50 . Si ordinò di aversi vivo o morto, un soldato che abbandonò il cordone, n. 32. Per la vendita degli oli fi fece capo dal Delegato per stabilire l' abboccamento, n. 55 p. 231. Si permile di uscire dalla Provincia di Bari, con fede di fanità, n. 56 . S'ordinò la purga, n. 57 . Si tolle il cordone, e si diede libera prattica . eccerto Polignano . n. 58 . Si tolse anche dopo la purga, n. 59. Quel che entravano nel Regno da Meffina e Sicilia , rivelar fi doveano fotto, pena della vita, n. 60. Per la pefle palefatafi in Calabria ultra fi diedero varie disposizioni, n. 61 . Di ciascun passaggiero fopra baftimenti descriver fi doveano i fegni, e fi purgavano le lettere e robe sopra de' bastimenti , n. 63 p. 232. Per la spesa del cordone s' imposero. grana due a fuoco per ogni mele, n.64. Si cordonarono i confini del Regno collo, Stato , n. 65 p. 233 . Le imbarcazioni. per Malia fi foggettarono a contumacia. n. 66 , Chi scappava da luoghi infesti fi rivelava, n. 67 . Si cinfe di doppio. cordone Reggio ed aliri luoghi della Calabria, e fi fituarono i Raftelli nelle strade- Reali presso Napoli , n. 68 . Non. si faceano- passare i vagabondi, n. 69 . Si sospese la pratica co. Veneziani . n. 70. Si fospesero le Fiere ne' luoghi dentro il cordone, n. 71. Non fi facea approdare alcun bastimento infetto n. 72 p. 234 . Si aprì il commercio libero collo Siato Pontificio, m. 73. Si distrustero le pre-cauzioni prefe per impedire il progresso del contagio, m. 74. Cessato il conta-gio, si ordino la liquidazione della spela occorfa, m. 75. E fi ammife libero commercio , n. 76 p. 235 . Si ordinà. con invito la ripopolazione di Messina, n. 77. Pel contagio di Sardegna s'interdiffe il commercio , n. 78. Per la contagio in Francia, s' interdiffe ancora il commercio, n. 79. Anche colle Ifole del Zante e Cefalonia, n. 80. Con alcuni luoghi della. Spagna , n. 8r . Colle Isole di Sardegna, Corsica, Majorica, Minorica, e colla Linguadoca, n. 82. E collo Stato Romano, n. 83 p. 236. Per la pette in Provenza e nel Levante fi cordonò il Regno, n. 84 . Si ammifero

Tero le imbarcazioni colla quarantena, n. 85. E de'luoghi non inferti colle fedi di fanità , n. 86 . Essendo le merci purgate in altri luoghi fi ammettevano, n. 87 . Si aprì libero commercio con alcuni Stati . n. 88 . Anche col D. lfinato e Lionefe, n. 80. Si vietò il commercio col dominio Torco a cagion del contagio, n. 90. Niuno falire o calare potea da' baftimenti fenza libera pratica, m. ot . Si vietò il commercio col Levante Veneto, n. 92 p. 237 . Si fofpele la Fiera di Smigaglia, n. 92. Si folpefe il commercio colla Stato, n. 94 . Si flabili il commercio con Fiume, n. 95 . Si p.o.bl il commerc o con Ragusi e Dalmazia, n. 96. Anche con la Francia per mare, Lombardia e riviera di Genova per gli animali bovini e lanuti inferti, e loro pelli, n. 97 , Istruzioni per li Deputati della falute, n. 08 e 09. Contestata la lite, il Giudice può inter-

regire le parii prima o dopo, quilora abo gudo noviea l'. 11, 74, 8 8,95, Conto; gli Officiali divono regultare ue libri l'autorito de dito: e chi non tende conto, è trauto di mandato: l'erede del definio è tenuto di que che a lui è prevanto: l'. 4, 7, 8, 2, 19, 350. L' Colficiale che pone nell'interioto meno di queilo digiette, è tenuto a pagre il più colli porti del nono porti di propio colli porti del nono porti di colle presi di del regione porti di della la veri di ni quello farà nella la veri di di ni quello farà

interrogato , n. 224 p. 352. Se del refiduo lo neghi , e pot li colti , farà tenuto col doppio n. 215. Conto degli Amm niftratori delle Università , V. Amoninistratori delle Università , e V. Università .

Conti-delle Università appartengono le casse di esti al Tribunale della sommerca, ancorché sieno in Sopraintendenra: 1. 11 6. 5 m. 36 p. 49.

Conti fi rendono dagli Amministratori de'

Luoghi pii terminato l'anao a' Razionali col Deputato ecclefialico, ed elizadevi gravanto firicorra al Tribunale Millo: L. 1 r. 11 ap. 4 n. 1 p. 117 . Per lo Deputato ecclefialico fi supplichi l'Ordinatio, n. 3, p. 118 . Alla redditane de comi il Governatore locali il altringa, fracia elagre il Razionali, e li nuovi Amminiltuori, 49, 5 m. 2 p. 179. Il como de convenere il bilancio litterale dell'introito, efito, e cautele, 29, 6 m. 1, p. 120. Li Deputati ecclessissi intervengano e firm. no le fignificatore, o li beratore, n. 3 p. interini affilito alla reddizione de conti de' polizir, no.

Contratto dotale fatto da un Prete con due Ecclesialici testimoni fenza Regio Notaro e Giudice a contratti, è nullo: 1. t 1. 23 ap. 34 n. 3 p. 206.

Contratto di vendita fatto con seittura per mano del Patroco, la serittura è nulla e di ninn vigore e l. 1 r. 23 ap. 14 n. 5 e 6 p. 266.

Contratto di vendita de stabili fenz'arra, o tradizione della cosa, non vale, ancorche fiesi stipulato e le it 1.30 care. 1 p. 260.

Contratti flipulati fuori Regno boll'obbligo de' beni in Regno, fi registrino nell' Archivio di Napsii dentro il termine stabilito, altrimenti le ipoteche si abbino per nulle: f. a. r. 2 m. 168 p. 159. Contratti insibilisi non si celebrino se non

no per nulle: l. a r. 2 n. 168 p. 159. Contratti pubblici non si celebrino se non da' Notari e Giudici a contratti Regi: l. 11 r. 22 n. 2 p. 126.

Contribuzione di Suffidio caritativo, V. Benefici di Padronato Regio, &c. Contribuzioni a Seminari, V. Benefici di

Padronato Regio, &c. Controbando fenza certezza di quello non fi arreiti l'eltraente : 1. 4 t. 5 n. 20 p. 100 . Vatie Ordinazioni per evitare i controbandi degli Arrendamenti deila farina , R. Dogana , grano e mezzo a .. rotolo, e tabicco: 1. 4 1. 7 n. 31 p. 247 . Per i delitti di controbando fi privilegia la prova , anche contro gli Officiali e Ministri se vi danno mano: s' incarica a' Prefidi e tutt' i Ministri ed Officiali Regi la vigilanza, e a tutte le squadre e gente di Corie, e richiesti dieno turta l'assistenza, n 62 p. 258. I Baroni che sono complici e protettori de' controbandi si pongano in Caitello , n. 66 p. 265 . Li Militari commettendo controbands fon foggetti alla Soprainten-M 2

denza generale : effi dieno aiuto alli Soddelegati degli Arrendamenti, e prendendo controbando spetta loro porzione, e come fi divide, ap. n. 5 p. 302. Li controbandi che si commettono da' Cittadini , non possono transigersi dalle Università, n. 8 p. 303. Nel solo caso che li Controbanditti faccian resistenza e fuoco , fia lecito alle Squadre sparare contro quelli , ». 9. Li Commellari detlinati da' Presidi come Suddelegari della Sopraintendenza per li controbandi abbico la facoltà limitata di arreftare li controbandieri che incontrano colla flagranza dell' ingenere , non già di vifitare le case de particolari , ma riscon-trarne il Preside , assicurato che avranno il controbando per disporsi il più si conviene, n 10 p. 303 · Per la ricerca de' controbandi ne' R. Studi, fi chiede il permesso al Cappellano Maggiore, il quale, farà affiltere qualche fuo Subalierno, n.tt . Il Re permette ancor la visita ne baitimenti da guerra per i controbandi , dopo paffaio un ufficio al Comandante, w. 12. La visita per i controbandi fi faccia con l'ernza ed intervento del Governator locale, e Maltrodatti con due testimoni estraguardia , e la licenza fi dia dopo manifestatofi il denunciante, il quale dovrà specificare il luogo, il tempo, la quantità e specie del controbando, e facendo li Commellari diverlamente, fi carcerino, n 12 p. 304. Li Soldati degli Arrendamenti the vanno per i controbandi non poffono portare il votajanno, n. 14. Pruova flabilita per li controbandi con alcune Idruzioni: 1. 4 r t5 n. 52 p. 399. Contumace comparendo de fero, e presentandofi il di seguente., purga la contumacia: 1. 3 t. 12 n. 11 p. 173. Non possono riceversi da Giudici comparse del contumace, se non comparirà perfonalmente de foro, n. 51 p. 204 . Spirando in giorno feriale il rermine dato al reo di comparire, possa l'attore nel giorno appresso non feriale incusare la prima contumacia : ne' giorni feriali prifono però prefeniarii icritture , e riceverfi ficurtà , n. 64 rito 82 p. 228 . In tutte le cause s' incusano le contumacie in quel giorno , che deve il reo

comparire, e nel feguente fi condanna, r. 94. Se taluno faccia citare un altro. con farlo dichiarare contumace, e dopo il triduo scorresse un mese o due . e non curaffe di farlo condannare', e questi si presentaffe con far citare l' attore ad affiltere, e quegli non comparifce, poffa fargli incufare la contumacia nel giorno seguente, e condannare, ed egli esfer licenziato, r. 226 p. 229 . Se molti fon citati . e l' attore ne faccia un solo contumace, des di nuovo gli altri far citare, r. 207 p. 236 . Nel primo giorno giuridico dopo le feste niuno si bandisca r.208. Niuno si bandisca se non chiamato dal Trombetta , r.209 p. 237 . Se taluno offerifce la ficurtà per quello che fi bandifce , e piga il diritto del bandimento , fi toglie dal bando ; e nel civile rifacendo le fpele del litigio, fi restituisce il pegno, 7.211 . Niun bandito fi carceri fe non fcorfi due mesi, parchè non passeggi innanzi al Tribunale, r. 212. Il bandito non possa transigersi della pena del carcere , fe non è carcerato, r. 213. Il bandito che si presenta col denaro pronto per purgare il bando, e dà ficurià, non può carcerarfi, r. 214. Presentandosi il debitore al tocco dell' Avematia del giorno in cui è stato condannato, si rivoca la contumacia , r. 215 . Se il bandito per causa criminale venga citato in civile , non posta difenderli per procuratore, fe non purghi la contumacia, r. 220. Dopo condannato il citato contumace , non fr ammette scusa ; il carcerato poffa fcufarfi , r. 268 p. 241 . Il contumace per effere intefo dee rifar le spese e i danni cagionati alla parte , r. 298 p. 243 . Il contumace bandito e condannato alla pena della contumacia presentandosi nello stesso giorno che si regge Corte, non fia tennto pagar nulla , r. 306 p. 244 . I cittadini napoletani presentandosi nello flesso di che son dichiarati contumaci , non pagono nulla. n. 69 cap. 6 p. 248. Scorfo il triduo dopo la citazione, i Mastrodatti faccino chiamare in Banca li rei citati. n. 17 p. 176 . Questi condannati si scrivano nel libro , e nel margine se Rasim compariscono, n. 18. Non fi comdannono li chiamati per la Vicaria civile, fe non fono chiamati dalla Vicaria criminale, n. 12 p. 173 . Li Mastrodatti di Vicaria non caffino le contumacie, se non presenti i contumaci : l. 3 t. 13 n. 12 p. 201. Non comparendo il reo citato, gli s'incufa la enntumacia e fcorfo il triduo s' interpone il decreto : se dentro tre mesi non la purghesà colla rifazione delle spese . o documenterà il giullo impedimento , non viene restituito al tempo decorso a 1. st. r. 1 n. 3 p. 6. Perseverando il reo nella fua contumacia, fi cita di puovo a vedere il secondo decreto fra un termine, nel quale neppur comparendo, s' interpune il secondo decreto: se dopo questo fra un mese pagherà il debito e le spese , ricupererà la possessione aggiudicata, e scorso, ne diviene l'attore vero padrone, ivi n. 4 . Nell' accusa delle contomacie il Fisco è sem-

pre presente : 1. 11 1. 3 n. 6 p. 40. Contumace, o sia pena del contumace nelle cause civili , se persite nella contumacia , si sequestrino li beni , e per la quantità del credito acclarato l'attore s' immerte nel possesso : l. t-1 t. 6 n. 1 p. 52. Il contamace della fentenza diffinitiva non può appellare, effendo la lite chiara, ivi n. 2. Si dichiara, a chi , e fino a qual- fumma fi- dà- il g ramento al creditore per aver il possesfo de beni contro del debitor contumace, n. 3. Nel gindizio di revindicazio-ne, l'attore s'immette nel possesso, esfendo il convenuto contumace, n. 4 p. 53. Se il corpo della possessione fusse-feudale, nel purgarsi la contumacia, debba pagarsi anche l'adoa dal detentore pagata, n. 5. Per riputarii contumace, dee effer cirato dal proprio Gindice competente, n. 6 . Si abolifce il dritto-Franco intorno alla pena de' contumaci della perdita della lite, e di tutt' i beni mobili, n. 7 . La purgazione dellamora s'intende avanti e dopo la lite contestata , n. 8. Il Fisco non esige dirieto di contumacia nelle caufe civili .

m. 9.
Contumace di delitto capitale si bandisce,
e si annotino i suoi beni per incorporarsi al Fisco, scorso l'anno, se non
avrà sigli: L 12 L 13 m 1 p. 56. U

bandito, che perfevera nella contunacia nel circolo di un anno, fcorfo, fi ha per confesso, e si condanna per senien-2a; come forgiudicato fi ripura nemicopubblico, e possa uccidersi impunemente, n. 2. Come si purga la contumacia, n. 3 p. 57 . Li Prefidi devono partecipare al Re i numi di tutt'i banditi, e malfattori, n. 4 p. 58. Li beni de forgiudicati, o de' proscritti si acquistano al Fisco, se non vi sono figli, nè parenti fino al terzo grado: ne' fendali. focoeda il folo Fisco, n. 5. Li figli pupilli del forgiudicato si provvedono di Balio ne' feudi dal Fisco, e questi prende la porzion virile de' frutti ; mortoil padre, rirorna a'figfi, n. 6 . Li beni. dotali della moglie , e della madre del forgiudicato non fi moleftino dal Fisco, qualora non lo fovvengono, n 7. p. 59 . Il padre pel figlio forgiudicato non ètenuto a pena: morto il padre , fuccede il Fisco nella porzione del figlio, n. 8. La moglie non si molesti su la dote per li delitti del marito , n. 9 p. 60. Allora si procede alla forgindica, quando il bandito sia contumace di delittomeritevole di morte naturale , o civile, n. so. I figli de' bandiri possono contrarre matrimonio fenz' affenfo ; fe abbino beni feudall, n. +t. Contumici, le R. Udienze e la Vicaria.

Contomici, le R. Udienze e la Vicariafi diano (ambievolmente ogai fei mefi nota di effi: 1. 117. 13, m. 3 p. 150. Contomacie per la rei affenti, che s' inade ad modore fei la estate di estate di de ad modore feill in vigor della prama-10 \$ a. 20, 515 de Evalibar, e vengon citati a companire fra il termine di quattro giorni, foorfo quello, fieno Curia pre Tribunali fadeus nal quinto immediato, riputati contomaci, e nellofleffo atto forgiudicati 1. 7. 2. 7. 13 m. 2. giorno dopo, pipato il termine contenuto rella citazione, e fe ne da la maniera, m. 2.

Copie di Scritture si collazionano sogli Griginali , presente la parte , . l. 3 . 8 n. 26 p. 76 . Le Scritture originali possono resitturisi alle parti lasciando la copie collazionate : l. 3 . 12 n. 64 rita 126 p. 235. Carrieri delle Regie Udienze e Percettorie non si dia loro altro dalle Università che il folo coverto : in ogni sei mefi fi mandino alla Corte dat Tribunali e l'ercettori nota di eili che fono andari in giro per la Provincia, colla ipiega della causa, ed altra nota rimettano le Università, per confrontarle : 1. 3 1.22 ap. 3 n. 4 p. 341 . Alli Corrieti fi talfa il pedatico aira ragione di cavalli fedici per miglio; e che topra di quello li Segretary deile Udienze , li Percettozi Provinciali e li Capi Corrieri non possono pretendere diritto o lucro alcuno, ap. 7 m. 1 p. 345 . Etfi in tutte le loro cause sono loggetti alle Udienze , n. 2.

Corrompere il Gindice vol dare o prometdere à un delitro, e colui che il corromepe, ancorche abbia buona caula, la perdetà: 1. 3 t. 21 n. 4 p. 323.

Corti Regie ogni quatero meli debbano inviare alle K. Udienze nora delle compolizioni : 1. 3 t. 20 n. 41 \$ 13 p 309. Le Corti Regie e de' Baroni potfon procedere contro i del a panti di archibuli. \$ 84 p. 317 . Le Corti Regie e Baronali in ogni mele mandino alle respertive R. Udienze nota delle composizioni , firmate da' Giudici , fotto pena della privazione dell'officio: le relazioni de' delitti che si fanno da' Governatori Regii e Baronali, e dagli Subalterni che fi trovano per le Provincie al difimpegno degli affari, debban farli duplicate al Preside una , e l'altra al Fiicale , m. 17 p 320 . Commetten fofi da' .. Tribunali Supremi alle Corti Regie 1' efecuzione di qualche affare civile, ove fievi anche la Civile della Città , fi spieghi nella commettione se si commette alla R. Corte, o alla Corte Civile della Città : 1. 3 1. 22 ap. 10 n. 3 p. 348 . Nel iuugo ove rifiede l' Udienza ; e la Corre Regia, li Soldati dell'Udienza non debbon elfer shirri della Corte Regra; ma concederfi nel cafo che fieno domandati riguardo alla giuridizio-ne cumulativa , l'Udienza ne posta far uin tolamente nelle caufe gravi , di confeguenza e di efempio . n. 6 . Li Giudici Rigi al pari de' Governatori hanno il luogo ditinto nelle funzioni e fe-

ite regali e pubbliche, m. 7 . Li Gover. natori non s' ingeriscono in affart d' giultizia senza il voto de' Gindici, anche nelle caute commesse da' Magistrati Superiori, n. 8 . Dalla Corte Regia @ porti il verbum faciat nel Tribunale le risiede nel medesimo luogo , ep. 11. n 1. Le Udienze non s'ingerifcano nella cognizione delle caute delegate da" Tribunali della Capitale alle Corti Regie, se non dopo la esecuzione delle provisioni in caso di ricorso , n. 2. Li Giudici Superiori delle Corri Allodiali di seconde e terze inanze non inibiscano gl' inferiori , se non in caso di decreio defin ilvo , ap. 13 n 1 p. 349 . Nelle Corii Allodiali non fi efeguano ordini di Tribunali tenza il briccio del-Delegato o deli' Intendente, ( eccerto agli ordini della Camera e della Sopraintendenza, della Silute, e de' Cavillari, e della Dogana di Foggia ) quando gli affari toccano gl' interetti del Fifco; negli altri tra particolari , non fi richiede braccio , n. 2 4 e 5 . Niun Commettario o Subalterno efegua conmelle ne' Stati Allodiali , le non prefentate prima al Governatore, n 3. Nelle Corti Allodiali li Paesani non postono essere Mattrodatti , ne licitare ne offerire n 6 e 8 p. 350. Le caule delle Corri Allodiali , in gravame an-davano nella Giunta Allodiale, n. 7 . Nelle cause ove sievi interesse della Camera Allodiale , li Governatori delle Doganelle non s' ingerificano, n. 9. Le Corti Allodiali obbedifcano alli Prefidi, e quando occorra , riferifeino dopo di aver obbedito , a. 10. Le fleffe obbedifcano ancora alle Doganelle, per effet il privilegio conceduto a' fidata a titolo onerofo , m. 12 : fimil' efenzione godano li fidati de' R. Stucchi, m. 14, eccatto gli Doganati fittizii w. 15 p 351; perciò la Dogana di Foggia, e le Doganelle comunichino alle Corii Aliodiali nota delle perione che godono il foro doganale, n. 16 p. 352, ed efibifcano le patenti rispettive con fede dell' Univerlità delle pecore polledute, nominate aile patenti , n. 17 . Gli affari di Giuttizia, ed Ecclefiatiei de' Stari Aldodiali pallino dalla prima Segreteria di State

DEL CODICE DELLE LEGGI.

Stato a quelle di Grazia e Giuffizia , e dell' Ecclesiastico, a riferba degli affari di economia e di azienda , de' Siti Reali , dell' azienda exgesuitica , e delle Cacce Reali, n. t3 p. 351 . In tuttele Corii si tenga affissa la Pandena . ap. 19 n. t p. 369. Ove non vi sia Panderra locale, fi. offervi. quella della Vicaria : ove in queste mancano alcuni digisti , fi offervino le Capitolazioni , equelle mancando , fi offervi il folito , M. 2. Le R. Udienze , nelle occorrenme , accordino jil braccio alle Corii locali, n. 2. La G. C. non può procedere nelle cause se non finne nelle Corti locali, n. 4. Ne possono spogliarsi da altri Giudici , ed Ud enze , n. 5. Inogni Corte si osfervi la l'anderra della Vicaria , quando sia minore del solito , n. 6 p. 370. In tutre le Corii fi formi l' Archivio per confervatif le scritture e li processi, farlene inventario, e la confegna al Mastrodarti con obbligo di confegnarli al fuccessore , n. 8 . Nell' offervanza delle provisioni de' Tribuna-Li Superiori non fi efigano diritti doppi, d. n. L'inventario si faccia con l'intervento del Governatore che dee fottoscriverio, e mandarsi copia al Preside, n. 10. Le Corti locali nelle caufeminime facciaco- giuftizia oresenus , n. II. Li regali dispacci anche a'inventariano, n. 12. Per l'esecuzione di provisiont de' Tribunali è in arbitrio delleparti il valersi del Governatore, o del Cuoi che si vendano fuori della stada del-Giudice, o del Mastrodatti, senza che la Conceria v'è pena : L. 10 1. 12 u. l'uno abbia che pretendere dall'altro, w. 12. Dalle Corri , e da Giudici di appellazione non fr. efiga tludio de' proceffi, m. 15 .. In occasione di gravamidelle Corti locali, le Udienze debbon. prima ordinare che facciano, relatione e non conosceodosi gravame . si lasci continoare, ne 16. ( V. anche Governatori Regi )

Corri Baronali, quante volte dalle R. U. dienze fi rimeitono le caule alli Baroni di quelle coo la clautola electo Judice in Civitate , le caule fi attitino da, lo. tteffo. Subalterno. dell' Udienza , che le attirava prima : 1: 3 1. 22 ap.17. m 1 p. 368. Gli omicidi e delisti gravi non fi transigano dalle Corti Baronali feoza intelligenza del Re ; e le dette Corii mele per mele li debbano riferire nelle R. Udienze: 1. 6 t 1 %. 28 p. 15. ( V. anche Governatori Baronali )

Corti locali non solo facciantelazione degli omicidi ed altri delitti , che accadono nelle rispettive loro giuridizioni , ma prendano ancora le informazioni fi-no a che giunga il Ministro, o Subal. terno de' Tribunali fuperiori , l. 12 4". a n. 10 p. 22, e n. 14 p.25 . Le Corti locali pel dare l'avvilo alle Udienze: de' delini non si valgan de' Corrieri in ogni cafo, ma astendere le occasioni, che fra un mele postan incontrarsi , n. 15 - Non oftante la grazia concedura al Baronaggio , le Corti locali continuino a riferire alle Udienze i delitti : n. 19 p. 26. Il Re vuole che fi manienga la giuridizione alle Coni locali : 1. 12.

1: 8 n. 4. p. 43. Creditori Affegnatari coffinificano un Procuratore ad efigere : 1. 4 1. 4 n. 7 6 2. p. 187.

Creditori strumentari se non presentino i loro crediti col R. Affenfo, non fi ammettino, e non fi pachino ne terze . nè capitale: e pagandofi , vada a danno di colui che paga : la s. a n. 8 5 5. e 6 p. 189 ..

Cristalli e specchi , per la privativa dellafabbrica fi accorda privilegio: 1. 10 s. 16 n. 1 p. 180.

2 p. 103. Guoja pelose, e morsella non possono comperarsi, più del l' uso :: 1. 5 f. 11 n. 7 p. 210.

Curatore ad litem ft da al pupillo fenza cognizion di causa: 1. 3 1. 12 n. 64 11-10 291 p. 242 . Anche alle donne litiganti, r. 292. Prima che fi contelli la lite . il tutore o curatore fi ammette s ma dopo contestara , dee: documentare

la tutela o curarela , r. 294 p. 243. Curatore a' futuri chiamari debba darli'dal Giudice della causa 1. 1. 11. 1. 8 n. 11. 5- 6 p. 72.

Curatori de' Patrimoni fi elegano in Ruota, nella quale si facciano, le liberanze di fatighe itraordinarie : 1. 2 1. 25 n.29 P. 402.

Curia del Regio Cappellano Maggiore, andando una canfa da questa Curia in terza istanza nella Real Camera, il decreto st pubblichi dal Subalterno di quella Curia : 1. 1 1. 8 ap. 1 n. 1 p. 80 . .In effa Curis fi trattano le cause de' conti degli Economi delle Chiese Regie, ivi n. 2 . E fi attitano dagli Attuari della medefima Curia, m. 3. Per le caufe che li decidono in quetta Curia fi paga il jus fentencia, ed essendo di poveri, o di Regalia, si paga dal Regal Patrimonio , n. 4 p. 8t . Dopo due decreti uniformi non fi ammette altro rimedio, m. 5. Le cause di quella Curia si rivedono dalla Real Camera, n. 6 . Nelle cause di Regio Padronato la Real Camera è giudice in terza istanza, da attitarfi da' Subalterni della Curia, n. 7 . 8. Di tutte le controverse che riguardono le Chiese Regie , li fondi e le rendite di quelle, il giudice ordinario è la Curia del Cappellano Maggiore, n.q. Per la reintegrazione de beni feudali alle Chiefe di Regio Padronato, procede la detta Curia, intefo l' Avvocato Fiscale del Real Patrimonio, n. 10. Nelle cause di reintegrazione di Badie al Regio Padronato, il jus fententis fi paga da' frutti delle medefime ; dopo paffato in giudicato , n. tt . In tutte le carfe di l'adronato Regio, anche mediato, procede privativamente la Curia del Cappellano Maggiore , n. 12 . Anche nelle cause de spogli delle Chiefe Regie, n. 13. Il S. R. C. fi dichiara incompetente de' Regi Padronati, n. 14.

Curfori de' Vescovi ed altri Ordinari non possono portare armi proibite : l. a t. 23 ap. 13 n. 1 p. 265. Li Curfori, famigli, fervienti, cherici felvaggi, ed altri patentati laici delle Corti de' Vescovi, sono all'interto soggetti alla giuridizione faicale , m. a. Li Curfori , e Bargelli de' Vescovi andando armati con armi proibite per eligere le loro decime, possone dal Magistrato secolare arrestarsi, n. 3. Li Curfori della- Nunziatura , e delle Curie Vescovili non possano andar diligenziando le case per trovar Preti, b Monaci, n. 4. Il Magillrato secolare non procede de facto, ma juris ordine fervato, contro li Curfori de' Vescovi,

m. 5 p. 266. Li Carfori, Patentati, e Famigliari de' Velcevi, non gudono efenzione di Foro, m. 6. Li Carfori de' Velcovi, per godere l'efenzione del Foro laicale permefliggii dal Concordato, debbano far regiffrare le loro patenti nelle R. Udienzaz, m. 8

מ

Anni, gli animali di transito che per ) poco pascoleranno ne' terreni altrui, non fi molettino : fe cagioneranno danno ne' frutti, fi pagherà al padrone il danno : fe nell'erbe , per rata di tempo , le non vorrà fidare : le il pascolo sia senza custode, non si paghi : fra Vicinl fi avvertino l'un l'altro per una o due volte, e se non si emenda, pagherà il danno : transitandosi per qualche felva con fome , e si taglierà qualche verga, non fi molefti : 1. 9 t. 1. s. 4 p. 3. Gli animali trovati a danneggiare li asseguino al Baglivo, n. 5 p. 5. Quei che estorquono per danno più del lecito, pagheranno il quadruplo al R. F., n. 6. In cafo di necessirà è lecito al viandance dannificare, purché li piedi d' avanti del cavallo fieno nel fementato, e li piedi di dietro alla firada . n. 7 . Danno dato s'intende quando gli animali fanno danno fenza il custode, e la pena non debba eccedere il danno , e l' Augustale: 1. 9 1. 2 n, 1 p. 7. Danni clandestini , V. Occultare i malfat-

Dann: clandeitini, V. Occuliare i maifartori di danni occulti. Dazi impolti dalle Università, a loro conceduti, si esigano da Cittadini, non da

foralieri I. 4 r. 7 m. 3 p. 207.
Debito confeilato dal tellatore in un tellamento con altro politriore rivocato, ancorche giurato, non hafta a productivazione civile a beneficio di colui che ha
in fuo favore tale confeilione, fe non
la velle con altre pruove: I. 11 s. 30
n. 1 p. 172.

Debiti non fi contraghino da Saiariati della Real Cafa fopra il foldo oltra i ducento ducati, altrimenti fican dal fervizio licenziari: r. 10. r. 24. n. 2. p. 194. Debitore che non fi trovi per effire perfonalmente notificato, il Giudice, pregedente informaziane dell' affenfa, decimi

- . — Digit I I by Con-

t. 1 n. 2t p. 26.

Debitore che nega pagherà il debito, e'l terzo di quello al Fisco : / 11 t. 10 m. 1 e 2 - p. 115 e 116 . Negandofi il debito, e provandoli, le nalca da polizze di Banco, o di Cambio, pagherà il debitore si Fisco il to per 100, se da

private, il 5 per 100, n. 3. Debitori civili che per consuerudine fi fearcerino nella metà di Luglio con pleggeria, queste si prendano da' Mastrodatti proprietari folamente , o da quelli che ne hanno facoltà : l. 11 s. 1 ap. n.

Decima e Sella. L'offerta negli affitti, prima del possesso, sia la decima parte di un anno fra quaranta giorni dopo effinta la candela i dopo il possesso, la felta patte, fra tre meli dal giorno del poffesio: 1. 4 s. 2 n. 71 p. 58 c l. 4 1. 21 H. I p. 475.

Decime abolite non fon comprese in quelle le Meafe Vescovili, e le Chiese ti-

cettizie: l. 1 1. 9 ap. 8 n. 9 p 105. Decime ecclesiastiche, come peculio spiri-tuale, si devono dal Principe, e da' sudditi: 1. 1 t. 15 n. 1 p. 136 . Si paghino in generi, n. 2 p. 137. Non pa-gandofi, fian compulfi, n 3. Anche lenza mandato de' Baroni affenti, fi paghino da' loro Uffiziali , n. 4 . Per le Decime fi comparifca nel Foro laicale , ap. n. 1 p. 138. Non fi fpedifcono cenfure per l'esazione delle Decime, n. 2 e 3. Le Decime si paghino secondo il folito, n. 4 . La quarta delle Decime che gli Orainari efigono da' Parrochi fono efenti da' catafte , e pubblici peli n. 5. Esfendo provveduti, i Parrochi di congrua, fi efenrino dalla Decima, o fi fupplifca fecondo la mancanza , m 6 . Gli affirtatori delle terre faide della Regia Corte, sono esenti dalla Decima, n. 7. Si aboliscono le Decime ecclesia-; fiche , e fi stabilifca la congrua Conciliare di cento ducati al Parroco, e trenta per mantenimento della Chiefa , restando ferme le Decime prediali, n. 8. Le Decime dovute a' Capitoli, e a' Vefcovi non fon comprefi mell'abolizione . Ind. Gen.

il Curatore a supplire le sue parti: 1-11 Decino : quello è un diritto che si paga per li vasi dove si ripone il vino che si estrae fuori Regno, di cui si paga il fondaco e la dogana dal foraftiere: I. A. t. 8 n. 138 p. 338.

Decisione delle caule. Non si possa discutere ed esaminare da un Tribunale Supremo quello che un altro Tribunale Supremo ha deciso: 1 3 t. 8 ap. 17 m. 9. p. 133 . Il Ministro, il quale fosse di diverto parere , ciò non ottante , dee fottoscrivere quelli che la maggiot parte conchinde, n. 14 . Li Minifri che fopraggiungono al punto dell'appuntamento per votarfi la caufa, debbono votare la causa ; restandu sibero il campo a' Difenfori fra un competente termine informare que' Ministri , che non fonoda principio intervenuti , a voce , e in ifcritto con far loro prefente quanto in loro affenza fu percrato nella Ruota, n. 13, Li Ministri non possono utcire dalla Ruota fino a che pon fiefi decifa la caufa , e dittefo il decreto , n. 14 -Esfendosi appuntato decidersi una causa con l'intervento del Capornota, mancando quelti di venire, fi aspettino otto giorno , quali elaffi ; fi proceda alla decifione della caufa , n. 15. Avvifate le parti, e non venendo gli Avvocati a Procuratori nel Tribunale all'ora determinata, fi trattino le fpedizioni delle crofe, ap. 18 n. 4 p. 134. Il Re non e prefente nelle decisioni del Configlio. più che in quelle di ogni altro Tribunale; ma efige ugual conto della giuffizia, e della ifretta elecuzione delle leggi, dal Configlio, che da qualunque altro Tribunale , m. 5 p. 135 . Tutt' & Giudici intervenuti nella decisione della caufa, fi notino: 1. 11 1. 8 n. 4 9 13 p. 66 - Si prescrive il tempo agli Avvocati e Giudici nel difendere e decidere con brevità le cause: 1. 11 s. 44 n. I p. 197 ; Gli Avvocati non poffono effer presenti quando si voti dal Giudice, m. z. Niun Giudice palefi il voto nella decifione delle capfe : ne trattat con altro prima della pubblicazione della sentenza, o palesare il voto a Minifiro ancorche maggiore, falvo che al Principe : il Presidente del S. C. non s'in-

s' intrometta nelle cause sommarie , ma le lasci alla cognizione della Vicaria Civile: effendovi parità di voti nelle caufe decifive , fi consulti il Re ; e neel' incidenti, fi dirima da un Configliere aggiunto, n. 3 p. 198 . Da Ministri afvoto in iferitto , ma fi decida da' prefenti, ellendo in numero opportuno . # 4 P 199.

Decreti dopo due naiformi ne' Supremi Tribunali, non fi da luogo ad altri richiami, eccetto negli atti ordinatori : 1. 2 t. 8 ap. 16 n. 2 p. 121: ( V. an-

che fentenze )

Decreti ragionati . In qualunque decreto o decisione, che riguarda o la causa principale, o gl' incidenti, fi fpieghi la ragione su la quale è appoggiato. Le decisioni non si fondino su le nude autopità de' Dottori, ma iu le leggi espresse del Regno , e Comuni : e quando non vi fia legge espressa per lo caso di cui . fi tratta, e fi abbia da ricorrere alla interpretazione della legge , le due premelle dell'argomento fieno fempre fondate fu le leggi elpreffe e letteralt . E quando il calo fia tutto nnovo e dubbio, che non poffa deciderfi ne colla legge , se coll'argomento della legge , fi riferifca al Re , per attendere il fno fovrano oracolo. Le decisioni cesì ragionate fi flampino nella Stamperia Reale, altrimenti si abbino per non fatte. E dopo flampate, fieno fotioscritte dal Gindice, o dal Commeffario della caufa, e dallo Scrivano o Attuario, per la solennità della notifica: 1. 3 s. 8 ap. 16 n. 6 p. 132 . Quelta regal determinazione riguarda le decisioni , che si fanno con cognizione di cause, e contestazione giu-diziale, n. 7 ed 8. Le Corti locali decidano ancora tecondo le leggi, e non fecondo le opinioni , n. 9. Li Tribunalt nel giudicase, depotto l'arbitrio, offervino le leggi, n. 10 . Li decreti non ragionati, e non stampati, fon nolli ; ne mai fanno palfaggio in cola gindicata , ap. 17 m. 17 p. 133 e l. 11 t. 1 m. 23 p. 27 . Alle lettere di cambio non ha luogo, ivi n. 24 p. 28 . Nemmeno alle cause esecutive ; e si zifolyono li

nove dubbi proposti dal S. C., n. 25 Quando il Re comanda alli Tribunali che in qualche causa provvedano di giuflizia , s' intenda che dieno le provvidenze fecondo il Dritto, fenza effender ad altro, ap. 18 m. 3 p. 134. I sudditt devon esser governati secondo le leggi del Regno : 1. 3 r. 12 n. 06 cap. 15 p. 245.

Decreto o fentenza ragionata e flampata , Aggiunto ributtandofi le nullità propotte, il decreto col quale le nullità si rigettano . non fi debbano ne ragionare, ne itampare . Palezzo 14 Fcbr. 1776 . Carle Demarco . Al Presidente del S.C.

Il Rescritto degli 8 O:tobre 1774, con cui fu preseritto che a quelle lettere di Aggiunte Cambio, le quali abbino l'esecuzione parata, non appartenga la Sovrana deliberazione di doversi ragionare e stampare ti decreto, fu in favore del commercio, ma non per li contratti: Quindi S. M. dichiarando che non debba tal Releritto adattarfi aili contratti per cambiali che si fanno da persone private non applicate alla mercatura , nè per canfa di negoziazione, vuole che in riguardo a quelti , interponendoli decreto di termine fommario, fi proponga regolarmenta la caula in Configlio, e dopo compilato st ragioni il decreto , si flamni . e potifichi . Palezzo S Ottobre 1776. Carlo Demarco . Al Configliere Percinari Delceato de Cambi.

Decreti di Curazie non pollono formarfi da' Scrivani laferando in bianco il nome del Curatore che dee elegersi dal Giu-dice, e consegnare il decreto in quella guifa alle parti : 1. 3 t. 8. ap. .17 n.

8 p. 133.

Decreti taterlocutori fatti domi , non fi poffa produrre avverso di effi che un fol gravame : 1. 11 t. 1 m. 18 6 2t p. 20, e 1. 8 m. 11 5 5 p. 71 . Decreti definitivi nelle cause criminali fa piferifcano ogni fettimana al Re : 1. 12

1. 4 n: 24 p. 27. Decrett , o fentenze retramente proferite dal Giudice anteceffore , non fi moleiltno quellt che l' ottennero dal successorer

1. 12 t. 95 n. 1 p. 326. Deduzione di eredità, e farge ove uno

voglia un giud:zio universale, e togliere ad altri il foro suo, non dee effer deeifo fenza una legge, che lo disponga

espressamente: 1. 31.8 ap. 18 n. 13 p.135. Delegati de' Luoghi Pii devono suddelegare in partibus li Ministri delle R. Udienze: f. It t. I n. 18 § 6 p. 17.

Delegati delle Arti, e de'privilegi, non possono procedere nelle cause criminali. a riferva di quel degli Arrendamenti i quali hanno la giuridizione a titole onerofo: /. 12 t. 8 n. 3 p. 43.

Delegati degli Arrendamenti procedono solamente pelle cause esecutive dell' Arrendamento medelimo: l. 11 s. 1 n. 18

\$ 9 p. 18. Delegati V. Delegazione.

Delegazione: rispetto alle cause civili si procede con delegazione in quelle di eligenze, e sommarie, di Chiese, Momaileri , Ofpedali , ed aleri luoghi Pii , de' Banchi, e di negozi: in quanto alle caule criminali , la G. C. procede ex delegatione pe' delitti di Lefa Maeftà , falfa moneta, vizio nefando, forti , o ricarti commessi dentro Napoli, ed in altri delisti gravi, che richiedono rigore fraordinario : 1. 3 t. 18 m. 1 p. 293 . Li Delegati de' Luoghi Fii non s' intrometrano nelle cause ordinarie, ap. 1 m. z p. 294 . Dov'è conceduta la delegazione tra particolari, il Ministro delegato dovendo decidere diffinitivamente, debba farne relazione in quella Ruota ove rifiede, n. 2. Nelle delegazioni concedute dal Re per grazia (peciale, mancando il Ministro delegato, dee ricorrerfi alla M. S. per deltinarfi altro, n. 3. Alle perione dell'arte grande e piccola della Conceria, e Zabarteria fi concede Delegazione della Real Cafa e Corte, un Delegato, per gi'incendi che foglion accadere nella Città, n. 4. I Deiegati d-lle Nazioni conoscono tutte le cause de' loro fudditi , n. 5 . Le delegazioni non fi eftendono più delle caufe civili , esecutive , e di esigenza , n. 6 . Li Tribonali di Napoli debbon dare le fuddelegazioni e commesse alli Minittri e Subalteroi delle' Provincie . ove debbon diffenpegnarfi le dipenden- . ze : e dovendofi per giulta caufa dare a' Ministri o Subalterni di al-

tro Provincia , fe ne debba far reiazione al Re, n. 7. Non vi fieno pia Delegati, e Commessarj generali de' privilegi de' Baroni , n. 8. Concedendofi la delegazione, anche compete il gravame al S. C., n. 9. Il Re abolifce le commeffe de' privilegi de' Baroni , n. to. Il Suddelegato dee dar conto al fue Delegato i ma qualora l'efecuzione di qualche decreto inferife danno irreparabile . o importaffe auto irretrattabile possa in tal caso dare il Tribunale l' opportuno riparo, e riferire al Delegato, n. 11 p. 295. Nelle caufe che non fono efecutive, o de efazione, i Minifiri delegati non poffono avere ingeren-za alcuna, n. 12. Dalli decreti del uddelegato, per gli affari di Sopraintenden-2a , li poffa produrre il verbum faciat nel Tribunale, w. 13 . Quando il Principe commette qualche negozio, e non fpiega che proceda come delegato, a'intende di procedere in via ordinaria : 1. 2 t.

20 n. 11 § 14 p. 309. Le commessioni che si mendano dal Re aggiunte per mezzo delle sue Regali Segreterie di Stato alli Tribunali e Corti ad iftanza di parti per cause civili, non sono delegazioni , ma femplici commefficat eccitative di giuridizione ordinaria de Ministri, e che fi dia ubbidienza agli ordini de' Giudici e Tribunali fuperiori . Nap. 25 Marzo 1712 . Il Marchefe . All' Udienza di Abruzzo citra .

Le delegazioni , e suddelegazioni delle par- Aggiunte tite e gabelle delle Università del Regno, si esercirino dalli Governatori locali . Nap 14 Maggio 1772 . Il Conte di Harrach . All' Udienza dell' Aquila .

con quelta fi crea dal Re un Delegato, e gli forma le Istruzioni : /. 3. t. 18 ap. 2 n. 2 p. 395 . Gli Agenti degl' Individni della Real Cafa e Corte , non rodono il foro della Delegazione, n 3. Il Delegato della Real Cafa e Corte può spedire inibitorle agli altri Tribunali, n. 4. Li Servitori del Real Palazzo non godono il foro della Cala e Corte Reale , n. 5. Il Delegaro della Real Cafa e Corte non ha giuridizione fu gli Uffiziali delle Reall Segreterie, m. 6 · Le donne di Corte godono il foro della Real Casa e Corte, m. 7. Non fi possono notificare, nè escapire decreti ed ordini di qualunque Tribunale o Giudici dentro il Palazzo Reale, m. 1.

Delegazione del Real Reclnsorio de' Poveri, il cui Delegato non ave altra giuzidizione se non quella dell'esazione de' debiti civili esecutivi: 1-3 s. 18 ap. 3 m. 1 p. 295.

Delegazione de' Cambi. Le caufe di lettere di Cambio fono di privata cognizione del Delegato de' Cambi , fenza ahe verun altro Tribunale poffa in quelle intrometterfi : 1. 3 1. 18 ap. 4. n. 1 p. 295 . Trovandofi ne' concorfi de' Patrimoni, ed eredità, crediti in virtà di lettere di cambio , li creditori , dopo ortennte le lettere esecutoriali avant' il Delegato de' Cambi, accudifcano nel S. C. presso gli arti de' ratrimoni, e dell'eredità, per la sodisfazione , n. 2. Nelle cambiali procede sempre il foro del giranie, anche risperto alli Militari, n. 4 p. 296 . A' Locati di Foggia debitori per erbaggi in viriù di cambiali, il Re e stato solito accordare dilazione , concorrendovi giuste e ragionevoli circoltanze , n. 5 . I Militari per lettere di cambio fon foggetti alla delegazione de cambi, w. 6. Il Delegato de cambi procede ancora contro gi' individui dell' Udienza dell'Elercito ; ma le lettere esecutoriali si passino in mano dell'Uditor dell' Efercito per l'esecuzione, n. 7. Al Delegato de'cambi appartiene elegere il suddelegato di Foggia, n. 8 . Le lettere efecutoriali spedite contro de'Mi. litari , loro mogli , figli , e fervirori , ed altri di lor famiglia, che convivono nella fleffa cafa, in forza di lettere di cambio, meritano la via esecutiva in Delegazione, ma le lettere esecutoriali si rimettano all' Udienza generale degli Eferciti, la quale fia tenuta darvi il braccio e l'elecuzione , n. 9. La cambiale accertata coft tuifce l'accertante debito:e di collituito denaro, e si astringa a pagare fenza condizione di depolito . ma fi cauteli con la ficurià di reftituir quello sa giudicato nell'esito del termine, m. 10 . Fatta la deduzione dell' eredità , l creditori comparifeano presso gli atti della medesima, eccettuati i creditori per lettere di cambio, nelle quali sia intervennta pecunia trajettizia, n. 11.

Delegazione delle cause criminali, quando le Udienze procedono con quella qualiià, non ha mai luogo la rimeffione alle Corti locali : 1. 12 1 6 n. 11 p. 35. Quando le delegaz oni fono in corpore juris , non fi richiede special dele-gazione del Re , n. 12 . Nelle delegazioni, non si può da' Tribunali del Regno efeguir fentenza contro li rei prima di rimetterfi gli atti alla Vicaria, dalla quale fi deftina un Giudice Commessario per riferir la causa nella Real Camera di S. Chiara : 1. 12 1. 7 n. 2 p. 37. In tutte le cause di delegazione o sia per legge, o per dispacci, si rimertan gli atti per la rivisione, n 3 p. 38. Dovendosi decidere dalla Real Camera se compete il gravame dal Tribunal delegato così a jure come ab homine , baila inviare il notamento Filcale, e la relazione, senza il processo, a riferba de' graviffimi dubbi , n. 5. p. 38. Nelle cause di delegazione, trattandosi di causa di morte, di forgiodica, o di tortura ex processu informativo, il gravame per la causa principale, e per gl'incidenti, spetta alla Real Camera: e 9 6. n. 89 t. 8 1. 3 p. 106 ) nelle altre cause di delegazione, la Vicaria ha facoltà di esaminarle in grado di rivisione ; e inforgendo quistione se in qualche causa debba procedere l'Udienza con delegazione, o no, la decisione fpetta alla Real Camera , n. 10 p. 40 . Ne'cafi , ne' quali fi proceda con delegazione, o ad modum belli, non fi riftringa il termine dato alle difele , ». 11.

Delegazioni de' Banchi, e Mercanti, non fi danno se non in caso di fallimento t f. 3 to 25. n. t2. \$ 2 p. 395.

Deliaqueadoli ne' giorni folcani dedicati all'onor di Dio, fi proceda ne' medefimi giorni: L. 12 t. 19 n. 4 p. 83. Delitti di bellemanie, d'impurità e fimi-

li V. foro degli Ecclesialici . Delitri di lesa Macsa , V. Feudali Confuerudini , e Ribelli .

Delitti claudeilini ie Università non fon

BEL CODICE DELLE LEGGI.

tenute per quelli pegar pena, ma pumirfi i rei : 1. 3 t. 12 m. 64 rite 311 p. 244. La Città di Napoli e di lei cittadini per li delirri clandestini non fi posiono molestare , n. 69 cap. 13 p.249 . I Baroni non fon tenuli per li danni e delitti clandestini , che accadono nelle

loro Terre , n. 77 cap. 10 p. 254 -Delitti commeffi nelle carceri, tofto fi fpediscano: 1. 12 s. 4 n. 1 p. 19. E me-rirano pena traggiore, V. Carcerati.

Delirti, che accadono nelle vicinante de' R. Studi, la Curia del Cappellano Maggiore non ha dritto di procedere : 1. 12

1 8 m. 14 p. 46.

Delitri infamanti fan perdere la nobiltà per privilegio: 1. 12 1. 95 n. 6 p. 316. Delitti non provandoli dal querelante , foggiaccia alla pena, e alle spese: 1. 3 1. 12 n. 73 cap. 71 p. 252

Delitri e pene Milirari , o fieno Articoli di Ordinanza sopra la subordinazione , e disciplina delle Truppe : 1. 7 t. 6 m.

1 . frq. p. 274 e feq.

Demanio pon fi ammette l'Università a domandarlo, scorso l' anno dal giorno del poffeffo: 1. 4 1. 2 n. 62 p. 52. L' Università che domanda il demanio . depoliti il prezzo fra 'l termine flabilirole, n. 160 p. 158. Il rermine a domandare il demanio è di un anno , n. 241 P. 170.

Denaro a vira non fi poffa dare più del 14 per cento : / 11 f. 21 m. 2 p. 122. Le vendite a vira, o ad estinguere al 10 per 100, n. 5 p. 123. Ne' contratti vitalizi fi confiderano varie circoftanze, cioè la qualirà della cosa vendura, il pericolo, facile o difficile efazione, compleffione, erà e falure del vendirore, consuerudine del luogo, condizione de' contraenti , motivo e necessirà , e qualità de' corpi obbligati, n. 6.

Denaro anticiparo per robe a prezzi determinati prima della raccolta non fi poffa: 1. 11 1. 23 u. 2 p. 150, L'itteffo per anrecipazione di vitruaglie a prezzo fifo, ma alla voce, V. Annona e nell' Aggiunto .

Denaro contante non polla lafciarli a'Luoghi pii, per effere nuovo acquitto : /. s 1. 21 ap. 1 n. 13 \$ 201.

Denato a vitalizio co' Luoghi pii non pol-

sa impiegarit, per effer compreso neita legge di ammortizazione : 1.1 1.21 ap. n. 37 p. 203. L'accrescersi il vitali-

la legge, p. 38. Denuncie pre e contra la Regia Corre fenza il nome del denunciante non fi risevono: 1. 3 1. 18 n. 4 p. 152. Non si ricevino delatori , se non si obblighino di provare il delitto, e di profeguir le accule , 1. 3 s. 12 m. 64 rite 47 p 224. Contro i Napolerani non possa procederfi ex officio, ne a denuncia per parole ingiuriole, nè per altri delitti, ove non eadeife pena corporale;, r. 31r p. 225 e 244. Nelle percosse leggiere non si procede per denuncia, ne ex officio, r. 68 225. Al denunciante delle robe del Fisco occupate fi dà la festa parte : 1. 4 r, 2 n. 170 p. 150 . Li delatori de' refori giurino di non calunniare, ne gl' inventori fi carcerino, fe non coltata l' invenzione: l. a t. s n. 20 6 Item pradieli p. 199.

Deportari , V. Relegati , e Condannati per caufa de' dezirri .

Deposizione del principale sopra le posizioni in qualunque parre del giudizio fi domandi, non l'impedice il corfo, pe--sò debba farla fra dieci giorni , ed efa fendo affente polla farla il Procurarore, ancorche non avelle mandaro speciale : 1. 11 1. 1 M. 18 9 12 p. 20 . Post conelulum non fi ammeire deposizione del princ pale: 1. 18 1. 8 n. 4 6 7 p. 63 . La dichiarazione eirea u/um de teitimoni, e rarifica del principale non fr domandi elaffi quindici giorni dopo pobblicaro l'esame, e delle serirture, dopo la norifica, # 4 § 8.

Deputato Ecclesiatico altro dritto non ave le non d'invigilare che non li alterino le contribuzioni degli Ecclesialtici, senza ingerirfi in altro : l. 5 t. 7 ap. 2 n. 10 e 11 p. 110 . Li Depurati Ecclefiastici debbon intervenire nella confezione de' Catasti , Talle , e visura de' conri delle Università : 1. 1 t. 23 ap. 6

n. 4 p. 258. Deputari di notte : la Cirià di Napoli vien divisa in dod ci Quartieri , e in ciascheduno presieda un Giudice Criminale colla famiglia armata per tenere

pur-

purgato il suo Quartiere dalle persone difuili, oziole, e vagabonde, e da difonesti , e scandalosi : in ciascheduno Quartiere si stabiliscono quattro Deputati dottori, per invigilare e coadiuvare al fuo Giudice, e fi danno le Istruzioni: 1. 9 t. 7 n. 1 p. 35 . Si dichiarono le facoltà de' Deputati nella guardia notturna, n. 2 p. 41 . Li Cafali di Napoli si dividono in tre Ripartimenti con un Deputato per cialcheduno, affine di mantenervi il buon ordine e la giustizia, e vengono forniti delle facol-12 , fecondo il Piano : Ciafcun Cafale abbia il suo Camerlingo colle facoltà

prescritte , n. 3 p. 42.

Deputazione della pubblica falute, e fue Iltruzioni : L. 8 s. 15 n. 99 p. 237 . Di quante maniere pollono effere le patenti di falute , cap. 1 p. 238. Quali sieno i luoghi inferti, quali i sosperii, quali i sotpesi, e quali i liberi e sani, cap. 2. pag. 239. Quali sieno le robe che fono fuscettibili d'inferione , e fi dicono foggeste a purga, cap. 3. Forma con cui debbano elegerfi i Deputati della falute , cap. 4. p. 240 : Carico de' Medici della Deputazione della Salute, cap. 5 p. 241 . Ifruzioni da offervarfi da' Deputati della Salute della Cirtà di Napoli e Regno, cap 6 p 243. Metodo da tenerfi nel purgare le merci fufcettibili d'infezione , cap. 7 p. 273 . Istruzioni per lo buon regolamento de' Lazzeretti, e dell'obbligo de' Capitani, o fieno Cuftedi de' medefimi , cap 8 p. 275. Della quarantena e contumacia delle persone fistenti ne' Lazzeretti, cap. 9 p. 284 . Fer li guardiani e facchini , o fieno purgatori , cap 10 p. 285 . S'inearica la puntuale offervanza delle prefenti Istruzioni , cap. 11. p. 287 . Man niera di porre in uso il purgamento di qualche Paele flato forpreio da pestilen-2a, p. 288. Pandetta de' Diritti per la Deputazione della Salute, ed altri Officiali della Salute de Porti e delle Marine del Regno , n. 100 p. 293 · GII Ofti fon tenuti dare al Comandante de' Castelli nota de' forastieri che alloggiano e che vengano o partano per mare, per offervare i paffaporti . # 101 p.207'. Le Udienze del Regno , benche Suddelegare della Sopraintendenza di falute non dieno pratica a' ballimenti foggetti a contumacia, che fiimino i Deputati della Salute non doversi, eccetto ne'cali di paufragio, e di disbarchi furtivi, e fimili , n. 102 p. 398 . Qualunque Suddito di S. M. non presentando aila Deputazione la fua patente di falute in qualunque parte de fuoi Domini approdaffe , lia punito , w. 103.

Devoluzione de'feudi alla R. Corte, V. Feudi.

Diaconi detti Selvatici debbono andare in abito e tonfora . e addetti al fervizio della Chiefa, per godere il privilegio chericale: 1. 1 1. 9 n. 10 p. 91. Dichiarazione circa ulum, tolia; l. 12 f.

t n. 18 9 23 p. 24. Dieta legale s'intende di venti miglia: 1.

Diete de' Ministri, Subalierni, e Soldati in accesso, V. Commessarj destinati & qualche disimpegno.

Difenderli con pari armi fia lecito: 1. 12 1. 29 n. 1 p. 128 . Contro gli aggreffori , che infetilcopo ingiurie nelle perfone, e nella roba, possa difendersi con invocare il nome del Re : 1. 12 1. 32 4. 1 p. 131.

Difensivo, possono ad istenza de' rei esaminarli li testimoni fileali, purche non contengano manifelta contradizione a quel che han deposto nell'informativo ficale: 1. t2 1. 28 n. 3 p. 128.

Dignità disgiunte da' Canonicati st provedono digli Ordinarj: 1. 1 tit. 20 ap. 3 n. 7 p. 197-

Dilazioni , chi non fe ne avvale , è punito : 1. at t. 8 n. t p. 63 . Effendo l' autor laudato presente, non fi accorda dilazione al reo, altramente se affente, m. 2. Per la dilazione olt:emarina , o fuori Regno, si depositino ducati 15 per ciaschedun mese, n. 3 p. 64 .

Dilazioni a' debitori fon proibite : 1. 11. 1. 40 # 1 p. 187 . Come anche le fal-

vaguardie, n. 2.

Dilazioni quinquennali fi ammettino folamente in effe i confensi de' creditori in virth di pubbliche feritture , o di lettere efecutoriali flipulate e spedite un anno prima dal giorno che si domanda la diazione : 1. 3 1.12 n.60 \$ 12 p.211. La dila-

zione quinquennale fi domanda in que' Tribunali , li quali hanno proceduto contro al debitore : 1. 11 1. 29 n. 7 9 185.

Diritti antichi fi dichiarono, e quali i diritti nuovi imposti dall' Imp. Federico: 1. 4 1. 8 n. 193 p. 347. La R. Corte pagava le decime a' Prelati de' diritti antichi , n. 194.

Difertori di Corfica si vieta a' Regnicoll di riceverli, ne in quell'Ifola fi portino armi e munizioni : 1. 2 s. 36 n. 1

P. 261. Difertori Militari si assegnano de' gaggi a coloro che li prendono, per animarli all'arrefto e scuoprimento : 1. 7 1. 5 sp. 4 n I p. 270 . Quei che danno mano o prestino gli abiti per la fuga de' Soldati , fon puniti , n. 2 p. 271 . Le Squadre che arrellano difertori debbano presentarli con certificato dell' arrello , n. 3. Effi non poffono promettere immunità della Chiefa per arreftarli, n. 4. Non vagliono gli attefati , fe veramente non fieno flati eftratti dalla Chiefa . n. 5 p. 272 . Ordinanza intorno all' arreflo de' difertori, e li gaggi affegnati a' capienti, come delle pene a coloro che danno agiuto alla diferzione , n. 6. Il difertore preso fi restituisca al proprio Reggimento, ".7. Non curando li Governatori e li Governanti delle Univerfità l' arrefto de' Miliziotti fuggiaschi nelle loro patrie, tutt'i danni cagionati ai Reggimenti vadano a carico de' Governanti: le Università li recintino a proprie spese: e li Governatori privati d' officio, n. 8. Ordinanza intorno a' Difertori delle Reali Truppe : pene pronunciate contro i Difertori : 1. 7 1. 8 cap. 1 p. 296. Ritorno volontario de' Difertori , cap. 2 p. 297 . Difertori arreflati , cap. a p. 301 . Soldati affenti con licenza , o usciti dallo Spedale , e delle Reclute, cap. 4 p. 305. Giudizio de' Difertori, cap 5 p 309. Editto per obbligare i Reali fudditi ed arrestare tutt'i Difertori , cap. 6 p. 313 . Le Udienze procedono come delegate contro i Militari difertori , che infertano la campagna co' malviventi, a' quali si lasci li-bera l'appellazione della sentenza alla Giunta di Guerra: 1. 12 1. 6 n. 2 p.33. Li Presdi procedano in prima illanza

DEL CODICE DELLE LEGGI. ne' delitti contro li Militari difertori : e le Corti locali arrestino i Militari , che con licenza vanno alle loro patrie, commetrendo delitti, e ne dian parte: /.t2

t. 8 n. 19 p. 47. Disparità di condizione tra Sposi parenti non regge : 1. 1 t. 16 ap. 1 n. 9 p.t45.

Dispensa con Bolla Pontificia, colla quale si accorda agl' individui della Truppa il mangiar carne ne' giorni a' paesani vietari : 1. 7 1 5 ap. 3 n. 1 p. 270. Difpenfa agl' interstizi degli Ordinandi ap-

partiene alli Vescovi : 1. 1 t. 9 ap. 5 и. 22 р. 100.

Difpenfa della pubblica onestà si accorda dagli Ordinarj : 1. E t. 20 ap. 3 n. 5

p. 197. Difpenie matrimoniali con pubbliche penitenze fi accorda l'exequatur : 1. I t.

16 ap. 4. n. 11 p. 147. Disvincolo di fedecommesso si richiedono

Ruote giunte: 1. 3 t. 8 ap. 18 n. 13 P. 135.

Difvincolo, V. Liquidazione di legittima e disvincolo.

Difvincoli, o sieno condizioni apposte nel contratto o testamento, si trattino solamente nel Sacro Configlio, R. Camera, e Gran Corte, e nel S C. a Ruote giunte con intervento del Presidente : nella G. C. fi giuntino tutt'i Giudici , e del decreto ne faccino relazione nel S. C. quando si giuntano le due Ruote; e nella R. C. con intervento del R. Fifco , Lnogorenente , e non meno di quattro Prefidenti; ma del decreto fi mandi copia nel Collaterale per lo Regio Affenfo : 1. 11 1. 29 n. 1 p. 168 . Dovendosi svincolare o alienare la roba soggetta a fedecommesso, o dovendosi quella ipotecare per denaro da prendersi nel rifarla o migliorarla, fi debba fempre trattare a Ruote giunte, così nella G.C. della Vicaria , come nel Sacro Configlio, n. 2 p. 171.

Divisione de beni comuni , colui che ha la maggior porzione divide, e quei che hanno la minore, eleggono: l. 11 1.28 con/. 1 p. 259. La moglie, che ha la quarta in proprietà, divide l'eredità del defunto marito con i di lui eredi , conf. 2. Divorzio è di privara cognizione del Magiffrato laicale : It I to 16 ap. 4 n. 5

p. 147.

Dogana di Foggia, o fia di Puglia, V. Tribunale della R. Dogana di Foggia.

Dogane , gli Officiali di queste sian del demanio: 1. 4 t. 5 n. 7 p. 196. Paga-toli una volta il diritto di dogana per le merci non fi paghi altro nel contrattarfi ed eftraerfi : 4. 4. 1. 7 m. 1 p.206. Pagatofi il diritto della gabella nuova neil' immissione per mare di quelle merci che vendono e contrattono, fia lecito estrarre per mare itleffo le rimanenti non vendute , n. 2. Niuna persona franca permetta che fotto il fuo nome contragga altro non franco, n. 4 p. 207 -Ordinazioni per la R. Degana per evitare li controbandi , n. 63 p. 261 . Il diritto di Dogana fi paga più volte . quante volte si fa la vendita delle medesime robe ( corretto colla pram. 1 de veeligalibus O' gabellis , cioè che pagato una sol volta, non si paga più ): 1. 4 r. 8 n. 46 p. 323 . Il diritto di dogina si paga a quel gabelloto, nel cui tempo si farà la tradizione delle merci, non g'à della vendita o p gamento del prezzo, n. 47 . Poiche la 112dizione perfeziona il contratto, e trasferisce il dominio , perciò l' effertivo compratore pagherà il diritto, w. 48 p. 324. Se la convenzione sia di portate il venditore le merci ad altro luogo, le quali fiensi pefate, misurate o fegnate, il diritto si acquista dove la tradizione è stata fatta , ne tal convenzione muta il dominio già translatato , w. 49 . Se molte cofe li vendono, e di una fi fa la tradizione, per quella si paga il diritto di dogana, e delle altre quando fi confegneranno : l'arra non è l'itteffa che la tradizione, onde quando quella feguirà, allora si pagherà, n. 50. Le dogane hanno certi membri e diritti fecondo la conspetudine particolare, n.51. La vendita e la tradizione della merce fatta fub conditione, pendente quelta , il diritto di dogana sarà di quel gabelloto, fotto il cul tempo la vendita e la tradizione fu fatta, non di colui fotto il cui tempo la condizione elifte, s. 52 p. 325 . Il Doganiere non ha il diritto di dare il giuramento al mercadante, perche dica se niente tenga foggetto a dogana, w. 53. Ogni Sabato fi cambiano le guardie nelle porte della Dogana per gira, n. 55 . Il Caffellano, che si riputa come cittadino, gode la franchigia di dogana, n. 56. il Mercadante che paga il diritto per le merci immelfe, e del prezzo ne compera altre, non paga dititto, n. 57 . Le merci approdete nella marina di Vietri e della Costa, pigano alla dogana di Salerno, w. 58 . Li Ragulei pagano il diritto come i Veneziani, w. 59 p. 326. Gli Officiali di dogana non poffono ricevere regali dagli Arrendatori, n. 60. Li Cafali, feudi di Montevergine , sono immuni di molti dazi, gahelle e dogane, n. 61. L'apprezzo delle mercanzie sta fecondo la Tariffa, fe si estragano dalle dogane; fe fi vendano in effe , l'ellima fia focondo il prezzo , n. 62 . I villuti di Calabria che s' immertono, pagano i diritti di dogana, e per le fete fane o lavorate che fi estragono per estra , anche si pagano , n. 65 . La soba di cui si è pagara la dogana, se si migliori , non fi paga di nuovo , n. 66. Gli oli e merci comprate nelle Provincie, non pagano il diritto del fondaco in quelle, quando s' immetiono nella dogana di Napoli, n. 67 . Si spiegono i diritti di dogana che spettano a' Portolani e loro Luogotenenti per l'estrazioni, e per li responsali d'immissioni, n 68. Per li frutti feudali che s' immettono nelle dogane, fi pagano i diritti, n. 69 p 327. Le merci caricate fuori Regno colla spedizione per fuori Regno, scaricandosi di fatto da' marinari, non pagano dogana, e si restituiscano a' padroni, n. 70. Per le robe destinate per Napoli la Dogana di Puglia non eliga diritti , ma fi dia ficurtà nella dogana di Napoli , n. 73. Gli Officiali di Dogana non pollono comprare robe immelle in dogana per rivenderle, n. 76. Li Napoletani fono franchi di dogane e gabelle per le robe compersno in groffo e a minuto per lor ulo e famiglia, w. 132 p 336. Le robe che vengono in dogana, si vendano per li padroni di ese, e chi le compera per rivenderle , le porti in bottega , n. 123 . Il cittadino non paga diritto di dogana delle mercanzie che compera con proprio o altrui denaro, quando il lucro

DEL CODICE DELLE LEGGI. fa fuo, n. 184 p. 345. Ma fe il denaso fosse d'alrio, e 'l lucro si divide,

per la fua parte farà franco, per quella del forastiere pagherà, n. 185 . Di que' generi che non si paga esisura, ma la dogana e fondaco, si ha riguardo al

prezzo che vagliono in tempo dell'estrazione, non della compera, n.221 p.351. Se non si estragono, ma si vendono ad altri, il venditore pagherà il diritto di dogana, e 'l compratore nulla, n. 222. Per lo Re Roberto fu stabilito contro il Rito 2 e 3 de jure dohane, che dove si fanno i contratti di vendita di panti e merci, ivi si paga il diritto di dogana e di fondaco, e non dove si fa la tradizione, per evitarsi le frodi , n. 227 p. 353 . Istruzione per i diritti di R. Dogana sì per terra che per mare : 1. 4 1. 15 n. 27 p. 388 . Iftruzioni per le Dogane di Puglia, n. 39 p. 394. Li Cirradini di Reggio fono immuni di

Donna'che riceve violenza, non essendovi pruova convittiva, si ponisce il delitto con ind 21: 1. 12 1. 48 n. 2 p. 161 . Chi non aggiuta la donna che grida, vien puniro, n. 3. La donna che accufa l' nomo fallamente, si punifice colla morre , n. 4 p. 162

Dogana: 1. 5 t. 4 n. 37 p. 66.

Donna feudarar a che si dota de' feudi , V. Barchi.

Donne d'ioneste non possono abitare rra' C'tradini onorati: 1. 10 1. 4 n. 33 p 45.
Donne feandalofe, V. Concobinari. Dorario può il Birone flabilirlo alla fua

moelie fopra i feudi, fe ne avrà tre , e fe meno, in denaro : 1. 6 t. 2 n. 1 p. 23 La moglie diviene usufi uttuaria del dotario, morto il marito; ma dee prellare il giuramento di fedeltà al pu-drone del feudo, purche non fieno figli, n 2 I fat ll poffono obbligare parte del feudo in dote alle forelle . quando non vi fosse altro, ma il matrimonio debba contraerfi con licenza del Re, n 3 p 24. Si riduce to stabilimento del dotario sopra un feudo e mezzo, m. 4. Il dorario in denaro o in mobili si lucra dalla moglie nella proprierà se non avrà figli, o in utufrutto con figli, #. 8 p. 25 . Poffa stabilirfi dal marito f'nza regio affenfo, ma paffando la moglie Ind. Gen.

a seconde nozze , non possa costituiria in dote il dorario fenza regio affenfo , n. q. p. 26.

Dore e antefato e lor interelle si deducono da beni del marito conficati: 1. 6 s. 6 n. 54 p. 73 . L'afficurazione della dore si concede alla moglie ne' beni del marito, ancorche fia R. Tesoriero che delinque in officio, n. 55.

Dote da restituirsi : se li figli non vogliono convivore col padre, o egli con loro, è tenuto restituire a' medesimi le doti materne, e le altre robe; e lo stesso si offervi negli altri successori e l. 11 t. 8 conf. 1 p. 229 . Può condan-narsi il marito, o i di lui eredi, alla restituzione delle doti, benchè non rimanga lor modo da vivere, conf. 2 p. 230. Morto il marito, i di lui eredi ion rennti restituire la dore alla moelie dentro un anno: o li figli , o altri che fieno eredi , come e quando fon tenuti alimentar la vedova prima o dopo l' anno, fintantochè restituiranno la dote. La restituzione della dote non si differifca dopo l'anno; ma li stabili, e'l corredo efidente si restituiscono subito, altrimenti la donna li prenda di propria autorità, conf. 3. Non è tenuto il padre meotre vive a rethruir la dote anche con fuo confenso dal figlipol ricevuta, s. 15 conf. 1. p. 240 - Se il padre colla madre fia intervénuto ne capitoli marrimoniali del figlio, folo il padre è tenuto alla restituzione della dote . conf. 2.

Dote the fi-aliena dalla moglie col marito V. Alienazione de' beni dotali .

Doti delle Monache possono impiegarsi in - cenfi bollari fopra tlabili : I. r 1. 21 ap. 1 n. 8 p. 201 . Ma dovendosi aggiudicare, si vendano a' laicl, n. 28 p. 202. Dottorare o licenziare in Teologia non lo

possono i Collegi e Conventi di Religioli , falvo quello di S. Tommalo d' Aquino: 1. 1 1. 10 ap. 1 n 17 p. 113. Dotrorarfi funri Regno è vietato : 1. 10

r. 2 n. r p. 3 . Quei che non fono dottorati in legge nel Regno non godono onori ed cffici, n. 2 e 5 p. 4. Niuno si possa dottorare in qualunque facoltà se non abbia l'età di ventun'anni , ». 7 5 5 p. 6. Niun Dottore di Legge o INDICE GENERALE

106 di Medicina eserciti nel Regno, se i loro privilegi non faranno stati ricono. sciuti dal Collegio di Nopoli, e dichiarato il corso de' itudi fatti, n. 8 p. 7. Le fedi negative del Cappellano Maggiore per la corfo de' ftud; non fi ammettono, n. 11 . Quella legge fi offervi anche per lo Collegio di Salerno, n. 12 p. 8 . Dispentandosi alli 68 2 e 4 della pram. 7 bailino per li Provinciali tre matricole per dottorarfi in leg. Eccezione della sospezione del Giudice non e, restanda ferme le cinque per li Napoletani, n. 14. Non fi permette il dottorarli fuori Regno : 1. 10 t. 3 n. 3 p. 10. Il Dottorato che confeguiscano gli Alunni del Collegio Ancarano di Bologna da quella Università, vale egualmente come se l'ottenessero dalle Un versita de Studi di questi Regni, n. 4. Li Dottori quando fi laureano, e 1 Procuratori quando si matricolano , devon giurare di non calunniare : 1. 11 t. 8 n. 4 6 28 p. 68.

Drappi da lavorarfi all' ufo di Spagna fi danno le Istruzioni circa la qualità : 1. 10 t. 12 n. 7 p. 105 . Si taffa il prez-20, n. 8.. Statuti intorno alla fabbrica de'drappi di sera , de'velluti, e simili. drappi: 1. 10 1. 14 n. 2 p. 132.

Droghieri, da queiti e non da altri poffan venderfi droghe, ed affittar ia cera

a' Beccamorti: 1.101.10 n. 6 p 82. Duello vien punito colla morte : 1. 12 1. 82 n. 1 p. 291. Si modera la pena per la prima volta, n. 2 p. 292. Varie altre disposizioni si danno, e pruove, n. 3. Si dichiarono alcuni dubbi, n. 4.

Bano che si falsifica v'è pena: /. 10 t. 12 n. 1 p. 103.

Ebrei, o fian Giudei, devon portare un fegno roffo nel petto: /. 1 f. 2 m. 10 p. 6. Effi fono fcacciari dal Regno, n. 11 d. p. Se vengono alle fiere , debbano portare la berretta gialla, n. 12 p 7. Di anovo vengono scacciati dal Regno. n. 13 e 14 d p. Si accorda loro il domicilio per cinquant' anni nel Regno . n. 15 p. 8 Vengono finalmente per fempre eipolfi, n 16 p. 10.

fa opporre il Fisco, quando i testimon? prefenti all' istrumento nol testifichino : 1. 2 t. 21 n. 3 p. 324.

Eccezione del Clericato . V. Foro degli

Ecclefiattici.

Eccezione d'incompetenza del Giudice ne' giudizi efecutivi fi allega toito chiamato in giudizio, negli ordinari, dopoil decreto di termine : l. 11 t. 1 ap.

#. 10 p. 24.

ha luogo dopo la lite contestata, purchò non fia evidente: l. 11 1.7 n. 13 p 60. Eccezione di affenza nella lite paffiva , chi è presente non poò opporta: 1. II t. 1 ap. n. 8 p. 34. La fcufa dell' affenza pel delitto commeffo, non fi ammette, se veduto nel luogo: 1. 11. 1.7

n. 14 p. 61.

Eccezione di Scomunica che da una parte s' opponesse all' altra può conoscersi dalla G. C. : 1. 3 1. 12 n. 64 rite 61 p. 224 . Questa eccezione di scomunica prodotta prima o dopo della conteltazione, anche contro de' rethmon, debba provarsi leggitimamente nell' illante, altrimenti non fi riceva, r. 236 p. 225. Opponendosi dal possessore di scomunica, o altra dilatoria, per prolungare la lite, si sequestri il fondo co' frutti : 1. 11 t. 7 n. 10 p. 58 . L'eccezione di scomunica non impedisce il corfo della caufa, n. 11 p. 50. Li teflimoni scomunicati, ed affoluri, possona ripetersi anche dopo la sentenza assoluto-

ria del reo, n. 12 p. 60. Eccezione offica: il Soldato che parre per l'esercito e vien chiamato in giudizio, gode il beneficio dell'eccezione othica, purchè l'attore non sia ancor soldato : fe contragga o commetta delitro nell' esercito, vien giudicato secondo le legi militari : 1. 7 t. 2 m. 1 p. 4. Se il foldato manda il foitturo, non gode l'eccezione offica, e se sarà andato all' esercito di persona, potrà respondere in giudizio per mezzo del fuo Procuratore, n. 2 p. 5 . Colui che è all' Efercito , o sta per partire , gode il beneficio dell' eccezione offica da opporre quindici giorni prima che parte, o dopo ritornato :

1. 11 t. 7 n. 9 p 58.

Eccezione della pecunia non numerata pol- Eccezioni dilatorie opponendoli : il reo

DEL CODICE DELLE LEGGI.

dere provante: f. 11 t. 7 m. 2 p. 55. Ec. 21 m. di non effer figlio o esete contro l'attore, uon impeditono la contredazione della lite, ma sueriene rapone nulla fentenza, uno effendo quette dilatorie, ma perentorie c. 11 r. 7 n. 5 p. 57. Con ellata la lite, fi refiringe il termine alle parti di opporte l'eccezioni r. n. 6. Non prevandoli l'eccezioni ci financia, ma controlla di lite, di condonna il producente alle fipete, m. 7 p. 58. Chi cippone l'eccezioni, en nu le gravora, incorre in

pena pecuniaria, m. 15 p. 61.
Eccezioni avverió la fentenza, e mandato
de parendo, non prificono opporfi elaffi
trenta gonti, e volundo l'efreuzione,
l'attore dia cauzione : l. 11 t. 8 n. 4

§ 25 p. 67. A provare l'eccezione fi accorda il termine, § 26. Ecclefiattici non possino esercitare offici

d pendenti dalla giuridizione la cale: / 1 e. 9 n. 12 p 93. Non fi ammettano a patiocinar caule nel toro fecolare fenza perm flo del Re, ap. 10 n. 1 p. 106 . Possino però le proprie, o delle Chiefe , n 5. Delle vedove , pupilli e p :veri gratis, n. 9. Come pure scrivere aliegazioni in caia, n 10. Configliare ed informare confidenzialmente il Giud ce . w. 14. E come cittadini far le parti della loro Un verfi:à , n. 16 . Non possono ejercitare offico di Mattrodatti nel foro la cale, w 2. Non intrometterfi negli affiri pubblici, ne esercisare carica di Agenti di laici, n 3. Neppure indirerramente , n. 7. N in poffono fare da apprezzatori di campigna . n 8. Ne da Cancelliere delle Univerfirà, n 12 ( V. ancora Chierici )

Eccl : air et Medrei, effendo privilegiati, poff no efercisare l' Arte Medica, e ricevere la mercede: L. 1 t. 9 ap 10

7 15 p. 106

Ecclessite i emfraeili di Chiefe, Confraternte la calte em lie, godono folmente le indulgane e luffraji, ma nell'elessione non hanno voce attiva e paffiva: l' 1 t. 11 ap. 3 m. 3 p. 117, a. n. 7 ap. 4 p. 1.8 E. però non polfono interventivi, nè effer cietti, m. 10 e 11 p. 119.

Ecci hait ci urainati in vacuum devono intervenite ne'cafi morali, nelle funzioni folenni , ne' Carchifmi fi fanno dal Velcovo , e nelle pubbliche Proceffioni: l. 1 1 9 sp. 4 n. 7 p. 56. Per tale intervenno li Velcovi non possiono ingiona gri pena , o the affithio con abiti corali, cocrito nelle tolenni funzioni; n.6. Economo Regio, V Vasarazi delle Chiefe. Edifizi protbiti ne' Borghi, e nella montagna di S. Martino di Napoli da'ipo-

Edifij probiti ne' Borghi, e nella montagna di S. Martno di Napoli da' longhi deligati ne di cavar grotte, rapli, lo e pozzolana: I 10 s 20 n. 1 a 7 p 185 ad 186. Non fi fabbrichi ne' luoghi vietati fenza licenza della R. Camera, n. 8. si permette per grazia di fabbricare, eccetto prefio i Catile-

11, 11. 9

Editti annonari della Cirià di Napoli ne' d verfi tempi emaniti fi deler vono in trantunto fecondo l'ordine alfabetico, che riguardano la grafcia della Città, e'l buon governo della medelima, come fi ha nel Tomo de' Bandi: 1. 5 t. d. p. Accattatori de peici d. p. Accattatori de peici tari . Accattatori rigattieri , p 134 . Agrella Aini Alici Amitari . Animalı vaccini. Arbori de' frutti, p. 125. Aififa . Bancha da' frutt di mare . Ba-Battafi carriato:i di vino. \$ 137 Bazzarioti. Betliame Beftie di toma . Bottegai di frutti . Bottegal di lo do . p. 139 . Bilance da l'etc vendoli . Blin-ce da Nevajuoli , p 140 Bilance di tutt' i venditori de commettibli . Bottegai che non vadano ad incontra- frutti e verdumi. Bortegar. Bottegar v g-ttrefi. Bottegal , vend tore 'di pane. Bureghe chiufe , p. 141 . Botteg i di noci nocelle e callagne . Battegri di lordo , Bartegri di lordo , e Pizz cagnoli . Bottegat Pizz cagnoli . Bottegai . Tavernari , e Magazzi-nieri-B enn i.p 143 Buccieri Bottai,p. 147. Calce, p 118. Cand lar . Can corfi . p 149. Capitani di Godizia, p. 150. Caprelli , Caprettari . Capre , pecore , e caproni Carne. Carboni, p 154 Carcon . Carra , p 152 . Carra d. lino . Carra di li o, e canapi Carresi d vino . Carreli , e parrecchiali Cacio . Cafligne, noci e nocelle, p. 153. C ra-pano della Città Catapani de Catali. Ciriege, Chiancherelle, Cuojai, Com-0 2

4 08 meltibili , p. 154 . Compratori . Congregazione , p. 155 . Conserva de grani . Conservatori de grani e farina, Consoli de' bottegai de' frutti. Consoli de' bottegai di lordo . Confoli de buccieri . Consoli de' Candelari. Consoli de' panetrieri · Consoli de' pescivendoli , p. 156 · Consoli de' pollajuoli . Consoli de' vermicellari. Deputati della Dogana della farina. Donne. Estrazione. Erbajoli. Eletti . Farina , p. 157 . Fontane della Città, p. 138 . Forni a taglia . Foffe del grano, Fragole, Frutti, Fruttajoli, p. 160 . Gabella d'agrumi . Gabella di farina ed avena . Gabella di grani a rotolo - Gabelloti . Gabella de pesci Gibelloti de' pesci. Garzoni de' bartegai de' frutti , p. 161 . Garzoni de' panettieri . Giardinieri , e Malfari . Giultiziere . p. 162. Grano . Immondizie , p. 163 . Incannatori di legna : Jus panizandi de Cafali. Latte . Legna . Legnajnoli , p. 164 Legumi . Licenze , p. 165 . Lino . Luoghi franchi Luoghi immuni . p. 166. Lupini . Marina de grapi . Magazzinieri di vittuaglie. Magazzinieri di legna, p. 167. Magazzinieri di vino . Mandrieri . Marina di S. Lucia . Matricola . Midolle . Mala . Mercatello . Melloni . Mercato , p. 168 . Melloni di pane . Melloni . Melloni d'acqua . Melloni . Mellon d'acqua. Mercati de'bestiami. Mercanti di cacio . Mercanti di cacio ' cellefe, e fardef co . Merci , Merci di porci salarori. Merci di animali, Merci. . 160 . Merci di vaccine . Merciajuoli , feu Trippari . Merciajuoli . Merciajuoli. Merciajooli . Mifuratori di viripaglie . Molini . Molinari , p 170 . Molinari delle Paludi. Molinari . Molinari . Neve. Nifita. Officio del Ginstiziere di grascia. Officiali del Giustiziero , p. 171 Officio di Notajo della Città. Officio di far la fcorta de' noleggi. Officio della Pertettoria delle fignificatorie. Oglio. Orzo, p. 172. Paglie e fieno , p. 173. Pagliaminuta , ed affiftenti . Pane . Panattieri , p. 174 . Pane di granodindia, p. 175. Panat-tieri de' Cafali, p. 176. Panattieri a ta-glia. Pafficcieri, Pene, p. 177. Pefatori di lino . Pesce . Pescatoti . Pescivendoli. Pesci di lago e fiume . Pescivendoli ed accattatori · Pescivendoli abitanti nella

Conceria . Peice , p. 178 . Peice . Peice. Pesce. Pere, Pelatori de' frutti. Pesatori della farina . Pefatori delle farine alla Dogona · Pelatori di lino » Pietra del Peice . Piante di percoca , p. 179 . Polli. Peice. Peicatori. Peicivendoli, p. 180. Pietra del pesce ., Pollieri . Pollieri e Caprettai . Ponti, p. 181 . Porci . Portieri del Tribnnale . Provolari . Purga di Posilipo, p. 182. Puttane. Quaglie-Quadretti de frutti. Quadrettari Rigattieri di brenna . Rigattieri di legna , p. 182 . Rigattieri di lino . Rigattieri d'oglio. Rigattieri d'orzo, p. 184 · Ri-gattieri Rigattieri de' polli ed uova · Rigattieri di ricotte e cacio muscio, p. 185. Rigattieri di falsumi. Rigattieri, seu Magazzinieri di vino. Rigattieri di vittuaglie . Salumi - Sallicciari . Sallicce . p. 186. Salumi, Saponari, Sapone, Saponari. Sarcine, p. 187 . Scaglie . Senfali di legna . Senfali di vino. Sevo . Spezi ali mannali . Strade della Gittà . Stentini di animali , p. 188 . Sngna . Sula-mellari . Tarallari . Tavernari . Tedeschi, p.189. Vagabondi . Vascelli marittimi . Venditori di robe di grascia. Venditori delle robe . Venditori de' commestibili . Venditori alla strada di S. Lorenzo . Venditori di grascia. Venditori di robe. Verdumi. Verdumari . Vaticali: Vaticalt e Foretani . Vermicellari . Vermicelli, p. 191. Vini nuovi . Vini. Vi-telle di Sorrento , p. 192. Vitelle fo-relliere . Viituaglie Uova . Uva mo-fcadella , p. 193. Zopopole . Zopopolari , e patticcieri . Zingari . Si vierano le cacciare de banconi e pennate fu le-botteghe: fi (gombri la strada di Toledo da posti fisti di comestibili, galesti e some di paglia, n. 2 p. 193. Il fimile per la strada di Chiaja, n. 3. L'istesso per la ftrada della porra di S. Gennaro , e Borgo delle Vergini , n. 4. p. 194 . Il medelimo per la strada di S l'ietro a Majella fino alla Vicaria, n. 5. Non fi tocchino gli alvei dell' acqua di Carmegnano e Ciminelli, che vanno a' molini della Città, nè con animali, ne li tocchino le ripe di essi . n. 6 p.195 . Si ordina la forma della qualità delle larcinelle, secondo la quale si devon formare, e vendere, n. p. Niuno ecceda i limiti e

sil delle botteghe loro affepati a temore della pianta; e gil officiali della R. Poroclania non prundan desari per Esta delle nuove opera; » 5 a. 196. Si terra delle nuove opera; » 5 a. 196. Si terra delle nuove opera; » 5 a. 196. Si terra delle nuove opera; » 5 a. 196. Si terra della none opera; si per si si si si della Chindi di Sonignia chianta allate, » o p. 197. Si (gombri la firada di S Brigia da'venditon de'omedibili, ed ogni venditore fila nel luogo affegastogli, » n. o. Li carri c'i retrano in Napoli, appesa fariate le robe debon utiere, » 1.2 p. 204. Alla prefazione della merza inna, o fia carriccia, e del dittto della rivelatura, fogo obbligati

folamente li Pellettari, O Scamoficiatori, sono già li Capertari, n. 2; Elemofina niuno la chieda vedito da confitte: f. n. 13 n. 1 p. 126. Spedire licenza di queditare fiperta al Principe, n. 12 n.

Santi Luoghi, n. 5. Eletti della Città di Napoli, il Re Ladislao concede loro la giuridizione su di coloro che ministrano roba da vivere . 1. 5 t. 8. n. 1 p. 112. La Città di Napoli è reintegrata nel dritto di elegere i Maestri Razionali del di lei Archivio, n. 2 p 114 . Per li commefibili fi offervino le Capitolazioni antiche , n. 3 . Li venditori di robe per la grafcia devo-no venderle giulla l'affifa , m. 4. Le pene che si esigono per gli Eletti della Città da' venditori fi concedano all'Ofpedale dell' Annuociata , n 5. Non fi polla vendere roba contro l'aifila, n.6. Gli Eletti possono imporre pene e carcerare i venditori che controvengono . n. 7 Tutti gli Officiali di Giuffizia devono affiftere agl. Eletti nell' elecuzione di loro facoltà, n. 8. Niun Doganiere e Gabelloro poffa impedire ciè che fi. ordina dagli Eletti per la grascia , n.g. Ch Eletti folamente devono attendere

alta pulizia delle ftrade della Città , n. 10. Gli Ufiziali nel prender polfeffo de' loto Ufizi devon giurare in mano degli Eletti di serbare le franchigie e li privilegi alla Città conceduti, n. 11. Gli Eletti possono creare cittadini i forastieri, e privarli rendendosene indegni , m. 12 \$. 115 . Si determinano le differenze tra la Nobiltà di Napoli e i Cittadini di essa Città intorno alle preminenze, prerogative, ed onori, per l'amministrazione e governo de' pubblici affari, m. 12. Napoli può creare Confoli nelle Città fuori del Regno, come quelle in Napoli, n. 14 p. 116. La cura della grafcia di Napoli appartiene ag'i Eletti, potendo promulgare bandi, ed imporre pena : far carcerare i controventori, ed applicar le pene all' Ofpedale dell' Annunciata : i venditori di robe di grascia trovati in fragante nella frode foggiacciono alle pene imposte; e l'imporre l'affifa appartiene agli Eletti con intervento del Giustiziere : li Catapani della Città fi elegano secondo l'antico folito, e giurino in mano del Giuffiziere, dal quale ricevino la nota delle robe, alle quali effi danno l'affifa : il Giuftiziere conosce tutre le cause civili e eriminali sopra gli efercenti la grascia, e le frodi, eccetto quando per gll Eletti fono trovati in fragante, e puniti: Il Giustiziere riscuote a suo beneficio le pene ineorse : il medesimo egli Eletti non possono dispensare al prescritto ne Capitoli della grascia : Agli Eletti appartiene dar licenza di far falcicce nel Settembre : li medelimi postono moderare le affife poste da' Catapani: il Giustiziere non pud eligere li carlini tre da' venditori di calcio fresco, nè altro da' locandieri, tavernari, pollieri, e simili : ne meno i carlini due per le porchette in arrofto , ne regalo da' venditori di pesce , da buccieri , fornai , candelaj , caprettari , e da qualnuque altre venditore di grascia, sotto pena di privazione d'officio, n. 15. Nel governo della Città di Napoli non s'ingerifcano gli Officiali reer, n. 16 p. 20. I pnbblici affari possono conchiuders dal maggior unmero de' voti fenza bifogno de tutti, n. 17 p. 121 . Gli Eletti della

Cinà di Napoli hanno la giuridizione criminale ne fudditi dell'annona col mero e milto imperio, n. 18. L'elezione de' dirci Consultori della Piazza del Fopolo deboa farsi dalli due Procuratori eletti dalle Ctrine, e non per biglietif, n 10 L' elezione de' Capitani delle ventinove ortine debba faifi d Il' Ottina convocata neila forma folita, n 20. Li Capitani e Confultori non pollono ellere amosti da'loro posti con templice biglietto, ma con cognizione di caula, # 21 p. 122. Li negozi che fi tratteno mella i 1222a del Popolo e debbano trattarli e concamderli a voti icereti con bullila, n. 22 Grandato di Spigna perperuo conceduto alla Città di Napoli,

e Deputazione de' Capitoli . Grazie e

Privilegi, n. 22. Elezione degli Ainmin'ilratori e Razionali delle Chiefe e Luoghi pri laicali, effendo familiari, fi offervi la fond zione: fe confraternite, o College la cali, fi faccia da' Confratelli ; in altro cofo fi faccia dalla Università in l'arlamento in pertone non folpette de jure: 1. t tit. 11 ap. 4 n. 2 p. 117, en 6 e 8. In queile elezioni, e nel governo, gli Or. dinari non han dritto , n. + p. t18. Pendente la dicussione delle nu lità avverto l'elezione, non debbono continuare li paffati, ma gli anrecedenti , che abhiano la liberatoria, w. 5 . Nella elezione li figli di famiglia hanno la tota voce pilliva, n. 9 p 119. Il Tribunale Muto non può introm: iterli nella elezione, effendo il Giudice la co il comperente, w. 12. Coioi che non ave liberatoria n. n può effere confermato , ne eletto : li deb tori de' c nsi rifervativi o bollari poffono effere elessi , purche non vadauo in attraffs; ap. 5 n. 3

p 120. Electione del Foro prerofa degli Ecclefiatilic. Li Capitoli delle Chafe con godono il priviggo della descone del Fo10 t. 1 t. 22 ap 8 u p 16t. mone del Fo10 t. 1 t. 12 ap 8 u p 16t. mone del Fo10 t. 1 t. 22 ap 8 u p 16t. mone del Fo10 t. 1 t. 25 ap 8 u p 16t. mone del Fo10 t. 1 t. 1 t. 25 ap 8 u p 16t. mone del Fo10 t. 1 t. 1 t. 25 ap 8 u p 16t. mone del Fo10 t. 1 t. 1 t. 25 ap 8 u p 16t. mone del Fo10 t. 1 t. 1 t. 25 ap 8 u p 16t. mone del Fo10 t. 1 t. 1 t. 25 ap 8 u p 16t. mone del Fo10 t. 1 t. 25 ap 8 u p 16t. mone del Fo10 t. 25 ap 8 u p 16t. mone del Fo10 t. 25 ap 8 u p 16t. mone del Fo10 t. 25 ap 8 u p 16t. mone del Fo10 t. 25 ap 8 u p 16t. mone del Fo10 t. 25 ap 8 u p 16t. mone del Fo10 t. 25 ap 8 u p 16t. mone del Fo10 t. 25 ap 8 u p 16t. mone del Fo10 t. 25 ap 8 u p 16t. mone del Fo10 t. 25 ap 8 u p 16t. mone del Fo10 t. 25 ap 8 u p 16t. mone del Fo10 t. 25 ap 8 u p 16t. mone del Fo10 t. 25 ap 8 u p 16t. mone del Fo10 t. 25 ap 8 u p 16t. mone del Fo10 t. 25 ap 8 u p 16t. mone del Fo10 t. 25 ap 8 u p 16t. mone del Fo10 t. 25 ap 8 u p 16t. mone del Fo10 t. 25 ap 8 u p 16t. mone del Fo10 t. 25 ap 8 u p 16t. mone del Fo10 t. 25 ap 8 u p 16t. mone del Fo10 t. 25 ap 8 u p 16t. mone del Fo10 t. 25 ap 8 u p 16t. mone del Fo10 t. 25 ap 8 u p 16t. mone del Fo10 t. 25 ap 8 u p 16t. mone del Fo10 t. 25 ap 8 u p 16t. mone del Fo10 t. 25 ap 8 u p 16t. mone del Fo10 t. 25 ap 8 u p 16t. mone del Fo10 t. 25 ap 8 u p 16t. mone del Fo10 t. 25 ap 8 u p 16t. mone del Fo10 t. 25 ap 8 u p 16t. mone del Fo10 t. 25 ap 8 u p 16t. mone del Fo10 t. 25 ap 8 u p 16t. mone del Fo10 t. 25 ap 8 u p 16t. mone del Fo10 t. 25 ap 8 u p 16t. mone del Fo10 t. 25 ap 8 u p 16t. mone del Fo10 t. 25 ap 8 u p 16t. mone del Fo10 t. 25 ap 8 u p 16t. mone del Fo10 t. 25 ap 8 u p 16t. mone del Fo10 t. 25 ap 8 u p 16t. mone del Fo10 t. 25 ap 8 u p 16t. mone del Fo10 t. 25 ap 8 u p 16t. mone del Fo10 t. 25 ap 8 u p 16t. mone del Fo10 t. 2

la elezione del Foro, come non code, por nolle L. Marie n. y e. 7. Sit Eccelefalfici il qualt non tono miterabit i, non poseno in ma godono il privilego della elezione del Foro, contenuto usi-la L. Unira m., il Privilegio della L. Unira m., il Privilegio della L. Unira m., il Privilegio della ciervine dei Foro, derivando dal diritto civile, ha luogo folamente nelli Magi in reatte nelli Trobunal eccelefattici abbia luogo folamente in quelli ordina; ri, non gia elimordinari, ri, non gia elimordinari, ri, non gia elimordinari, ri,

Elezione del Foro ha lempre lungo nelle caule delle persone miterabili, e deile autre comprese nella I, unite G. quando imperator, eccetto quando nell'investitura conceduta al Barore ficii esprefiamente deriogato alla detta legge: I.i.

r 4 n. 1 p. 42. Elezione de' Preiati, chi non ave privilegio o padronato, non s' intrometti a quella: l. 1 t. 7 n 2 p. 34.

quella: I. 1. 7 n 1 p. 34. Emgrazione dal Regno di victa: I. 2 f 34 n 1 p. 253. Empara tolta una volta, n in possa rice-

verfi di nuovo: 1. 3, 2 to n 11 3 70 9, 316. Enfredi: 11 beni concedut i enticati 32. Luoghi pri fono allottali dei c mecilias nario, col però del canvere quitto non fi pofis aumentare: portà dall'e ficota all'amarfi, non fi caduca fe non per canone non pagato, per avulo, o per deterorazione, che alteri la natura: 1 miglioramenti fono dell' enfrecta 1 ie locazioni e luogo etempo fi confiderano come enfitenti: 1. 1 1, 21 sp. 1 m. 13 p. 20.

Erari basonali non postono efercitare giuridizione che spetra al Governatore: L. 6.t. 1. 35 p 16. L. ficio di Erario è sozoso: sono però scusati li vecchi, gl'infermi, e gli aventi otto figit: L. 6.t. 4. n. 11 p 35.

Eret, ann facund profil, e (pecials about a montant) and profil and profil and a montant and a monta

DEL CODICE DELLE LEGGI.

al beneficio dell'inventario, e obbligatoli di todisfarlo p ù delle forze ereditarie: 1. 11 f. 31 n. 1 p. 173.

Eredi che succedono nella locazione: un fondo conceduto in fi:to perpeluo colla claufola fuoi eredi e fucceifori , s' intende per i soli discendentl, su del quale pon fi da la quaria alla moglie del colono: 1. 11 1. 25 conf. 1 p 256.

Eredità non ft foggetti tutta a pelo di Mejfe, ma gli eredi faccian celebrare qualche messa perperua, e resti come un peso. dell' eredità: 1. 1 1.21 ap. 1 n. 9 p. 201. Eredità vacanti, la Vicaria dia notizia di

quefte alla Camera: 1. 111.31 n.3 p.174. Eresia è un delitto pubblico, e st procede per inquisizione : niuno possa supplicare il Principe per gli eretici : l. E t. 2 n. 1 p. 2. I ricettatori, complici e fautori degli Eretici, fon puniti, e i di loro figliuoli perpetuamente infami , n. 2 p.3.

Eretici che abjurano, si restituiscano loro i beni confiscati : 1-4 t. 2 n. 128 p 156. Efame di testimoni, V. Termine per le

pruove.

Etame di testimoni ultra dietam si commette: / 3 f. 12 n. 70 cap. 47 p 250-L'efame de' testimoni fuori Napoli si commetta a'Governatori locali, o vici-

ni, n. 72 cap. 36 p 251.

Elaminatori del Sacro Couliglio sia il numero di cinquanta, la cui elezione è d.l Re: 1. 3 s. 8 n 69 p 90. Agli Elaminatori del S. C., nelle caufe fotro inille ducati non ft poga accello , e riceffo, n. 75 p. 91. L' elezione degli Elaminatori fi faccia con bulfola in cafa del Prefidente: effendo alcuno impedito di accedere in partibus , polla cedere l'efame da farfi ad altro Efaminatore alle parti non fosperio con decretodel Presidente, n. 85 p. 201 e n. 2 sp. 3 p. 123. Compilato l'ela ne, lo con-legnino al Mattrodatti dopo quattro giorni con ricevuta, e non alle parti , n. 94 p 109. L'elame de teilimoni in fenz' aver b logno della rinuncia degli Elaminatori , poffa commetterlo a chi flima fino alla tomma di ducati tremila: restando a di lui arbitro nelle cause oltra detta fomma di commetterla ad alvi, qualora l'Elaminarote eletto non

voglia ufcire, e in tal cafo questi pulla polla pretendere , n. 99 5 ,5 p. 116, e n. 100 p. 118 Gli Etaminatori poffono esamipare li testimoni per tutte le cause di dentro e di fuori la Citià , vertenti nel S. C., ap. 3 n. 1 p 123. Li Scrivani del S. C. non pollono commettere efami in partibus, ancorche di caufe minime, le quali post no renunciarse, pe intromettersi senza intelligenza degli Efaminatori . n. 2 e 5: ( in ciò fi of-Serva il n. 59 6 5 di Sopra, come ultima legge flabilità colla pram- del 1728): Nelle cause degli Esaminatori procede il S. C. n. 4.

Esaminatori Sinodali per la provista de Parrochi si elegano da' Vescovi ne' si-

nodi: 1. 1 1. 20 ap. 3 n. 4 p. 197. Efattori delle Regie Collette eligano il denaro che si paga alla R. Corte di moneta corrente : 1. 5 s. 6 n. 5 p. 79. Per fuggellare i libri delle collette nulla si eliga , e de' pagamenti si faccino i ricivi, n. 6 . Non li ponga per residuo il denaro ricevuto dalle Università o da' particolari, n. 8 p. 80 . Li Servienti di Corte per l'esazione delle regie collette nulla efigano, n. 14. Gli Elattori della l'affa possono carcerare li debitori di quella, non già li debitori dell' Università, per li quali adiscano la Corte locale: 1 5 s. 7 ap. 1 n. 2 p. 107 . Gli Efattori delle Collette non poffono carcerare ne' giorni feitivi, n as p.co3. Nell'elazioni filcali non s' ingerificano le R. Udienze : 1. 11 t. 5 n. 42 p. 44.

Escolpazione, V. Rem finne .

E(computo : la Corte quando dona alcun diritto della gabella vendura, fa escomputo: 1. 4 t. 8 n. 197 p. 348. Ma chi compera la gabella ful piede d'efferfi nell'anno antecedente donato, non riceve elcomputo, perche s'intende ficut eft hodie in manu Curia, n 198. Gli Ambasciatori de Principi che vengono per rifedere preffo alla Corte , per eifer franchi in quanto al lor ufo, non fi fa al Gabelloro escomputo, n. 199, 11 simile per gli Ambalciatori fudditi del Re, n. 200. Di tutte le cofe che fervono per ufo, de jure non dee pagarfi, e però la Corte non fa escomputo, n. 201. Di quelle cofe per le quali non fi

paga gabella, non fi fa escomputo, n. Liecutori contra le Università non fi efes 204 P. 349 . Quando per la Corte s' impedifea al Gabelloto l'ejercitar la gabeila, è tenuta a far l'escomputo pro- Esecuzioni fatte alle Università debitrici rara, e all'intereffe, e'l lucro che potea fare ; n. 205 . Se altro l'impedifca, e la Corte nol reprime, è tenuta al silascio, n. 206 . Gi'impedimenti devon intendetil degli accidenti sopravvenuti dopo la compra o l'affitto, come la guerra e simili, a 207. Ma se la guerra fosse messa quando comprò o affarrò, non ha luogo l'escomputo, n. 208. Se la Corte richiama a se la gabella, rimette la mercede pro rata; ma se per difetto del pagamento, può espellerlo, n. 200. Se poi malamente siesi portato nell'elercizio, diversi sono li pareri su l'escomputo, n. 210. Se la voglia per meglio ordinarla, escomputa pro rata . n. 211 . Nell'escomputo si abbia ragione del tenipo, in cui si esigono i frutti, n. 212. O quanto è stato folito esigaifi in quel tempo in cai il Principe volesse che non si eligesse per qualche fausto avvenimento, m. 213. Si risolvono due pateri intorno al caso espresso forra del n. 212, come ivi, n. 214 p. 350. Se la gabella ave un fol membro e la Corte la rivochi, esconputerà tutto, n. 215. Se più membri, in quella, parte rivocata; il successore corrisponderà del tempo, ma richieda l'amoffo ad intervenire nella percezione de' frutti . n. 216. Se licitata la gabella, il primo elercitò il diritto delle fiere , avendo eila più membri, il licitatore pagherà a proporzione, n. 217. Se il membro delle fiere non fosse taffato nella vendira, quello mele si esigerà in comune dall' amofo e dal licitatore, o fi taffi, e fi paghi da chi de' due si esercitò, e si deduca dalla rata del tempo, n. 218.

Efecutory contra subscriptos non fi possono fpedire , eccerto lorio carlini rrenta , e dee precedere una citazione : 1. 3 1. 25

n. 30 p. 40%.

Esecutori devon contenere i nomi e cognomi de' debitori, e le quantità dovute : 1. 11 t. 1 ap. n. 1 p. 33.

Efecutori fpediti contro quei sanno in Soprantendenza, l'esecuzione spetta al. Sopraintendente : 1. 41 t. 1 ap. m. 2. p. 24.

guano senza il braccio della Camera : 1. 11 t. 1 ap. n 6 p. 34.

fi vendano nel medefimo luogo: 1. 4 t.

2 n. 141 p. 157.

Esenti dal foro ordinario, ne'easi repentini, poffon li giudici ordinari imporre loro mandato penale: 1. 12 1. 8 n. 13.p 46.

Esequie, V. Funerali.

Esilio non possono mandarsi cictadini Napolerani, oè fuori Regno, fotto preteilo di onore, ed officio, non volendo: 1 3 1, 12 m. 72 cap. 51 p. 252 . Non polla relegarli o eliliarli alcun cittadino della Città fe non fervatis fernandis, n. 75 csp. 9 p. 253 . ( V. anche condannati per causa de' delitti , e Relegati) Elimizione di carcerati, la Vicaria procede in quette cause con la qualità delegata

l. 12 t 6 p. 15 p. 36. : Efitura ( o fia Eltrazione ) questo diritto si paga tante volte quante volte le merci eicono dal Regno: 1. 4 t. 8 n. 77 p. 227 . Non uscendo dal Regno, e scarica le merci da porto in porto, e ricarichi, paga una fol volta, n. 78 p. 328 Il diritto di esitura per fuori Regno fi p ga nell'ultimo porto, dond' escono le merci, n. 79. Ma se scaricasfe da valcello in valcello in mare , e vendesse, paga il diritto del fondaco, e l'esitura, n. 80. Se fuori Rogno per terra uscisse , nell'ultimo fondaco dee pagare, se in quello scarica, n. 81 . Ancorche fosse luogo sorraposto a fondaco, n. 82 , Il diritto è di terì dieci per ogni cento falme per porto e portatuta , n. 82 . Quello diritto di estrura :n un certo modo si esiga per olio, cacio, e carni falaie, in altro per altri generi, n 84° Simile è il diritto per fuori Regno, e la licenza dell'effrazione fi conced. folamente dalla R. Corte, n. 85. In vece delle leetere responsalt che produr deve l'estraente dello scaricamento seguito nel lungo definato si piga alla Corre un' oncia per ogni venti once, n. 86 . Il diritto del Tarino è , per ogni falma di grano un tarì, e per due d'orzo e legumi un tarl, n. 87 p 329 . Questo diritto fu impolto, perchè Re Carlo II per sua liberalità spesso donava i diritti

d'ch-

d'efitura ; n. 88 . Per dentro Regno possone trasportarsi vit tuaglie da porto in porto con piccole barche, e se sono delle proprie mafferie , non fi paga; fe comprate, il folo diritto di dogana, n. 89 . Estraendosi pane e biscotto dal Regno fi paga il diritto d'esitura, se per dentro , nulla , v. 90 . Il diritto di efitura fi paga tante volte, quante la nave carica di merci ritorni al medefimo porto, o altro, e dipoi esca , n. 91 p. 330. Per l'esitura di cavalli e muli fuori Regno si paga gr. cinque al Capitano della grascia per la bolletta, e per la pleggeria , nulla , n. 92 . Dell' olio caricato per Napoli non si paga diritto d' esitura, n. 93 . Naufragandosi la nave carica con pagamento de' diritti nella ftella marina, polla ettrarli fimile quantirà fenza nuovo pagamento , n. 94 . Per evitarfi la frode, fi deputa un nomo probo, il quale con un Notaro, e Portolano faccia fede della quantità immeffa. n. os. L'estrazione proibita del denaro fuori Regno non comprende il prezzo delle merci immelle e vendute. # 06 . Li Portolani non permettino effrazione di vittuaglie , nè ricevan diritti fenza il Credenziere : ogni tre mefi presentino in R. Ca nera le pieguerie e li responsali dell'estrazion, n 97. La Religione Gerosolimitana è immune per l'elfrazione della canape, grano, vino e legnami per ufo della Rel gione, n 98. Gli Arrendatori del ferro possono estrarlo per le altre Provincie, e vendirlo ad altri Arrendatori, n 99 Per l'eilrazione del vino a notino il giorno, partite, e barca in dorfo delle provifioni, 7. 100 p. 231 . L'estrazione de cavalli si fa con pieggeria, e al ritorno si cassi, m. 101 . Il più ilegio del Re Federico a' Barefi per l'estrazione di oli, ed sitre merci fenza pagare diritto, non ha luogo , n. 102 . Solo l' A nhascratore del Re presso la Corte di Roma è immune per l'effrazione de'vino e orzo per Roma, n. 10} . La feta che fi eifrae per extra e per infra , des pefarfi e fuggellarfi in dogana con intervente dell' Arrendatore, n. 104. Li Cardinali che per grazia del Re hanno la tratta del vino. devon dimorare in Roma, n, 105 . Non Ind. Gen.

cade in pena l'estraente del denaro le non è trovato ne confini del Reggo. n. 106 . Li Capitani di navi fono immuni dove caricano della gabella de commestibili per loruso , n. 107 . Ellraendofi vino fenza spedizione, o tentata l'estrazione, si confisca il vino e la tartana . n. 108 . L'eftraente di virtuaglie da luoghi maritrimi per luoghi permiffi è tenuto dar cauzione, n. 100. Si pol-fono estrarre le pelli fuori Regno, n. 111 . p. 332. Dai Regno non fi pub estrarre oro , ne argento , ne altro metallo, n. 112. Accadendo naufragio o preso da' nemici , non si accorda duplicata estrazione dell'estratto fenza pagamento di nnovi diritti: 1. 4 s. 2 n. 75 9 35 e 36 p. 63 . Si vieta l'estrazione deeli animali : 1. 4 t. 15 n. 1 p. 379 . Come delle armi ed argento, n. 2 . Anche di oro, argento, cavalli, armi e schiavi, n. 2. Come pure di moneta . oro, argento, e in vafellami, n. 4 e 5 p. 380 . Non fi poffono estrarre dal Regno animali porcini , n. 6. Ne lino , n. 7 . Non possono oltrepassare i fiumi Pelcara e Garigliano, cavalli, puledri e giumente, n. 8 . Si vieta l'etfrazione de grani , n. 9. p. 38t , 11 e 12 p.382. Si vieta l'estrazione di cavalli anche per mare, n. 13. Come pure delle monete di Spagna, n. 14 p. 383 . Non-il poll's elfrarre falnitro , zolfa e polices n. 15 . St aumenta la pena per l'eifrazione della moneta ed argento, n. 16. Non si possa vendere e comprare polvere per estrarla dal Regno, n. 17. Si viera l'estrazione de' grani da Terra di Lavoro , n. 13 . Anche di vittuaglie, n. 20 p. 484 . Si vieta l'estrazione del pane, m. 21. Non fi estragino armi, n. 22 . Nell'estrazione della moneta oro e argento, son compresi anche i complici e fautori, n. 23, e 24 p 385. Si viera l'elfrazione delle fete, e fue istruzioni, n. 25. Estraendosi da fondaci de linati per cacio e falforni che vengono da e iri Regno, si piga il dazio, n. 25 p. 287. Non si estragano per mare merci lenza spedizione ancora del Maefiro l'or:olano, n. 47 p. 397. Si vieta l'estrazione de zecchini, n. 48 p. 398. Si proibifce l'estrazione de' grant per

114 fuori Regne, n 40. E si rinnova coll' abbreviazione del termine della forgiudica. n. so. Si vieta l'estrazione delle Antichità , n 54 p 402 . Si rinnova con aggiunta di pietre e narmi del Regno , oro e argento , n. 55 , 56 e 57 p. 403 . Si vieta l'estrazione delle monete, oro , argento e groje , e si spiega la prova : 1. 4 1. 16 n 2 \$ 22 e feq. p. 412 . Si viera l'estrazione del denaro per lo Stato Ecclefiattico, n. 50 p. 435 . Si rettituice il commercio del Cambio collo Stato Ecciefiaft co, n 51 . Non fi estragga denaro dal Regno ; non però per le merci vendute : l. 4 t. 5. n. 26 200 4

Esploratori non si dia sicurezza fenza real permesso per iscuoprire i delitti : 1. 12

r. 2 n. 18 p 11. Espulfione de Francesi dal Regno per rottura di guerra colla Francia : si vieta il commercio con i Sudditi di quella Corona, e co' fuoi Collegati Duca di Savoja, e di Parma, eccetto gli ammogliati , e domicilianti : 1. 2 t. 10 n. I 2 3 e 4 p. 24 e 25. Siegue la pace : indi nuova rottura, ivi n. 5 e 6 . Il Re d'Inghilterra ordina a' fuoi Sudditi di non favorire i Meffineli ribelli . n. 7. Sigue la pace, n. 8 p. 26 Nuova rottura colla Francia: si rivelino li beni ce Francesi: si ordinano oftilità, e rapprefaelie: fi rivelino le mercanzie effere: si vieta l'introduzione delle derrate Fransefi con editte, n. 9. 10. 11. 12. 13 e 14. Rottura di guerra tra Filippo V, l'Imperatore, gli Olandefi, ed Inglefi. e con i Portogheli , n. 15 e 16 . Si sfrattono li Franceli dal Regno con editto: si permette il portarsi li loro beni, o venderli: fenza passaporto non si ricevano Francesi: si conchiude un tratrato d' armittizio in Urrecht, v. 17. 18. 19. 20 e 21 p 27 . Di nuovo fi afrattono li Franceli: s' interdice il commercio colla Sicilia invafa dalle Armi Angoine, n. 22 e 23. Si vieta il traffico de' Veneziani co' Regnicoli , n. 24 28 S'interdice il commercio colle Potenze in guerra, n. 5 . N.uno veita alla firma francele : 1. 2 1. 11 n. 6 p. 30 . Non fi entra, ne fi efca dal Regno fenza Pallaporto , n. 7 e 11 . Da

Locandieri, Vitturini e Marinari fi dia rapporto delle persone che alleggiano ed introducono-in Città, n. t e 10. Li beni de' Genovesi si rivelino , e si fequellrino; l. 2 t. 12 n. 8 p. 34 . I loro vaicelli carichi di grano per Napoli non fi molestino, n. 9 Si toglie il fequestro a'beni de' Genovesi, n 10 . Si sequestrano i beni degl'Inglesi per rottura di pace , n. 11. In virtù del trattato di pace tra la Spagna e la Francia sono reintegrati li rispettivi sudditi ne'loro beni , n. ra p. 35 . Si richiamono li Sudditi del Re, che militano e dimorano ne'domini de'nemici della Corona, n. 13. Nell'introduzione delle derrate dell' Armata Inglese ed Olandele si offervino alcune circoftanze, n. 14. St rivelino le rendite degli Ecclefiastici degli abitanrino fuori Regno, n. 15 p. 36 . A cagion della guerra dichiarata dalla Francia, e Sardegna contro l' Imperatore, sfrattino dal Regno rutt' i 1 ro fudditi : 1. 2 t. 31 n. 1 p. 238 . S pubblica la guerra dichiarata, e fi avocano tutt' i Feudatari che si trovano ne dominj de' nemici , n. 2 . Si comprendono anche i fudditi di Parma e Piacenza, n. 2. Per lo donativo di ducati fecentomila fi fa dalla Città a S. M. C. e C. s' impongono grana cinque a tomolo sopra il sale, carlini cinque a cantaro sopra il zucchero, e tornesi rre fopra il pelo della calce, n. 4. Per fospetto d'insulti ostili , si prendono le precauzioni per la difesa del Regno con allestirsi gente atra all'armi, per agire unita o separata colle Truppe Militaria 1 2 t. 41 n. r p. 282 . Si allontanano dal Regno li Francesi sediziosi novatori, pel rovesciamento della Sovranità in Francia ridotta nella più torbida Anarchia , li quali col mezzo d'infidiofi Emissari cercano di versare negli altri Domini i femi di quel veleno, che lacera le viscere della propria Patria; con alcun: limitazioni , n. 2 p. 283 . Nella presente guerra il Re si unifce all'Inghilterra e alle altre Potenze attualmen-

te in guerra contro la Francia, n. 3 p. 285. Per le presenti disguitose emergenze dello Stato fi offre dalla Deputazione delle Piazze al Re un donativo di ducati 120 mila il mese , da ricavarst da un nuovo dazio di ducati tre e grana nove di più a cantajo su l'intro duzione de' Tabbacchi, da una taffa fu li rilevi de' Feudatari, e da una contribuzione di tutti gli Ordini della Capitale e del Regno, si de' Nobili, e Feudatari, che de' Possidenti maggiori, Negozianti , e Civili , n. 5 p. 29t . Piano delle Istruzioni per la numerazione de' contribuenti , n. 6 . Sul timore di qualche invasione di nemici , si allettifca la gente atta all' atmi, come dal feguente

Reseritto. aggiunto Sulle notizie recentemente pervenute che

gl'inimici dell' Italia possano proseguire ad avanzarfi per invaderla, devattandola con efigere impolizioni tanto dagii Stati in pace, quanto da quelli in guerra, ficcome già in più luoghi lo hanno eseguito; ha il Re cominuato a dare le più vigorofe, ed efficaci disposizioni , onde fpedire fubito un Elercito di Truppa regolata, al numero di citca trentamila uomini, verso le frontiere di queflo Regno di Napoli , per provvedere alla difefa de' fuot Realt Domini, e tene gi' illesi da quei difattri , che dalle ottili irruzioni fi ingliono produrre : da che gli è fommamente a cuore la confervazione della noitra Santa Cottolica Religione, e le vite, e proprietà de fuoi amatiffi ni Sudditi ; oggetti , che farebbero il principale 1copo della minacciata rovina e'e nello itello tempo non ha tralaiciato di disporre l'occorrente per procentare la quiete ai detté fuoi amatiffi ni Sudditi . Ma ficcome per ottenere il desideraro intento o di relpignere, e distruggere le arme nemiche, o di flabilire una decorofa, e durevole pace è necessario il preparare una ilraordinaria forza armata , aggiugnendo alle Truppe regolate un formidabile Corpo di Milizie iciolte , in numero almeno di quarantamila Combattenti , e mettendo in arme entre le Provincie del Regno: così Sua Maettà, dopo matero configlio, è veneta a pren-

dere le seguenti Sovrane risoluzioni . I. I Presidi Provinciali, e'l Commessario della Campagna, co' Comandanti di Milizie delle respettive Provincie di quello DELLE LEGGI.

Regno di Napoli, rinnovino immaniinente le disposizioni di tener pronta tutta la gente atta alle arme, allufata fin dal 1792, in virtù del Real Dispaccio de' 20 Novembre di quell' anno, e de' fuccellivi Reali Ordini, per fariene ufo secondo il bisogno lo richiederà.

II. Contemporaneamente si spedisca nelle Provincie un competente numero di-Ufiziali, i quali, ajutati dai Prefidi, dal Commellario della Campagna da' Comandanti di Millizie, dai principali Baroni , che faranno a ciò particolarmente invitati , e da Cavalieri, e Gentiluomini, radunino colla massima follecitudine dalla gente atra alle arme una quantità di volontari difeniori della Religione, del Trono, e della Patria; da condursi questi di buona voglia ne'luoghi , che li defigneranno . alla volta delle frontiere del Regno, e da formarli in Compagnie, e Battaglioni , denominati Corpi Volontarj .

III. Gl' individui di tali Corpi Volontari faranno uso del proprio vestito : si provvederanno da loro di fucile, e di arme bianche adaffete a servizio, colla corrispondente cartocciera: e riceveranno di Real conto la munizione di polvere . e pille, e la paga di venticinque grana il giorno per ciascuno, delle quali, tredici faranno a titolo di prè ordinario pane, quinto di pré în campagna, e rate di veiliario, ed armamento, e dodici per laiciarfi a loro arbitrio in fottentamento delle proprie famiglie. Quel voloniario, che condurrà feco il proprio Cavallo , co'finimenti , avrà anche di Real conto una razione diaria di foraggio. E la paga, e la razione di foraggio s'incominceranno a god re dal gorno, in cui i Volontari faranno pervenuti nel luogo fillato dagli Ufiziali fuddetti pel radunamento, finchè durerà il brieve rempo del loro firaordinario fer-

vizio. IV. Tutt'i Volontari, e Soldati dell' Efercito dellinato in Camp gna goderauno della efenzione de' peft filcall, in unione delle proprie famiglie, con cui convivono, dal momento prefente fintantochè effi ferviranno in detta Campagna : e quelli de' mentovari Volontari, e Sol-P 2

dati, che ne' combattimenti dimoftraffero il loro valore contro dell' inimico , ritornando alla Patria faranno esenti per dieci anni dal pagamento de' detti pesi fit ali, insieme colle lor o famiglie, con

cui convivono.

V. I Baroni, Cavalieri, e Gentiluomini del Regno, che con intelligenza degli Uficiali deitinati al radunamento de' Corpi Volontari uniffero i detti bravi difenfori, e li conducessero ne' luoghi fiffati, verranno decorati di graduazioni Militari, a proporzione del rispettivo merito, che contraggono : ma se tali Baroni, Cavalieri, e Gentiluomini foffiro già infigniti di gradi Militari, avranno nn grado di più , o altra ricompenfa, a mifura del fervizio renduto. Quei Baroni, Cavalieri, e Gentiluomini poi, che non effendo nel caso di servire nell' attuale circoflanza formaffero colla loro opera , e sped sero Compagnie di Volontari , faranno da S. M. rimunerati con premi analoghi alla loro fituazione, se fossero essi Pagani: ma se si trovas-sero graduati nell'Esercito, potranno ottenere altre graduazioni Militari, o rimanerazioni di altro genere , secondo

il contratto merito . VI. I Vescovi, ed Ordinari de'looghi da loro steffi , e per mezzo de' Parrochi , Miffionari, Predicatori, ed altri foggetti probi, ed autorevoli, mettendo in ve-duta ai Popoli il pericolo, che per le nemiche irruzioni foprasterebbe alla Religione, al Real Trono , alle vite , e softanze de' Circadini di ogni classe, ed alla intera Socierà , eccit no in effi un vero, e fervenre zelo, per farli concorrere di buon grado con rutte le forze alla difefa della Religione, del Regno, e della Real Corona, ed a secondare le paterne benefiche intenzioni di S. M. . indicate di sopra, ed enunciate in una Lettera distesa co Sacri Reali Caratteri, e diretta alle amatiffime Popolazioni de fuoi Reali Domini: effendo peraltro ben persuasa la M. S. che la costante fedelrà , e bravura di esse , e'l loro verace zelo, ed amore per lo mantenimen-to della Cartolica Religione nella sua purirà ( delle quali cole ne fanno chiariffimo tellimonio le autiche , e recenti memorie con immortale onore del nome Italiano ) fiano il più valido , e sicuro sostengno della Monarchia, e renderanno totalmente inutile qualnique sforzo delle armi nemiche.

Delle sopradescritte Sovrage risoluzioni . e dichiarazioni è Real volontà che se ne spediscano i corrispondenti Dispacci in istampa per Corrieri espressi ai Prefidi, ed al Commessario della Campagna; i quali debbano disporne l'immediata esecuzione di loro parte ; mandare anche con Corrieri espressi gli esemplari di tali Dispacci ai Vescovi , ed Ordinari de' luoghi, ai Comandanti di Milizie, ed a chi altro convenga; e farne la rimanente formale pubblicazione per le Provincie; con darne quindi a S. M. il dovnto riscontro : mentre con separati Reali Ordini saranno nominati da questa Real Segreteria di Stato, e Guerra gli Ufiziali, ed Individui addetti al radunamento de' Corpi Volontari. La detta Real Segreteria , nel Real Nome , inculca il pronto , ed efatto adempimento di tuttociò ai mentovati Prefidi, Commessario di Campagna , Comandanri di Milizie , ed Ufiziali , all'interino Comandante delle Arme del Regno, ed a chiunque alrro, a cui appartenga . Napoli 17. Maggio 1796. GIOVAMBATISTA MA-NUEL, E ARRIOLA.

Lettera di S. M. invitando i Popoli a feguirlo coll' armi, come dalla seguente. L'avvicinamento del nemico verso il cen- Aggiunto tro dell' Italia efigendo da Noi l' indispensabile necessità d'impiegare prontamente per la Nostra difesa rutti quei mezzi, che la Diviua Provvidenza ha messo nelle Nostre mani , ed assicurare nel modo il più efficace la quiere de' Nostri amatissimi Sudditi, abbiamo dato, e daremo a tal' uopo con indefessa vigilanza tutte le debite , ferme , ed opportune provvidenze, che fi richiedono : ma il concorso de' fedeli Popoli alle Paterne Noilre cure e follecitudini divenendo ora ugualmente urgente che indispensabile, abbiamo creduto doverli esortare colla presente affettuosa Lettera a prendere le Armi per la giusta energica difesa della Religione, del Trono,

e di ogni loro proprietà. A Voi dunque bravi e fedeli miei Sudditi s'indirizza l'amorofo Vottro Sovrano con quella fiducia, tenerezza, ed affetto,, the ha fempre per Voi nutrito . La Sacrofanta Religione, lo Stato, ed il Trono fono in pericolo, ed hanno bisogno di difefa, e di difenfori, rronti a fpargere tutto il Nostro Sangne, ed a perire, se bisogna, per la sicura difeta de' Notiri Sudditi , aspettiamo da loro uguali reciproci fentimenti, e disposizioni . L' giunto il momento in cui ogni buon Vaffallo ha largo campo di provarci quella fedelià, che ci ha giurata. Voi Nostri amati Sudditi, che sempre vi hete distinti per il Vostro costante attaccamento alla Religione degli Avi Voftri, Voi che ci avete dato ugnalmente che all' Augusto Nostro Genitore in tutte le circoffanze di crife e pericolo non poche prove della Vostra fedelià ed amore; Voi , non ne dubitiamo , accorrerete in folla colle Vostre armi ad unirvi di buona voglia s' Difenfori della Patria già militanti fotto i Nostri Stendardi -Saranno questi vittoriosi, se vi anima il fanto entufiafmo di difendere Voi stelli. il Vostro Re, i Sacri Tempi, i Ministri del Culto del Signore, le Vostre Mogli, i Vostri Figli, e le Vostre soflanze. Tutto conferverete, fe preito accorrerete alla difeia. Il Dio degli Efereiri ei proteggerà . I Comandanti delle Armi, i Prelidi, i Nostri fedeli Baroni, i Magistrati, ed i Nostri Ufiziali, e numerofi Concitradini vi paleferanno le benefiche Nostre intenzioni, e le grazie, che spargeremo sopra quelli, che prenderanno le Armi nelle forme , e forto i Capi da Noi stabiliti . Napoli 18. Maggio 1796. = FERDINANDO. Si forma un Corpo di nobili Voloniari di Cavalleria, come dal leguente Rescritto.

Cont mando il Re, Noltro Signore, as provvedere efficacemente alla diefa della Religione, e dello Stato nelle attuli ciecolazze di guerra; e volendo el tempo (tello dimoltrare con Svanno beseficarese il fao grato anino versi o I fani tà concorrono a fecondare le fue pateres cuer e i de degnata non Marcilà di determinare che si formi sollecitamente un Corpo di valorosi Nobili Volontari di Cavalleria, da durare per tutto il tempo che lo richiedetà la necessaria difesa de'Reali Domini; e ne ha ordinata l' esecuzione nel modo seguente.

I. Tale novella Truppa farà denominata Real Corpo di Nobili Volontari di Cavalleria, e compoila di fedici Squadroni, e fi formerà in quella Capitale di Napoli.

II. I primi dodici Squadroni porteranno il nomi delle dodici Provincie del Regna di Napoli, secondo la presente divisione di queste, e propriamente i nomi delle loro Capitali ; i tre susseguenti quelli de' tre Valli della Sicilia ; e l'ultimo quello de' Presidi della Tofcana; cioè Squadroni di Napoli, Montefusco, Saletno, Chieti, Aquila, Teramo, Lucera, Trani, Lecce, Matera, Cofenza, Caranzaro, Valdimazzara, Valdemone, Valdinoto, e Presidi di Toscana e ed in battaglia fi disporranno in modo che alla destra del detto Real Corpo venga fituato lo Squadrone di Napoli ; il fecondo posto alla finistra di questo venga occupato dallo Squadrone della Provincia la più vicina alla Capitale di Napoli; così fuccessivamente fino al dodicefimo Squadrone, che farà quello della Provincia p à lonrana dalla Capitale medefima; gli altri fuffecntivi potti vengano occupati dai tre Squadroni della Sicilia Valdimazzara, Valdemone, e Valdinoto; e l'ultimo potto dallo Squadro-ne de Prefidj di Tofcana.

III. Quello Real Guron and per Capo un Generale, she fait li l'riteipe delle Sicille S. A. R. Don Leopoldo Giovana ij per Comandante in fecondo un Generale de' Real! Effertil: j quatro Ufaill Superiori da delliandi a Reale archill Superiori da delliandi a Reale archill Superiori da delliandi a Reale archilla della de

ni ; ed un Primofergente , due Secondifergenti, sei Caporali, e sei Carabinierl per ogni Squadrone ; de' quali il Quartiermastro serà dellinato a Reale arburio, e gli altri verranno scelti tra gli stessi Nobili Volontari .

IV. Ogni Squadrone fara rifpettivamente composto di soli individui nativi della Provincia, del Vallo, e del Real Prelidio, che gli ha dato il nome, come fopra ; non dovendo , per efempio , lo Squadrone di Napoli arrolar Volontari della Provincia di Salerno; e così per tutti gli altri Sauadroni : e la forza di ciascuno Squadrone sarà la maggiore, che il corrilpondente Diffretto di tali Provincie . Valli , e Presidi potrà somministrare .

V. Saranno ammelfi da Volontari in questo Real Corpo foltanto i Nobili, e Gentiluomini benestanti de' Reali Domini : e tale loro condizione dovrà contestarft con validi documenti delle rispetiive U-

niverfità .

VI. Nel Regno di Napoli vengono specialmente incaricati dell' ammifione de' Voloniari i tretidi , e'l Commetfario della Campagna per le rispettive Provincie: nella Sicilia, il Comandante della Piazza di Palermo per Valdimaz zara; il Governatore della l'iazza di . Meffina per Valdemone; è I Governatore della Piazza di Siracufa per Valdinoto: e ne' Presidi della oscana i Governatori delle Piazze di Orbetello, e di Longone , per le loro rispettive ginrisdizioni . A mifura che avverrà ne' Reali Domini la legittima am nitlione de' Nobili Volontari ; questi verranno prontamente in Nipoli , accompagnati da lettere miffive de dett' Incaricati dirette al Comandante in secondo; i qua-Il Incaricati spediranno al medesimo anche i validi documenti dell'ammiffione de' Volontari, e le costoro distinte filiazioni. Il Comandante in secondo avrà lo speciale incarico di ammettere , in forza de' prescritti validi documenti, i Volontari nativi della Città di Napoli ed anche quelli de' Reali Domini, che in questa Città dimoratfero , dove si raduna, e forma il novello Real Corpo: con doverne poi dare gli avvisi a quello de'fuddetti altri Ipcaricati; a cui fpetta per ragione della Patria degli arrolati mandandogli anche la corritpondente filiazione »

VII. I Volontari, oltre alle indicate circostanze della loro condizione, dovranno effere di buona figura, e robutta falure ; della età da ledici anni compiti fino ai quarantacinque, e della Hatura non minore di quattro piedi, ed undici

pollici .

VIII. Il Vestiario de' Nobili Volontari farà compotto di un Giacco, e Calzabraca di panno a color bianco con collaretto , e rivolte blò; il tutto guernito di un piccolo galloncino d' oro, che per gli Ufiziali farà più grande. Il Cappello, gli Siivali, ed il reito del vefliario taranno nella configurazione uniformi a quelli, che si ulana dalla Cavalleria dell' Elercito . Gli arneli faranno fimili a quelli degli Ufiziali di Cavalleria; senonchè il gallone delle Mantiglie de' Nobili Volontari farà più piccolo di quello de' loro Ufiziali. E le arme faranno eguali a quelle , che fi ulano dagli altri Corpi di Cavalleria.

IX. I Nooili Volontari dovranno portare i propri Cavalli, atti al fervigio di Guerra, e mantenersi a loro spele ben montati, armati, ed equipaggiatice fola nense fi bon ficheranno loro di Real conto il pane, ed una razione, e mezza diaria di foraggio per ciascuno : mentre gli Ufiziali di quello Real Corpo avranno tre razioni diarie di firaggio.

X. Ciaterno Squadrone fi fornirà di uno Srendardo ; nel quale da una parte faranno r camate le Armi Reali, e dall' altra quelle rifpettivamente della Provincia, del Vallo, e del Real Presidio. da cui lo squadrone ha tratto il nome: ed avrà die sonatori di Trombe . da mantenersi ben montati , ed equipaggiati a fpefe di ognuno degl'individut dello Squadrone.

XI. Gli enunciati Nobili Volontari faranno riputati tra la Truppa di linea come ultimi Alfieri di Cavalleria dell' Efercito: ed a coloro, che avessero ben fervito fino alla dilmissione del detto Real Corpo, farà conceduta la graduazione di Alfiere di Cavaileria , per venir poi effi, a loro petizione, impiegatì nella Truppa regolata, o nelle Mitire i rovinciali, nelle vacare, fecondo il metito, che avvanno contratto coloro fedeli ferregii. E gli Ufazili del mentovato Real Corpo, non incardinati con impigni vivi cell' Efercico, nella difinifione di tal Corpo faranno aprimente collocata, o loro richelita, o nelmente collocata, o loro richelita, o nelprovinciali, con quella difinite, e, che corrifondera il propri metito.

XII. Finalmente fi dichirar che 3 rimaneuri dettagli, per la compi formarione , e manutenzione del rodetto Real Corpo, e per la provini de gl' impieghi minori rimanenti, faranco pricitti , e figagati in vedota di quanto farà per proporre il Comandante in (econdo; a) quale fi concede la facioli di formare, e rimettere alla Real Segreteria di Stato, e Cuerra le propofie di tutti gl'impieghi di Ufiziali del Real Corpo, tecando egli prefere le circo.

flanie, e qualità de concorrenti. E' Real Voloni che di periente forrano fibblimento fe ne difionaga l'adempirmento, e la pubblicaziona per mezzo. mento, e la pubblicaziona per mezzo. Guerra, comunicandofrene gli rodini (conforme fia dempire) alle altre Segreterie, al Capi Militari corrifopondeni de Reali Domini, alle Reali Uficine, al Prefidi Provinciali al Commedifica de Periodi Provinciali, al Commedifica de Reali Destina, al Prefidi Provinciali, al Commedifica de Reali Destina, al Commedifica de Prefidir de Prefidir

ARRIOLA.

3º incarica il follecito radunamento de'Volontari, e non fi prendano, inquifiti nè
gravi, nè infamanti, come dal feguento altro Referitto.

\*\*\*Zgimuse Ad ongesto di accelerare il radonamento di consultata di cons

il Re, che gl'Individui Commissionali per lo radunamento, fiffino in ciascuna Provincia tre o quattro luoghi per questo, da quali vengano spediti in Napoli i Volontari, substoche se ne raccolga un competente numero di mano in mano : che le sp. dizioni si facciano per mare , e per terra , tenendofi prefenie il più facile, ficuro , e pronto trasporto de' Volontari : Che per la facilita-zione del trasporto per Terra si faccia uso de' Carri , pagandosi di Real Conto la spesa di quetti, e quella delle Barche per mare . Che i Presidi , ed il Commeffario della Campagna, i Governatori Locali, i Sindaci, ed ogn' altro a cui spetta , somministrino tutti li mezzi, e gli ajori necessari per l'esecuzione del radunamento, e della propta conduzzione de' Volontari ; e che i Teforieri , e Percettori Provinciali fenza la minima difficultà paghino in vista di Certificari de' capi Uffiziali Commissionati coi Reali Dispacci de' 17. stante tutto il danajo occorrente , così per lo stabilito Soldo, e Foraggio de Volonta. ri , che debbono incominciare a godere dal giorno in cui giungono a detti Lnoghi di radunamento, a norma dell' Articolo terzo del Difpaccio Circolare de" 17. deito, come pe' Carri, e per le Barche. Vuole ancora S M., che i Com-missionati nel radunare i Volontari, abbiano anche la facoltà di arrollare inquisiti di delitti non gravi , ne infamantì, ed ulino la diligenza di tenere regiftro efatto della loro incumbenza. In fine è Real Volontà, che i Commissionati , e Superiori , ed altri , ch' efer-citano autorità Militari , e Politiche nel Regno adoprino tutti li più efficaci, ed opportuni mezzi, per ottenersi if desiderato, intento di avere prontamente il prescritto numero di Volontari, e rimuovano qualfifia ritardo, offacolo, e difficultà , avendo foltanto in mira !" urgente servigio della Real Corona, e deilo Stato. La Real Segreteria di Stato, e Guerra nel Real Nome lo comunica a V. S. Illuttriffima per lo follecito, ed esatto adempimento di sua parte, e perchè con Corrieri espressi la avvifi Ella a' Commiffionati , ed a chi 120 INDICE G altro cenvenga , Napoli 2t. Maggio 1796. — Giovanni Mannuel , e Arriola — Signor Commessario di Campagna.

Ha comandato il Re che nelle attuali ciacollanze di Genera s' impedica il emigrazione de' Reali Suddin dai Domini di S. M., e che per tate oggetto fidiano le provvidenze opportune da' supeniori Militari, e l'oliuti ripfettivamente della companio della considera di Superda di Sato e Guerra nel Real Nome lo comunicia a V. S. Ili, per l' adempinento di fua parte. Nap. 24, Maggio 1796 Giov. Manuste, e dris-

la. Tig. Commelfario de Campagna.
Come dee procederic contro li rei di Stato; non fi tenga corrifpondenza col nemico, come dalla leguente Frammatia,
Agginnio Fra vari efpedenti propolito dai Fedeli,
e difinti Nofiri Suddiri da Noi rinairi
in un congrefio di Stato, affin di av-

e diftinti Noftri Sudditi da Noi riuniti in un congresso di Stato , asfin di avvifare ai mezzi , onde provvedere alla pronta , ed energica difeia dello Stato. ed alla pubblica ficurezza, e quiete, vi è flato quello di fissarsi da Noi con cerra , e chiara Legge una procedura corta, e spedita, e quanto altro di più importante poffa occorrere, e fervir di norma, e guida ai Gindici nella punizione i de' delitti contro lo Stato, che coloro, i quali, immemori de' giuramenti preflatici , e dei loro più ffretti . e sagrosanti doveri , mossi da falsi , e depravati principi, e dalle isligazioni del nemico, fi lasciaffero indurre a commertere. Ed avendo preso in seria confiderazione quello importante affunto, abbiamo rifoluto, anche col parere della Suprema particolare Giunta Delegara di Stato, di publicare la prefente Prammatica , valitura per tutto quel tempo, che giudicheremo a proposito ed in fino a che non verrà da Noi abrogata , ampliata , o modificata ; nella quale veniamo a confermare le pene opportune , e necessarie, per que' delitti contro lo Stato , che con precifione vogliamo che fiano conosciuti . onde poterli con maggior accerto prevenire, rifchiariamo, ed ampliamo alcuni punti già dalle Leggi Comuni, e del Regno determinari , e fiffando un

ordine di procederfi corto, e fpedito, e

nell'illeffo rempo proprio, e fufficiente per l'appuramento del vero, e per la pronta punizione de delinquenti, d'amo le più efficaci, e ferme diipolizioni per reprimere le calunnie, e punite l calunniarori. Quindi

calunnatori. Quindi

l. Vogliamo, e comandiamo che chinnque ardica di effere in corriipondenza
col nemico fia spunito di morre, che i
di lul beni fiano conficati, e la di lui
memoria condamata A quella pena
farà parimente foggetto chi unque riceva
lettere, fogli, o imbalciate del nemico, purchè immediatamente non ce ne
renda confagrevi I, e non ci prefenti le

lettere , ed i fogli fuddetti .

II. Che chiunque ardifca fedurre alcuno dei noîtri amatiffimi Sudditi per in-durlo a rendersi al nemico nel costui avvicinamento a quelli Regni ed a favorire il nemico medeficno, tenendoff pronto il suo favore, e prestandosi soccorlo, ed ajuto di qualunque forte, o pure coll'eccitare gli animi a formar unione per macchinar cola contro lo Stato e contra la Noftra Real Persona. quella della Regina, Noifra dilettiffima Conforte, e degli altri Principi, e Principetfe della Noitra Real Famiglia, fia ngualmente punto di morte, colla con-ficazione de beni , e la condanna di memoria. Per incorrerfi nella fuddetta pena di morte, confica de beni, e condanna di memoria , basti effersi tentata la feduzione , quantunque non ne fia feguito l'effetto .

III. Turti coloro, che si faran lasciati fedurre, non men che i complici, e i Fautori della seduzione siano puniti col-

le slesse pene sopra espresse.

IV. Potendo nelle attuvil i creoflorse IV. potendo nelle attuvil i creoflore fulle partupamento della gene i fempire fulle prime, ed inaocente, divenir poi persiciolo illo tato, ed alla i lubblica ficureras, veglamo, e comandiamoche utti i Maguitari ficur teuri ad Indimare ad ogni attroppamento di Popolo, et al indimare ad ogni attroppamento di Popolo, et al indimare ad veglamo proprieta et al indimare ad veglamo del proprieta del non del anticolo del non de

DEL CODICE DELLE LEGGI. mo i Magistrati ad usar della Forza,

per diffiparlo; e quindi si procederà contro degl' individui del medefimo, come rei di Seduzioni, e di tumulto.

V. Dovranno effere condannati alla pena Ord naria tutti i Rei dei fopra espreffaii delitti , quando concorra contro di esti la testimonianza di tre Correi Confessi, quantunque ciascheduno di questi assegni fatti tingolari , ma conducenti all'ifleffo oggetto .

VI. Dovranno effere fimilmente condan. nati alla pena Ordinaria i Rei , contro i quali concorra il detto di due Correi Confessi, e di un altro Testimonio, ancorche quell'ultimo aveffe la qualità di Tellimonio Denunciante, purchè fia d'intera, e provata fede.

VII. N'uno potrà effere escluso dal rendere tellimonianza nei delitti fopra divifati , all'eccezione dell'inimico in quella maniera (leffa che le Leggi Co-

muni, e Patrie lo rigettano. VIII. Voglamo poi, e comandiamo che la procedura Giudiziarla in tutti i fopra indicati delitti, la di cui pronta punizione è così importante alla Salvezza dello Stato nelle artuali circultanze, fia corra, e spedita. Perciò, compilata l' informazione dal Giudice col maggior di un folo giorno venga il Reo cottituiro, abbia il medefino il tenpo di poche ore per la D fefa, e per la pro-duzione dei Teitimoni in suo favore, e fi facciano in quell' ittetfo giorno tutti gli altri atti necelfari infino alla Sentenza ineluive, dalla quale non porrà appellarfi.

IX Dipensiamo alla formalità della convalida in tortura in caput Sociorum pei Correi Confesti , bailando per queiti , come per gli altri Tetlimoni, qualora non abbiano giurato in faccia dei Reo, la semplice repetizione del loro detto .

K. Ad evirare però l'abufo, ed a frenare le calunniole denunzie , premendoci infinitamente di afficutare l'Innocente digli attacchi del calunniatore, egualmente che di far subire ai Rei la meritata, e condegna punizione, rinnoviamo qui esprellamente la Costituzione dell' Imperator Federico II., Nottro gloriolo predeceffore, che incomincia Ind. Gen.

Panem Columnia fotto il Titolo di Pana Calumnia conira Calumniantes stabilita; la quale voglamo che si offervi irremifibilmenie ; dando di più al Fifce l'azione per la calunnia come appartiene al Privato ; e volendo che gli Avvocati Fiscali profeguono i calunniatori , ancorchè non vi fosse querela della Parte calunn:ata; e vogliamo che il giudizio della calunnia pe' delittà elpreffi in quelta Prammatica fia cost fpedito, breve, e privilegiato, come vien qui stabilito per le materie di Stato fopra espressare .

121

XI. Non intendiamo che si proceda in forza di quella Prammatica che pe' delitti di Stato in essa divisati , commessa dopo la promulgazione di essa, perchè le Leggi non puniscono mai i delitti commelfi prima della loro pobblicazione , e i quali debbono effere punità colle leggi precedentemente efidenti . e coa quel modo di procedere, che verrà da Noi prescritto.

XII. Non intendiamo finalmente abrogare con queita Pram natica le altre Leggi Communi, e Patrie per gli altri delitti di Maeita, non espressari nella medesima , volendo che reitino nell' intera , loro forza, e vigore.

accerto, comandiamo che nel termine E perche tale Nottra Sovrana determinazione venga a notizia di ognuno , nè possa allegarsi causa d'ignoraoza; vogliamo , e comandiamo che la prefente Prammatica si pubblichi ne' lunghi soliti della Capitale , e delle Provincie del Regno : ed in pubblica testimonianza farà da Noi fortofcritta, e munita col Sigillo delle Nolre Reali arme ricopolciuta dal Direttore della Real Segreteria di S.ato , Afferi Efferi , Marina, e Commercio, e vista dal Nostro Viceprotonotario, e la di lui vista autenticata dal secretario della Nostro Real Camera di S. Chiara . Napoli 28 Maggio mille fettecento novantafei. FER-DINANDO.IL PRINCIPE DI CA-STELCIGALA . Vidit Mazzocchi Præf. Viceprot. Dominus Rex mandavis mihi

Petro Rivellino a Secr. Per li bisogni dello Stato s' impone la contribuzione della decima su le rendite come nel seguente Rescritto. Nel . . 12

Aggiunto Nel Congresso di Stato tenutosi a 17. del paffato Maggio , unanimamente fi convenne di dovere il Re Nottro Signore con tutta la possibile energia difendere la Religione, la Stato , e le foilanze , e la vita dei foni amariffimi Sudditi dai comuni nemici minacciate, e che per otrenerli quello oggetto neceffitando contribuzioni firaordinarie per le spese che occorrono per lo mantenimento della Guerra, fenza gravarfi la gente povera, e che nulla policede , fi avrebbe potu-to fottoporre al pagamento della Decicima le rendite di cuei beni-fondi , e di quei Capitali, che non fono a pesi pubblici fottoposti. Or avendo la M. S. trovato quello fentimento analogo ai più giufti, e fani principi di pubblica economia , ed uniformemente a quantofi è altre volte in fimili occasioni praticato per supplirsi alle ttraordinarie spese, che bisognano per lo matenimento della Guerra , è venuto a rifolvere , e comandare.

Primo: Che da coggi ina suzi , e fino ad altra nuova Sovrana rifiutioned fiebba corrifipondere la decima delle rendite del Terralifit nell' Agro Napolenao, e di quel fondi ancora, che i Napolenani fleffi por fregeono cell' Agro Averistao, o in Terrirorio di altre tircouviciae Università. Che foficeo premièree con Napoli, fenza derogarfi alle gratie per rale afinato ai Napolenai accorde composito che transitatione del consideratione del di altre di consideratione del Napolenai accorde con positione di di consideratione del di consideratione del di consideratione del portico di consideratione del portico di portico di di portico di port

di Calabria.

Secondo: Che allo fieflo pefo della deci.
ma debhaní fottoporre le readire delle
partite di Fifesti, Adoa, ed Arrendamenti, tanto fe fiano di Corte, quanto di Città, e tanto fe fi poffeggono
in propiettà, quanto a titolo di tempice affegnamento , menochè per le
partite, o che fi trovaso concedore in
Frodo, per le quali prenderà la Maefià
Sua altre converencit difforficioni:

Terzo: Che la stessa decima venga esata altrest su tutte l'altre rendire, e surci civili, e ome sono i Censi con ristra vativi, redimibili, o irredimibili, g!' interesti di tutti li mutul, e le presa zioni vitalizie, che nascano da qualunque dispolizione, o contentro ; ecertanadoli però da quela facie di beni tutte le rendite, ed i Capitali , che altronde fono fotropoli a pubblici pel di stafia cattalale, non dovendo effere da doppio pelo gravati, giacchè de meste della M. S., che contribuicano ora ai bifogni dello Stato quel beni che non hanno finora fufferto il pelo pubblico del Catallo.

Quarto: Che l'enuociato pefo d'alla Decima folle indicate rendite Civili debba foffirifi da chi, a qualunque ritclo le percepife, e non gà dal Debtote, fuori che per colora, che fono Debtori al Regio Fitio per refiduo di prezzo dei fondi venduti loro dalla Iarendezza degli Allodali e, con dovere effi, e non gà li Fitio Allodale pafendo i nei loro libertà di [gravrifi , quando vogliono, di tale pefo, con fodcifire il dovvio residuo del perzo.

Quinto i Per lo pronto, folleciro, cel districo de deminento di quella Sovina voltorià, e per quanto occorra praticari frifetto alla ciazione delle fuecenante nuove contribozioni, comanda is M.S. che relli dellinato il Prelifento D Niccola Ajello, il quile facca da Deisgue, e da Commillarin generale per que, e da Commillarin generale per que, e da Commillarin generale per delle faccila, chi, gli furona secorta delle per la casa delle contributo fulle conce immuni dei beni Ecclifishiri, con doverfi avvalere dei Razionali di Camera Letizia, e Vandus per utto quello che pilla occorrere per la eca-

nomia di tale difungago. \$4(a) : A tale effetto vuole la M. S., che per la elazione della Decima full' Agro Napoletano, e fu i findi, che i Napoletani polleggino nell' Agro alveria. no, o in territoro di altre circonveine Università che fosfero promicue en Napoli, in rei fichi al fudditoro Desgiro la talla frata dal Depunzi del Donativo per comissioni del monnitori per consistenza di ara ter-nitori per consistenza di ara ter-nitori per la diali ragione del lette per cero allora fusitat , ma beni del dicel per cento allora fusitat , ma beni del dicel per cento allora fusitat , ma beni del dicel per cento. Settimo : Che la efizione della Decima fulle partite di Arrendamenti, Fiscali. ed Adoe debba rispertivamente eseguirle dai primi mandati , e dat ptimi terzi , che da oggi innanzi maturano, con palfare effo Delegato a chiunque convenga

gli ordini corrispondenti .

Ottavo: E che in fine per metterfi in chiaro, ed eligerli in feguito a norma det rifpettivi contratti l'importo della-Decima delle altre rendite e frutti Civilt di fopra menzionati oltre delle notizie che potrà il Delegato ricevere dal Banchi di quelta Capitale , debba per via di pubblico Bando ordinare , che totti i debitori di annualità di censi rifervativi , o confegnativi , di intereffi , di mutni , e di prestazioni vitalizie , come fopra , per le quali i Creditori non stiano godendo affegnamenti su di partite di Arrendamenti , Fiscali , ed Adoe , fra giorni rivelino l'importo dei loro rispettivi debiti ad esso Delegaro Ajello nella Capitale, e nelle Provin-cie al Commifficio di Campagna per Terra di Lavoro, e per le altre ai rispertivi Caporuota, i quali debbano rifcontrarne il Delegato: fotto pena, che non rivelando i debitori fra il tempo flabilito, non solo il peso del dieci per cento debba cedere in di loro danno . ma debbano anche pagare il doppio a favore del Regio Fisco, e pagare ancora ducati cento di pena irrimifibile in beneficio di coloro che vengono a

denunciare il debito non rivelato. Di Reale ordine lo partecipo e V. E. per sua intelligenza ed nio , che risulta = Palazzo 7. Giugno 1796. = Eccellentiffino Signore = Ferdinando Corradini = Signor Duca di Cantalupo . ( Duplicata per la Real Segretaria di

Grazia e Giuftizia in data de'8 diretta

al Sign. Prefidente Ajelio ). In offervanza del Real Dispaccio pubblicato con Bando in data de' to, per facilitarfi l'efibizione delle Rivele , fi da con altro Bando in data de' 22 il formolario delle medefime , che ciarcun creditore o debitore dovrà fare ; debba in primo descrivere l'ab tazione della eafa, propria, o di affitto, il numero, e l'Ottina, come pure le maffarie nel

ristretto di quella Capitale, o nell' Agro Aversano, con spiegare il luogo, la denominazione , il moggiatico , e la confinazione de convicini possessione colle annuali rendite ; come parimenti li capitali colle corrispondenti an-unalità dovnte da debitori colle date dell'ittromenti stipulati, e colli nomi e cognomi de' Notari , e nella stessa maniera descriversi tutte le altre anque elazioni di rendite civili , e cenfi ; e finalmente rivelarli li peli de' canont dovutt fopra li fondi ipotecati, descrivendoli fimilmente tutti gli altri debiti di capitali , ceasi , mntui , e simili , spiegandosi li creditori , le date dell' istrumenti, e li Notari , nomi e coper quanto sia possibile averne la notizia , quali Rivele debbanfi fottoscrivere dalli Rivelanti , ed autenticarfi da pubblico Notaro, formandoli le medefime così da' creditori , e padroni de' fondi . come dalli debitori ).

Si pubblica l' Armittizio, come dal feguen-

te Rescritto. Sna Maettà, dopo il più matero esame Aggiunto avendo presa la risoluzione di mettere i snot Regni nello stato di una imponente e vera difefa , e di aprite contemporaneamente delle trattative di pace, per ottenerne una flibile, decorofa, ed onorevole ; ed avendo dato a tal wopo gli ordini opportuni perchè preliminarmente venisse negoziata una sofpensione di ostilità, abbia avuto luogo un Armifizio il giorno 5 del corrente mele di Giugno, effendo ftato fotrofcritto in Brefcia per parte della M. S. dal Principe di Belmonte , e per quella della Francia dal Generale Buonaparte. E volendo S. M. the quello avvenimento fosse noto per l'ulo che ne rifulta, e per l'efecuzione corritpondente, perciò ha comandato alla Segretaria di Stato , Affiri esteri , Marina e Commercio di paffariene l' avviso per lo canale di questa mia Segreteria alli Tribunalt del Regno per l'nfo conveniente nella pubblicazione, colla dichiarazione fatta dal Re, che la M. S. non dibita che fi continnerà in ciò ad effer coadjuvato da tutti li fuoi fedeli, ed amari

Sudditi; che nel trattare che attualmente fa la pace, è sua ferma e determinata volontà , che si proseguano con tutta l'energia e vigore a mettere in efecuzione quelle falutari provvidenze da lui date, che la cagione e la generale ficurezza de' fuoi Stati richiedono imperiosamente . Di Real ordine &c. Napoli 25 Giugno 1796 . Saverio Simonetis . Sign. Commeffario di Campagna. Li Volontari affentatifi dagli Accantonamenti , fi mandino a tervire nella Sicilia, come dal feguente Rescritto. Aggiunto Ha rifoluto S. M., e vuole, che i Volonrari afcritti i quali attualmente fi trovano affenti dagli Accantonamenti per ellerfi feparati dal lungo del radunamento, o nel corio della marcia, o per effersi allontanatı dagli Accantonamenti ileffi , fenza la corrispondente permissione, e quelli che in appresso incorrellero in tali mancanze, fe fi prefenteranno da loro medefimi , debbano nell' Accantonamento, o Campo fervi. re da soldati ne' Corpi di Linea durante la Guerra, cogli averi di soldati incaggiati , e non già di Volontari : ma fe non fi presenteranno , arrestandosi , fiano prontamente inviati nella Sicilia , ed ivi ripartiti per fervire in que' terzi Battaglioni, come soldati incagiati cogli averi di tali , a Real disposizione , e che i Volontari li quali hanno commessa la frode indicata, e si trovano attualmente inviati nella Sicilia, o negli Accantonamenti, o affenti, e quelli che in appresso la commettessero, debbano tutti follecitamente mandarli a fervire nella Sicilia in que' terzi Battaglioni da foldati incagiati cogli averi de' tali, a Reale disposizione, a pulla gio-

vando se esti si follero presentati, o si presentallero sontaneamente. Nel Real Nome &c. Napoli 31 Luglio 1996. Giovanni Manuel, e Arriota. Sig. Commessi si di Campagna. Seconda settera d'invito scritta da S. M.,

... come fi gne .

Aggiunto Da che per le calamità degli ultimi tempi fi è incominciata a rurbare la pace dell' Europa, abbiamo Noi di tratto in tratto raddoppiate le Nostre paterne cure per conservare la tranquillirà tra eli

amatiffimi Popoli al Nostro Dominie foggetti, tenerne lontano il flaggilo delle firane e perniciofe opinioni, e provvedere alla valida e ficura difesa dello Stato a fronte delle inimiche intrap ele; e perc'ò ci fiamo opportunamente occupati in vegliare full'amministrazione del-la giustira i nel prevenire, ed iscoprire le fediziose trame , ed in riordinare , ed accrelcere le Militari forze di terra , e di mare ? finche , secondati dagli ajuti . e dall'energiche operazioni de' Nostri fedeli Sudditi, fiamo pervenuti a tener illeso lo Stato da quei fatali disastri . che hanno recentemente portara la defolizione in molte Nazioni ; ed a formare, e disporre nelle Frontiere di questo Regno di Napoli un consideravole Efercito, compotto di valorote Truppe veterane, e di novelli bravi Volontari. che con ardore , e follecitudine fono accorsi di buon grado alla difesa della Religione, del Trono, e della Patria. Ci siamo inoltre Noi steth posti alla testa delle Nostre coraggiote Truppe , non curando ne ditagio, ne fatiche per adempire esattamente , come è la costante Nostra Volontà, il sacro, ed augusto ofizio dal Sommo Iddio affi latoci del governo de' Nottri amatitli ni Sudditi : e siamo nel fermo prop si o d'impiegare turt'i mezzi, che sono in Nottro potere, e di fagrificare la stessa Noitra Real Persona per la salvezza dello Stato . Quest' efficaci provvidenze, ed inalterabili determinazioni , non digiunte da leili, e convenienti pratiche di trattative di riconciliazione, e di pace, ci hanno ormai posti nella speranza che , in mezzo ai quali generali turbamenti, e fconvolgimenti dell' Europa, i Nostri Domini laranno per continuare nella loro tranquillità, nascente dal mantenimento della Monarchia nella fua purità, e dalla offervanza delle leggi, che la costituiscono. Ma per altro non posfiamo tacare che, per condurre al defiderato profeero fine querta importante intraprefa, e privenire, e riparare a qualongue imprevito fir tro accidente, che potesse farle ostacolo ( il che non di rado avviene ne' grandi affari ) è essolutamente necesserio che gli enunciati provDEL CODICE DELLE LEGGI

provvedimenti per la valida difefa delto Stato, e per accelerate la conchiuficne di una pace stabile, ed onorevole vengano avvalorari da nna forza armata maggiore di quella, che attualmente efille nelle Frontiere del Regno. Noi pertanto moffi dalle indicate confiderazioni, e dal vivo defiderio di perfettamente riulcire a l gloriolo intento di falvare da' danni, e confervare i Nofiri Reali Domini, c'indirizziamo con tutta l'effusione del Nostro cuore, e colle pù effettuole , e paterne etpreffieni a tutt'i Ceti de' Nostri amatissimi Sudditi. invitandoli, ed efortandoli fervidamente a concorrere con ogni possibile mezzo al follecito piteriore accrefcimento dell' Efetcito negli Accantonamenti : dove da più mesi con Nostra piena soddisfazione abbiamo vedoto runirst molte migliaia di bravi Volontari, Confidiamo, fra l'altro, che quei prodi, e valorofi giovani, che si sono posti in nota per la difesa della Religione, del Trono, e della Patria, per aver parte nella più facra, e falutare intraprefa, a cui posta chiamarli il dovere, il giuramento, e la comune falute , faranno per portarfi programente alle Frentiere ad pnirsi ai loro valoroli Compagni forto il Noftro immediato personale Comando. E speriamo che, in conseguenza di quanto fi è detto di fopra , altri Volontari aneora in copiofo numero a gara si condurranno negli Accantonamenti: onde avvenga che Noi , lungi dalla neceffità di richiedere i Notiri amati Popoli a ratizzarfi per la fomminifrazione delle Reclute , avendo in piedt un formidabile Efercito, accresciuto dalla imponense forza di molti Corpi di bravi , e determinati Volontari . poffinmo effere nella confolante ficurez-22 di confermare , e confolidare la falvezza, e la costante tranquillirà dello Stato con una decorofa durevole pace, o con luminose Vittorie . A tale og. getto rivolgendoci Noi a coloro, a cui abbiamo affidasa la enra de' Nostri fedeli Sodditi, e specialmente ai Prelari, Magistrari nrbani , Presidi , e Ministri provinciali , gi' incarichiamo , ed efortiamo a manifeltare questi Nostri Pa-

terni Sentimenti a tutt'i Nostri fedeliffimi sudditi , ed a mettere in opera inceffantemente il loro fervido zelo, per far sì che la robulta, e coraggiofa Gioventà, di eui abbondano i Reali Dominj , per tutto il venturo mele di Settembre accorra di buon grado in copiofo numero a militare nell'Efercito al confini del Regno, dove Noi con vero piacere vedremo riuniti presso la Nostra Real Fersona questi prodi difensori della Religione, e dello Stato. E racco-mandiamo alle dette Autorità ecclesiafriche, e politiche di occuparsi personalmente nell'efecuzione dell'accennato insereffante incar co con prediche , infinuazioni , ed aliri utili mezzi , e di adoperarvi i Parrochi, ed i pù abili autorevoli, e probi Soggesti, affinchè fecondate , ed avvalorare le operazioni de' Commessionati della Leva volontaria da tali porenti , ed opportuni ajuti , fi ottenga con facilità, e prontezza il fine desiderato i lusingandoci che siccome le Noitre intenzioni fono unicamente dirette al vero bene de' Nosti amatissi. mi Sudditi; così la Divina Mano farà per continuare a proteggere la giulta caufa, che abbiamo intraprefo a ditendere . Napoli ai 27. Agoito 1796,

FERDINANDO.
Siegue la Pace colla Repubblica Francese,
V Traviato di Pace fra S. M. il Re
delle due Sicilie, e la Repubblica Franccie. V. anche Milizia,

Efuli V. Forgiudicati Forgiudica Malfattori perfequitati Ricattatori Ricattatori

Età maggiore del Feudatari, e non Feudatari viene itabilità il diciottefino anno compito, fino al qual tempo fono fin-topoliti al Baliato, o alla Cura: 1. 6. 8. n. r. p. 9. Il Re funde difpenfare alli Minori alquanti meli per ellor dichiarati maggiori, purché non contrageno, n. 2. 9. 92.

Età minore il Rola dificensa con legge che il dispensaro non faccia alienazione de' beni, ne si obblighi senza decreto del Giudice: 1. 11. 137 n. 1. p. 175. Ex officio si procede ne' delitti secondo le

x officio li procede ne delitti secondo le fengi del Regno, non ostantino i privilegi concessi alie Università ancorchè 126 INDIGE la parte offesa rimetta, o defista: 1. 12 1. 3 n. 1 e 2 p. 16 e 17 ( V. anche

Accusare ). Exequatur Reglo , e Recipiatur non fi dia à quei che vengono da Roma per esercitare giuridizione in Regno , senza presentare le Credenziali a' R. Ministrit l. 1 f. 20 ap. t n. 1. p. 188 . Nelle ferie effive posta concedersi l'exequatur alle bolie di Roma intorno alla spiritvalità, n. 2. Gli Attitanti della Real Camera fpieghino nelle note brevemente le caule, n. 3. p. 187 e n. 19 . Non fi accordi il recipiatur alle procure effere per giuramenti de feudi , le non efaminate , n. 4. bi accorda per efigere @ promuovere azioni , n. 5 . In materia di Commercio fi spedisca da quel Tribunale, n. 6. La Curia del Cappellano Mag. riceva i memoriali diretti al Re per l'exequatur, faccia le relazioni fenza commella della Real Camera, la quale tofto le decreti, e spedifica le lifte, n. 7. Quando la Camera Reale slimi di negarfi l'exequatur, il faccia presente al Re , n. 8 - A qualonque carra eilera riservata e segreta , che contengo atto di efecuzione ellerra , fi richiede l'exequa-, tur , n. 9 e 17 . Al giuramento suppletorio per gli ipoli, quando fia ipedico dal S. Uffirio , a'referitti di commutazione di ultima volontà ad pias caufas, riduzioni di melle, e privilegi di Notal Apollolici, eccetto ad bonores santum, ed alle provifte de' benefizj per affezione , fi neghi l'exequatur , n. 10. e 11 . L exequarur ha il suo effetto dopo la regale approvazione, ed allora la Real Camera ponga la data , n. 12 . Per impedirli l'exequatur fi ponga l'empare presso il Delegato della Regal giuridizione, n. 14 p. 190 . L'exequatur ha la fua origine dalla ragione delle Genti, e riconofcinto nel Concordato, s. 15 . Si nega all'enciclica pontifizia, che preferive l'ufo del Catechismo Romano, n. 16 . Alle Parenti effere d.' Religiofi, fi richiede , n 18 . Come anche nelle difpense alle Costituzioni degli Ordini Monastici, previa commendatizia, n. 24. Delle feritture eftere per lo recipiatur, fi dia avviso alla Segretaria degli affari elleri , n. 20 . Li recepiatar fi pongano

anche in lifta , w. 21 . Le carte fpedite dagli Ordinari efteri , benche in Dioceli, devon effer munite di exequatur . O recipietur , n. 22 . Alle provifte di Roma raccomandate dal Re, fi dia !" exequatur , w. 22. Alle Carte eftere pon 6 dia il recipiatur, fe non munite della firma de Confoli, n. 25 p. 191 . Eccetto ne' contratti, che i Regnicoli faccino nella Campagna Romana tra loro n. 26 . Non fi concede R. Enequatur pelle Bolle e Brevi Pontifici fenza precedente relazione del Cappellano Maggiore : con s'introduchino, novità per gii Ecclefiafici pregiudizievoli alla Reale Giurid zione : 1. 3 1. 6 n. 14 p. 44 . ( V. ancora Notifica di proviste di fuori Regno ).

## F

F Alangeggio è un membro di dogana; e i p-ga pèr qualunque barca ch' entre caraca, secondo i luoghi donde viene : 1 4 4 8 m. 226 p. 353 . I legni corritori in mare, ancorche non abbino por te o apertura in mezzo, pagano il divitto dell'ancoraggio nella dogana grande, non nella falanga.

n. 128
Falkmento: fi rinnova la pram. 6 desefficias desenvami in torno a fallimenti dolofi, con altre circofianze agginate: l. 8 r. 13 p. 205. Li decotti fraudolenti fi punificono colla morte: l. 11 r. 39 m. 6 p. 184. l. fallimenti dolofi punificono dalla Vicaria come fipcial delegata; ed ex sefficio: l. 21, rvg. 1. 221, rvg.

m. s.p. 236.
Falis monets fabbricandofi, fi punifec
di motte , e perdira de' beni : f. 12
s. 74, w. 2 p. 237 . La medefina
pena è per li tolatori della moneta ,
m. 3. I falificacori di monesa; fon paniri colla motte , e conficerione delbeci , w. 4. Contro ii tolatoria della
mercetta batil la pubblica fama, e di un
ere di motte gli Officiali della R. Zecca
faccino la petrila in ifroitto , e la ratichino a varati al Commediato della R.
Zecca, m. 6 p. 238 . (V. anche Tofatori di moneta (J. V. anche Tofatori di moneta).

Falificatori di lettere, e figillo del Re, fi punifcono con la morte: 1. 12 1. 74 m.

I e 4 p. 237. Faifità, la Vicaria procede in queste caule con la qualità delegata, ancorche vi fis il caso dell'offensa aurer del Sagro Configlio: 1. 12 1. 6 4. 7 p. 34 . Nelle cause di falfità di privilegi e fedi di Dottori procede la Giunta de Dottori, intefo il Fiscale di Vicaria; contra quei che ne fan ulo , procede la Vicaria istella : 1. 12 t. 8 n. 14 p. 46 . Ignorandofi l' istrumento effer fallo . non è tenuto alla pena di falfo: 1. 12 1. 75 n. 1 p. 239 . Chi iftruice teftimons falli, è renuto alla pena di falfo . n. 2 . Alla fteffa pena è tenuto chi occulta testamenti pubblici, n. 3. Occultandoli il tellamento paterno, fi priva dell'eredità; n. 4 . La qualità della persona , grava , e diminuice la pena di falfo , n. 5 . I Notari convinti di falfirà, fi puniscono con la morte . n. 6. Lo spergigro fi punifce coll' amputazione della mano, n. 7. De' testimonj falfi , de' producenti , utenti , e loro pene, s. 8. Quando l'eccezione di falfo folpende la caufa , m. 9 p. 230 . Il testimonio falso condannato una volta, iterando fi punifce colla morte, n. 10 p. 241 . J tellimoni falli in cri minale, i consulenti, coll' istruttori , fi punifcono colla morte , in civile col. troncamento della mano deftra, e sfratto dal Regno, s. 11 . Prefentando nolizze falle ne' Banchi è reo di morte . n. 12 p. 242. Si vieta la vendita della manna falfa , n. 13. Pruova per la verificazione delle polizze falle , alla quale falfità fono compresi i presentanti , intelligenti , e partecipanti , w. 15. Anche i bollertigi falli fon comprefi . n. 16 p. 243 . Le polizze vere con girate falle fon comprese nella pena di marte, n. 17, Privati o fofpef da qualunque officio per caula di failità . non poffono altr'officio efercitare , m. 18. Quei che fabbricano fedi di cre. dito falfe, figilli falfi ad ufo di quelle, polizze notate in fede falle, complici, e spenditori , subiscono la pena di morte , e fi procede con delegazione, n. 19 . Si spiegono le antecedenti

pram, 11 e 12 con varj cafi e pruove , n. 20 P. 244. Li denunzianti , e tellimoni falsi si puniscono col rigor delle leggi, n. 21 p. 246 . L'istella pena di morre s' impone a coloro che fanno girate falle a fedi di credito vere , e a Notari , che l'autenticassero scientemente ; come a' fallificanti mandati de' Ministri ne' Banchi , e polizze spedite dagli Arrendamenti : i Notari, o altri, che falfificano iltromento , o altra ferittura pubblica, complici, e utenti, fon puniti anche con la morte, e'l Tribunale della Vicaria, e quelli delle R. Udienze procedono con delegazione , n. 22 . Dovendosi fare ricognizione di protocolli nelle capfe di fallità , fi dia avvilo al Presidente del Consiglio per dare gli ordini, n. 23 p. 248 . Chi fa vio di ferittura falla foggiata in alieno domipio , fi punifca come reo di falfità , # 24 . Ne' delitti di falfirà di fcrittura privata, la Vicaria procede colla qualità ordinaria, n. 25 . Nelle falfita procede quel Magistrato , avanti del quale si è prefentara la fcrittura falfa , n. 26 . Per le falfità contro de' locati della Doganella procede l' Udienza , non già il Foro doganale: 1. 121. 85 n. 18. p. 307.

doganale; 1. 121. 85 m. 18. p. 307. Farina, la gabella delle gr. 35 a tomolo fi ribaffa per metà dal Re Filippo V.; 1. 4 r. 7 m. 52 p. 249 . Idruzioni per la gabella del grano e farina per impe-

dir i controbasdi, m. 61 p. 354-Feric Caleadria de giora felivir che fi offerza ne' R. Tribusali : J. 11 t. 43 n. 2 p. 21 y. Non fi puffion prioragne le Feris festa Reale licenza, e le piezgerie che fi pigliano destro le frit fieno idonee : m. 3 p. 21 S. Babbliotogiora del Trober, e di in comprolo fi detinano giorafici alcuni di feriati dell' anno . m. 5 Nelle R. Uleitare fi rolgono le ferie edive e di reli ndo le Autonomali, con tesend' Tribusale due giorni la fettimana : fi nomerano il giorni feriati pete l'effilività di alcuni Statti,

ivi Ap n. 1 p. 220, Ferie estive restano folamente a benesicio de' debitori, e de'rei assenti; ma per li Ministri corrino dal principio di Ottobre per tutto il di 15 Novembre: I 11 r 1 n. 18 § 34 p. 23. Si offervi la confustudme che li carcerati per debiti fi fearcerato nella metà di Luglio con pleggeria, e l'iffesso no casi d'infermità: l. 11 r. 48 n. 1 p. 217.

Perro, si danno le Istruzioni per questo Arrendamento: 1. 4 r. 7 n. 46 p. 245. Il Segretario del Regno non paga la terzeria del ferro: 1. 4 r. 8 n. 34 p. 325. Li Configlieri di Stato e di Guerra son franchi su l'Arrendamento del

ferro , n. 71 p. 27.

Feste comandate niuno si carceri per debito civile : 1. 1 1. 6 n. 1 p. 24. ( Nella mattina tantum delle Domeniche e delle Fette principali, purche non fieno debitori di tomme rilevanti , dolofi , o truffatori , o che per altre circoffanze meriti effere il debitore arrestato; il che fi pratichi anche dalle Curie Ecclefialtiche , Ap. n. 16 p. 31 ) . Si stabiliscono li giorni ne' quali s' interdicono le opere lervili , ed in quali fi permetrono: ne' giorni festivi s' instrniscano i fanciulli nella dottrina Crittiana , e s' invigili che vadano in quella : fi tengano chiuse le borteghe, eccetto quelle de' commeflibili: fi vieta a' Cantambanchi , Istrioni ed altri di finaltire le loro robe fe non dopo l' ora ventidue, n. 3 p. 25, e 4 p 28 . Ne'giorni di Fette comandate non possono entrare in Circh animals con forme, n. 5 p 30. La potella Ecclefiatlica non poffa efiger prna per l'inoffervanza delle Feste , Ap. n 4 p. 31 . La l'otestà laicale non pol fa dar licenza di lavorarfi ne'dì festivi di offervanza, n. 6 . Neppure a' Salnitrari , n. 7 . Il dar lecenza di venderft commeftibili ne' di fettivi fi vieta a' Vicarj Foranei , n. 8. Ne'di feilivi fi permetre a' Barbieri l'efercizio della lor arte, #. 9 . Li Vescovi non han dritto di proibire la immissione ed estrazione di vittunglie ne'di fellivi , n. 12.

Feste per soll-nnizarle appartiene al Re e a' suoi Ministri il concederne licenza:

1. 1 1. 6 ap. n. 2 p. 30.

Fessività che si solleunizano da Regolari, l'invito del Magistrato si faccia dal Superiore: l. 1 1 6 ap. n. 3 p. 30.

Festività non si asportino armi : 1. 1. 1. 6 n. 2 p. 24 . In quelle non si permettino armamenti, ap.n. 10 p. 31 Nè

il gioco della lotta, n. 13. Non fi sparino mortaletti, në fchioppi devito l' abirato, n. 15. Si permettono li fochi artificiali, e il-sono di tamburi, che non sia a pompa militare, n. 17 p. 32. Festività di S Gennaro non passino per la strada ove si fanno i lumi, carozze e

caleffi , per tre sere dalle ore 23 alle 4 deila notte : 1. 1 t. 6 ap. n. 11 p. 31. Feudali Consuetudini di dritto comune : quali fono quelli che possono concedere i feudi, e come quelli li acquillano e le ritengono: 1. 6 t. 13 ( lib. 1 t. 1) p. 106. Quali fi dicono feudi di Guardia e di Gattaldia, t. 2 p 108 . Quando i fuccessori succedono a' feudi conceduti at loro anrecessuri , e quando il concedente fia tenuto confermare l' inveltitura , 1. g p. 109 . Si da la norma come devonti decidere le controversie circa l'inveilitura de' fendi , . l. 4 p. 110. Si descrivono le ragioni, per le quali i feudatari perdoso i feudi, t 5 p. 112. In quali cafi il Vescovo, l'Abare, e altri non poffono concedere i feudi , t. 6 p. 114. Qual fia la natura del findo, 17 p tig. Della fucceffinne ne' faudi . 1.8 p 116. Quali fucceffori devon mantenere le concessioni farre di porzion di findo da' loro anteceffori , r. 9 d. p. Delie contese tra padroni e vasfalli intorno alle inveit ture de' fendi . r. 10 p. 118. Si ragiona de' feudi dati in pegno. t. 11 d. p. Delle contrie tra il padrone e il vaffallo circa la porzione del feudo poffeduto dal morto fratello di queflo, s. 12 p 1.9. Dell'alienazione de' feudi, t. 13 d p. De'foudi fregiati del titolo di Marchefe, di Duca, e di Conte , t. 14 p. 120 , In quali cafi poffa il marito succedere alla moglie nel feudo, t. 15 p. 121 . Si ragiona de' feudi conceduti a' minimi vaffalli ; r. 16 p. 122. Si descrivono le cagiont per le quali i feudi si perdono , r. 17 d. p. Si dà la norma come e da chi debbanfi le controversie circa a' feudi determinare , t. 18 d. p. Si riferiice una Costituzione di Lotario Imperatore , t. 19 p. 123 . Si ragiona in qualicali polla il fratello fuccedere al feudo dell'altro fratello morte, s. 20 p. 124. Senza colpa non poffono i feudatary perdere i feudi , r. 21:

4. s. Si dichiara il tempo nel quale debba il vaffallo chiedere la nuova investitura del feudo, s. 22 p. 125. Delle contese che inforgono tra il padrone e il vaffallo circa l'investitura del feudo , t. 23 p. 126 . In quali casi posfa la figliuola fuccedere nel fendo paterno, t. 24 d. p. In quali modi poffa il feudo cottituirli , r. 15 p. 127 . De'litigi che nalcono tra padroni e vallalli intorno all' investitura , r. 26 d. p. Si riprovano i contratti e ca a' feudi , in cui si appone il paito della legge Commifforia , t. 27 p. 129 Dell'ufo Milanele fecondo alcuni Giureconfulti d'un feudo dato in pegno, che voglia rifcuoterlo dopo trent'anni , t. 28 p. 130 . Della cognizion de' feudi , ( lib. 2 ) t. 1 p 131. Che cofa fia l'investitura, t. 2. p. 1227 Chi poffa concedere l'inveflitura , e chi riceverla , t. 3 p. 134 . L'investitura dee precedere al giuramento di fedeltà , e. 4 p. 135 · Come il vaffallo debba giurare fedeltà al padro-ne, r. 5 d. p. Si riferisce altra formola di giuramento di fedeltà del Velcovo Filiberio . t. 6 p. 136 . Si da altra formola di giuramento di fedeltà . t. 7 p. 137 . Dell'investitu'a fartasi di roba aliena , e. 8 p. 138 . In qual maniera fi potevano anticamente i feudi alienare, 1. 9 p. 140 . Chi fi dice Duca , Marcheie, Conte, Capitano, o Valvafore, s. 10 p. 142 . Della fuccessione de' fiatelli e di altri a' feudi , t. 1t p 143 . Della successione deil' un f arello all'altro, quando sieno stati amendue del feudo invefiti , # 12 p 144 . Il marito non fuecede alla moglie nel feudo da lei daroli in dote , r 13 p 145. Kefutando il feudo un vaffillo di erà dicrepita a due fuoi figliuoli , fe poffon poi queffi l'uno all'altro fuccedere , s 14 d p Si tratta la controversia d'un feudo conceduto dal padrone al marito della figliuola del morto fei d'ario cogli agnari di coitui, s. 15 p. 146. S. deci de che debbonfi le controversie de' feudi terminare avanci a' Pari , r 16 p. 147 Della fucceili ine di coloro che fono ita-11 m eftitt de' fendt pir fe e loro tredi maich e fem nine , 1. 17 d. p Di due fratelli invettit: del feudo da altio, qual ne fu la dec fione , s. 18 p. 149 . Se Ind. Gen.

debbano ammetterfi a deporte coloro che non fono più Pari , t. 19 d. p. Si ragiona della controversia tra'l vassallo e'l Vescovo, e- 20 p 150 Si decide che debba perdere il feudo quel vaffallo che laicia l'efercizio della guerra , c. 41 9 154 . Si ragiona intorno alla contum cia de' vaffalli per cui perdono i feudt, s. 22 d. p. Si defenifce la parola Beneficium , e per quali cagioni & perde ( lib. 3 ) s. 23 p. 153. oi augoverano le cagioni per le quali fi perde dal vaffallo il feudo, t. 24 p. 1540. In quali cafi debba il padron concedente effer obligato di evizione al vaffallo che perde il feudo da effo concedutoli (lib. 4 ) 1. 25 p. 158 . Delle controversie che naicono d'un feudo tra il padrone e gli agnati del morto vallallo poffessor di quello , 2. 26 p. 159 . Si riferifce una Collituzione dell'Imp. Federico contro coloro che violaffero la pubblica pace , t. 17 9 165 . Si ripetono varie cagioni per cui il vaffallo perde il feudo , s. 28 p. 171 . Se debbano succedere al feudo paterno i figliuoli nati da un matrimonio contratto ad morganaticam , t. 19. p. 174 . La femmina succede al feudo materno in mancanza de' maichi, s. 20 d p Chi debba fuccedere al feudo , di cui venga il feudatario per colpa privato, t. 31 p. 175 . Quanti tellimoni vi vogliono per provarli l'invest tura, 1.32 p. 176 . Si descrivono i modi per cui fi acquittano i feudi, t. 23 p. 177 . Si tiferisce parte di una legge di Lotario , che per errore dicesi d' Corrado , e. 34 p. 179. Dell' invertitura de' feudi che fi fa da cherici , s. 35 p 182 . Se il muto, o il fordo polla rite iere il feudo , s. 36 d. p. Se debba pordere il feudo colu che uccide il fratello del fuo padrine , 1 (7 p 182 . Il vaffeilo pe de il feudo che aliena contro la cultiruzione di Lotario . r. 38 d p. 5 p nib ice a' feudatari di alienare i fudi antichi fenza confenio degli agnari, 1. 39 p 184. Si rapporta una lingge di Corrado ( altri vogliono di Lotario ) intorno al tempo nel quale gli eredi debhan cercare l' investirura, r 40 p. 185. Si ragion d' una controverfia che intorga tra mafchi e f. minine e rea la qualità 4 un feudo le allodiaie o feudale, s. 4' p 185, Si

ta della contesa tra'l padrone del feudo e colui che comprato l'abbia dal vaffallo , t. 42 p. 187 . Il vaffallo poffa promuovere l'rigi circa al feudo fenza l'apura del son padrone , t. 43 d p. Si quistiona a chi debba decadere il feudo dal vaffallo venduro fenza confentimen-10 del padrone dopo la cottituzione di Lotario . r. 44 p. 188 . Si controvorte fe l'agnato, figliuolo del feudatario morto, possa ritenere il fendo, e ripudiare l'eredità burgenfatica , t. 45 p 189 . Avanti cui debbanft terminar le contefe intorno a' feudi , 1. 46 d p. Per quali cag'oni il padrone perde la proprietà del feudo, 1. 47 p. 190 . la quali cafi poffa il feudo mutar la tua natura, s. 48 d. p. Rifutandofi da un agnato porzione del fuo feudo all' altro agnato , morendo quelli fenza figliuoli , fe p fla egli riavere di nuovo quella porzione , t. 49 p. 191 . Si descrivono di nuovo i gradi di coloro che debbono Succedere a' feudi, r. 50 d. p. Vendendo un gran Barone il suo feudo , fe s'intenda aver venduti que' poderi tra i di lui confini ad altri prima con qualità feudale conceduti, r 51 p. 193. Deile cole da notarfi ne' fendi , t. 32 p. 195. Si riporta per intera la Coltituzione dell' Imp. Cnrrado il Salico intorno a' feudi ( lib. 5 ) s. 1. p. 197. Cofficuzione dell'Imp. Errico II, in eui fi annove-rano le mancabae de fendatari verso I di loro padroni , per le quali debban perdere i feudi, t. 2 p. 199. Con que. fla seconda Constituzione dell' Imp. Errico fi stabilisce che possono i padroni concedere a lor placere ad altri i feudi tolti a' vaffalli sei, t. 3 p. 201 . L'ingratitudine del vaffallo dee provirfi con cinque testimoni per porerfi privare del feudo, r. 4 d p Si vieta a' foudatari alienare qualunque porzione di fendo di qualifia modo fenza l'affenfo del padrone, e contro la legge di Lotario III , Il qua'e risolve anche il dubbio del milite che abbia due foudi da due padroni, qual di effi debba egli preferire nel giuramento di fedelià e nel fervigio . r. 5 p. 202 . Il vaffalio che è impedito di dare il gipramento di fadelià dintro l'anno, non perde il fendo , t. 6, p.

203 L'Imp. Federico I da vari ordina per la confervazione della pace tra' fudditi, e impone la pena contro a'-traigreffori , 1, 7 p. 204 Coftituzione dell' Imp. Federico I circa gli Aliodi, t. 8 p. 207 . Del medefimo intorno alla proibita altenazione de' feudi , t. 9 d p. Delle principali Regalie, 1. 10 p. 211 . Altra Conflituzione dello stesso contro gl' incendiari e violatori della pace , r. 11 p. 114. Della pace conchiusa in Cotlanza tra l' Imp. Federico I e le Citrà d' Italia , e specialmente di Lombardia . t. 12 p. 210 . Dell'alienazione del feudo ( Frammenti ) t. 1 p. 227 . De' feudi scutiferi, e de' scutiferi, r. 2 d. p. Della condizione del feudo non adempita, 1. 3 p. 228. Della fedeltà . t. 4 d. p. Se molti fieno i padroni o li valfalli fi debbono o no più fedeltà , e più fervigi , t. 6 p. 229 . La colpa di uno de'coeredi vaffalli non pregindica agli altri, s. 6, d p: Nelle contese tra il padrone e'l vaffallo, la ragione del vaffallo fi elamini prima , t. 7 p. 230. Dell' evizione , t. 8 d p. I feudi impropri fono in arbitrio del concedente il roglierli , r. 9 d. p. D'un fende in quiftione, pria fi tratti del poffefforio , indi del peritorio , s. 10 p 231 . Se uno de' frarelli abbi ceduta la fua porzione all'altro fratello o al padrone o ail'estraneo, s. tr d. p. Il padre nel feudo del figlio non fuccede , r. 12 p. 222 . Dell'investirora farta al marito . o alla moglie e marito infieme, 1, 13 d p. De'frutti del feudo , r. 14 d p. Se fi acquilla il feudo colla preicrizione s. 15 p. 233. Della pruova dell' invefitura , t. 16 d. p La condizione raciramente fiegue il feudo, 1 17 d. p ff fratello nei fendo nuovo non inccede all'altro frateilo , t. 18 p 238 . Dell' investitura dell'antico e move fendo . r. 19 d. p. 11 giulto errore fenta il vaffello ii quale non pretta fedetta , r. 20 p. 235 . li fatto di un fratello non nuoce a l'airo nei feudo paterno, 1. 21 d p Del f udo de guardia e ga-Staldia, r 22 p. 2:6. Lotorno alla fuecettione del fordo , r. 23 d. p Deli' inveilteura de fendo altrui, t. 24 d. p. Non perde ii feudo colui che feuza dolo trafogra di chiedere l'investitura dentro l'anno, t. 25 d. r. l'er delitro del val fallo , il feudo torna al padrone , r. 26 p. 237. Del feudo l'gio, t. 27 d. p. L'Imperatore perde il feudo se mon dia altro per lui che giuri f-deltà, t. 28 p. 238. La Chiefa non giura fedeltà , 1 29 d. p. Non fi costringe il vasfallo di prestare per un feudo due giuramenti di fedelrà , r. 30 d p. I figli folamente del ficondo matrimonto fuccedono alla madre nel feudo, r. 31 p. 239 In quali cafi li donna succede nel feudo , s. 32 d. p. De' feudi di abitazione , 4. 33 p. 240 . Li fervi , manumelli dopo lasciata loro la successione, non succedono nel feudo , t. 34 d. p. Come i vaffalli prestino il servizio a spese del padrone, r. 35 p. 241 . Il vaffallo poò trasferire per ftretto dritto il feudo ad aliro , t. 36 d. p. Col Chiericato fi perde il feudo , r. 37 p. 342 . Come li procede ne' delitti di lefa Maefta (Eftravaganti dell' Imp. Errico VII ) r. c d. p. Quali fi dicono ribelli . r. 2 p. 243.

Feudi non poffono alienarli fenza Regio Affenfo: 1. 4 1. 1 8. 4 p. 2 . Nemmeno le cofe obbligate al fervigio , q pelo della R. Corse, p. 5 p. 3 . N-la la liquidazione delle annue entrade fi attende il valore della moneta nel tempo dell'investitura del feudo: 1 4 1 2 n. of p 152. La forella non dotara de' beni del fratello , vivente jure Franco. rum, non vien esclusa dalla successione del fratello ne' feudi : dorata di paragio dal padre o fratello vivente jore Longobardorum , vien efclufa : 1, 6 : 6 y. 1 p 41 De' feudi obbligati alle doti 'intende il R. Affenfo . n 2 p. 42 . S'quita la flipulazione ditale, e l'ob-bligazione de' beni feulali ., s'intende prefito il R. Affenio , ancorche non pigate per intiere le doti, ma ob'il gato il dorante per contratto, di mutuo, m. 3. La Camera Reale può co cedere l'affe fo nell'aiiens one de' frudi , eccetro ae cafi piffaif ro nelle Chiefe . Monatteri , ed Unive fira : nella ditt-azione di chi non ha foceeffine : o d' and ffi lense : o che ft camb eff la natura del feudo : o tenato da na falo fi

Ţ

-121 trasferiffe a på : o vi foffe foftituzio ne : o alienazione nella maggior parte:o poffeduto a benepiacito i trasferiffe ad altri : o ft trattaffe di alienazione di Irincipato, Ducato, Contea, Baronia o altro feudo di gran valuta , ne' quali casi st richiede l'Affenso del Re , con claufola che in defeno degli Allodiali fi obblighino i feudali : che non fi moti la natura del feudo : si osservi fedel:à : fi prefti il fervizio e l'adoa a e falvi fieno fempre i diritti del Re , n. 4 p. 43. Il sempo della ricompra de' feudi per lo Fisco non corre , ne s'impedifoe colla prescrizione, n. 5 p. 44. Il zip succede al figlio del fratello nel feudo n. 6. p. 45. Si rivocano graziosamente. cap. 3 e 5 de la pram. 4 , purche la donazione de Stati fi faccia dal Padre o dalla madre a' figli in caso di matrimonio; e fi fpedifcano gli affenft fenza la elausola che in defetto degli allodiali si obblighing i feudali, w. 7 . I beni feudali s'intendano con tacito affenso obbligari agli antefati, e loro ulufrutti, cone per le doti . u. 8 p. 46 . Non avvalendoli dell'affenio, il contratto fia nullo , w. 10 p. 47 . La fucceffione ne' feudt fi eftende a' fratelli patrueli per linea mafcolina dal primo flipite , e non per feminina , w. 11 . Dove fi com-prende il zio nella successione feudale , s'intende ivi comprela la zia : i natroeli discendenti per linea mascolina dal primo flipire fono ancor comprefi, n 12 p. 48. Si confermano gli affenti con-cesti pel Vicere di Toledo, n. 13 p. 49 . Nelle donazioni de' feudi fatte a' figli in contemplazione di matrimonio. succedano gli altri fratelli , morto il dopatario fenza figli , n. 14 . I feudi donati fi riputano come antichi : ma fi paghi il relevio, morendo il padre donanre, vivente il figlio donatario : e le per colpa del donatore fi perdeff : il faut). l'affenso si abbia come non c ne cello , n. 15 p. 50 . Gli affenfi neile alienazioni de' feud che li faranno da' Barons franiert che poffedogo nil Regoo, fi debb no impetrared ! Re. nia p.51 . Si dava facoltà . Vicere di concedere gli affe fi ne he alien zon, de' fage de non decorati de titolo, obbligar ni, perpermutazioni, ed ipoteche, n. 17. Ne' feudi provenienti da' privati , I fratelli e forelle specedano con clausola che gli acquirenti in tempo del contratto non abbino figli e discendenti , come cortumasi ne' contratti fi fanno colla R. Corte, n 18 p. 52. Il giuramento di ligio omaggio, e l'afficurazione de vaffalli fi debbon dare dentro un anno da' nuovi padroni che aequitiono feudi nnovi con titolo particolare, e pagare la taffa delle sportole, ececito de feudi acquistatl con patto di retrovendita . n. 19 p. 53. Le rifiurazioni de' feudi debbano nora fi fra quindiei di 'ne' Quinternioni di R. Camera, n. 20 p. 54. Negli affenfi da spedirsi si ponga la elaulola excepcis feudis titularis, de'quali sono rifervati al Re, n. 22 . Ne'feudi nuovi comprati da' particolari , si proroga la gra-zia di succedere in beneficio di fratelli e forelle . n. 22 . L' affenso regio fi ticerca nell' aggiudicazione de feudi . come nelle vendite : il tempo di ottenere lettere di afficurazione corra dopo il biennio conceffo ad ottenere il privilegio dell' affenfo, n.23 p.55 . L' affenfo fopra la restituzione, affieurazione e confeguzione delle doti, s'intenda prestito in beneficio di colui a cui si promette la restitozione, # 24 . Nella fucceffinne de' fratelli e forelle ne' feudt nuovi fi toglie la clanfola potla come fopra, e foccedono anche i consobrini , n.25. p 56. L'affenso sopra l'alienazione de' feudi titolati infigni , potea concedersi da' Vicere con claufola, nifi obienta prius licentia O affensu a Rege , n. 26. L' affenso prestito sopra l'ipoteca de' beni feudali , s'intenda presito pro fe & beredibus quibuscumque, qualora il Fifco non patifea danno : s' intenda ancora per qualfivoglia erede estraneo, in beneficio di eul paffa l'ipoteea , n. 27 p. 57 · Gli affensi prestiti e prestandi neficio della Chiefa , s' intendano per-petui , fenza la elaufola di quindici anni, n. 28 p 58. La grazia concessa di specedere ne feudi nuovi li fratelli e forelle, e loro figli maschi e femmine, fi dichiara compresi in quella anche i fratelli e forelle utetini , e loro figli

dell'ano e l'aliro feffo, quando non vi fia in grado succeffibile persona difcendente dal primo acquirente , n. 29. Sf confermano gli affenfi prestiti per i Vieere anche contro la forma della pram-4, come pure turte le alienazioni e con. cessioni fatte da' medefimi in vigore di mandato di S. N., n. 30 p 59. Si con-fermano tutti gli affenti pretitti e aliepazioni , o concellioni fatte per i Vice. re, n. 31 p. 60 . Si confermano gli affenfi pre:titi per lo Vicere nelle alienazioni con claufola , dummodo venditor habest fuccefforem , n. 32 . Tutt'i feudatari così per contratti tra vivi che per ultima volontà, poffano disporre de' loro feudi ereditari in beneficio de' mafeht efistenti in grado successibile , come se non vi foffe femmina più proffima , pop offante che quella clifta, la quale dev' effere contenta o della dote o di altra liberalità del disponente : le rivoerzioni de' contratti feudali fi notificano al reo, w. 33 p. 61 . La fucceffione ne' feudi fi estende fino al quarto grado inelufive così degli nomini che delle femmine; e fi concede il fondarfi fedecommeffo , o maggiorato ne' feudt dentro il quarto grado tantum , n. 34 . Il Fifes non può ricuperare il feudo fe non dono l'anno della morie del fendatario fenza fueceffor legitimo , ne prima dell'anno fequestrarlo, o alienarlo, m. 35 p. 63. Il poffesso immemorabile e centenario rende ficuri i possessori de beni e dritti feudali o Regali da qualunque molestia contro il Fisco, anenrehe coffaffe del tirolo viziofo e invafido, qualora detto titolo non fia prefentato da' fteffi poffeffori , n. 36 . La fuceesfione pe' feudi fi estende ne' collaterali per tutto il quinto grado inclusivo, n. 37 p. 65 . Si concede ne' feudi di escludere la femmina più proffima. o maichi d'icendenti da detta femmina, ed instituire erede il maschio più remoto, dentro i gradi della fueceifione, ed in grado suecessibile , n. 38 . Si ammette alla successione del feudo nuovo il fratello utringne congiunto , o ex une latere, non ottante la formola dell'inveilitura pro fe & beredibus en corpore . e non fo amente ne' feudi comprari

dalia

BEL CODICE DELLE LEGGI.

dalta R. Corte , o da' particolari , ma acquiftati anche per rimunerazione, donazione, o in altra maniera ; e che l' effetto della grazia non s'intenda per la fuccessione della prima volta , ma qualunque volta il caso accaderà , # 39 . 66 . Accagion dell' incendio delle Scritture della R. Camera mel 1701 , 1 poffestori de' feudi, per maucanza di doeumeuri, non fie o dal Fifco inquietati , n. 40. p. 68 . La successione ne' feudi fi domanda apertamente concedersi nel quiuto grado inclutivo, e fi foipende la rispolta , n 41 . I frutti feudali non fono frutti Fiscali , e come tale non godono prelazione : sia perciò lecito ad ogni cirtadine vendere o comprare i luor generi fenza impedimento di preferenza ne da' Baroni, ne da qualunque altro di quallifia condizione, m. 42-Le doti delle donne reitan caute fopra t beni feudali o burgenfarici del mariro, per qualunque delitto quegli commetteffe, n. 43 p. 69 : La grazia dell'affento de' con ratti dotali con l'obbligo de' feudi , s' intende impetrato auche a favor delle doune regnicole , n. 44 . Gli affenfi imperrari fopra le elienazioni de' feudi devono spedirfi in forma Regia Cancellaria nel termine di meli quattro dal giorno della data , altrimenti fon-nulli , m. 45 p. 70 - Il rermine di un anno per la spedizione degli affenti fi proroga ad auni due , n. 46 . Si vietano i contratti di compra di feudi fotto nome altrai con iltrumento di ricognizione . o fia cou deparo d'altri, a'quali s'ipotecano, come pregudiziali al Fisco. poiche in cafe di develuzione si trovatro carichi di un debito che confuma il fuo valore , n. 47 . Gli affensi spediti in tempo del Duca d' Angiò sopra feudi fi annullano, accordandoli un tempo determinato d'impetrarli di nuovo fenza pregiudizio dell'auteriorità nell'ipoteca, m. 48 p. 71 . Nelle riffute de' feudi per atri tra vivi a beneficio de'fucceffori o femplici o pazionate , o col regio affenso, non debba negli affensi apporti la claufola veram liceat O'c. , o ne' decreti d' intestazione o di registrazione, n. 49. Si proroga il termine d'impetrar gli affensi di fopre menzionati , n. 509.72.

Quando fi devolve il feudo alla R. Corte, le suffeudazioni non fi rifolvono , ne fi fa nuova taffa, la quale ha luogo quando il fuffendo fi devolve e ad altro fi concede : devono però. i Suffeudatari pagar l'adoa , e'l relevio alla R. Corte, dalla quale devon ricevere l'investitura, poiché ella per la devo-Inzione aequista tutre le ragioni che appartenevano alli Baroni ; e gli affenti nelle alienazioni, de l'uffeudi debbon richiedersi della R. Corte , n. 5t . Li frutti del feudo devoluto si dividono. per rata di tempo tra ali eredi del Barone e'l Fisco, n. 52 p. 73. La rinuncia fatta alla fuccessione de' feudi non ofta alla figlia rinunciante in mancanza de' maschi, o loro incapacità, n. 53 ... La dote e l'antefato, e lor interelle, fi deduce da' bent conficati, ancorchè feudali , n. 54 . Il paragio fi deve alla forella fopra il feudo confiscato al fratello per ribellione , n. 56 . Nella efazione de' diritti per la intestazione de' feudi fi offervi la Pandetta, n. 58 p 74-Per la fpedizione del regale affento topra le vendire , alienazioni , e qualfivogliano distrazioni de' feudi , fi dee ricorrere al Re, n 59 . Neile donazioni de feudi che fauno li padri ai figle si apponga la clausula , salvis juribus Regia Curia enigendi relevium per mortem donantis, n. 63. p. 76 . Quello che è del Re in tutto e per tutto , fenza millura di privato, non si può chia na-re feudo, n. 64 . Ll feudi li quali si poffedono da' Luoghi Pii, e per lo paf-fato dicevausi Feudi Franchi, debbano. foggiacere al pelo dell'adoa e de quindennii. Decreto della Sommaria per li feudi della Cerrola di S. Stefano del Bosco , " 65 . I figli che succedono ne' feudi non possono ricevere da' sudditi il giuramento di fedeltà fenza il permeffo. del Re: 1. 6 1. 7 n 1 p. 80. La morte del suffendarario deve denunciarsi al Principe dal feudatario , formariene daquesto inventario e rimettersi alta Corte, per concedera ad altro, il quale paghera il rilevio al feudatarlo, n. a p. 81 . Al padre morto fuccedono i figli mafchi, o nipoti di figlio , esclose le femmine figure, o forcile, sol pelo di mari-

maritarle di paraggio secondo le facoltà e numero de'figli; ma fe non vi faran. no maichi, fuccedono le agite femmine ; e fe fara no feudatarie, e minori, il Re le provvederà di Balto fito ali erà magg ore, che è di quind ci anni, m a . Nella fucceffione feudale i figit . nipoti , e tutri gli altri venenti per lines retra discendentale in infigito succedono, colla preferenza del maichio alla femmina, e'l maggiore al minore nato, vivendo fecondo il dritto Franco : nella linea collaterale foccedono co' zii i nepoti , cicluso il paire comune fupertite , ed in mancinza de mafchi fuccedono le donne, etclufe le maritate e dotare : no' beni acquifiti per largizione del Ptincipe , o jure fue , i a poti non l'uccedono co' zii: 1 pronipoti non luccedono al prozio , effendovi il nepote : le maritate e dotate de beni paterni fogo ciclufe dalle Zitelle, ma fe ann furons derate, le maggiori escludono le miaori , vivendo col dritto Franco, ma fe Long bardo, poste in collazione le dati , ciascuna prenda la parte virile : oltra di que ti gradi fuccade il Fifco , con preferire na, n. 4 p. 83; Si toglie l' abuso della mala interpretazione fi dava alle parole & fuis beredibus ex fuo corpore defrendentibur . per le quali efcludevano i fratelli e le forelle nella fuccesti ne de'faudi al primigen to fratello o lorel'a, vengono que ti ammelli colla prerogativa della primigenitura , e del faifo milchile, a 7 p 85. Noa li priva il Baroge del fan feuto ganado parga la conte nacia del fervizio non prethro , o deil'ados nos orgera , # 8 9 85 . Morto il feudirario, il fuic il sre five denonciarlo alla Corte , e do-s m natere l'inveliture dentes un aine ed un giorno, attemini cide del dritto, purche aun fie nage di gantiorchei anni; mi le fatto miggiore tion fi preiente a dentro ter o cempo, o alleghera legeting faufa, peide anche il dritto : prefentandoff , o provando la fenfa , ricevera l' invettetura , ma i fratti del feudo in quello fratempo percetti dalla Corte, pon fi rellituico-

ant fe il fuccestore fart minore; e net Reggo, i fratti precep (con odd Ballo, fe faori Reggo, s' introteranao dalla Corte, n. 9. Marendo alcuno, o sia fundatano, feata legitima prole, ed dindori pretendiori, il possiblo de beni, o del fendo, pretendiori, il possiblo de beni, o del fendo, protectiori, propieto di fequetito, e si eliminali la sperianazi formaniori, propieto del ficto per modo di fequetito, e si eliminali la sperianazi commaniori, ancia la constanti que to propieto del fendo d

Eda diji erbaggi ač pafonli, delle přisade c finati, iono d'afrini satichi, e nuovi, e fi piga come č folitio; nuose è onterno fiste ne fi co, o vendre gli erbaggi e le ghiande ad altri, purche pubblicamente non negotiano, come li italiteri, nucellari e fimili i 1 4.1.8 n.12 p. 339. Gli erbaggi che fon foliti a venderu, b fignando pet ulo proprio, o de naturali dal luggo, que folica e venderit è derefamente, proprio de se venderit è derefamente, n. 1401.

nella vead ta i c mangainei agli estra-. Fidejustori dando ficurtà per a'tri , devon giurare come principali, ed obbligirli di p elegrargli ad ogni ordini: 1.3 1.12 n. 64 rite 159 p. 232 . Ogni ficurtà fi può prendere in qualunque giorno, ed ora, ancorche non fi reggeff: Tribunale, r. tot . I figli di fanglia e cherici una pollono pleggare altei : il fidejuffore, condangato perche non prefentò il principale, non purga la contumicia prefentandofi , fe man fi prefenta col princ pale , r. 163 . Citandoli il res a comparire , des citarfi ancors il fidei affare per poterlo far contumace, pufran procedere contro li fitejuffori per deliere, fe non fia condangato il principile a pina ordinaria, e li fideiuffor fin obol gitt camparire per Profer voto le loro ragioni : 1. 12 t. 22.

n 3 p. 100
Fideiulfort : il primo Gabelliere amolfo per licitazione confumando li fiutti pircetti fuor della rata del fuo tempo, è te-

unto al fuccessore nel danno e nel lucro: 1. 4 t. 8 n. 178 p. 344 . 11 licitatore non dando fidejuffione, la gabella fi da al primo licitatore, e'i fecondo pagherà il più licitato; e fe i fidejuffori non fono folvibili , è tenuto il Magistrato , che li ricevette, n 179. Datast fidejusfione per lo lecondo licitatore , il primo e i fuoi fidejuffori fon totto liberati, n. 180. La feconda conduzione è un contratto per se non risolvente il primo, e perà il fidejuffori fino alla quantilà, per la quale cautelarono, non fo-

no liberati . n. 18t. Fiere , servono in esse da Consultori nelle caufe criminali i Giudici ordinari . quando non vi sia privilegio, o.l' immamorabile : 1. 2 1. 20 m, 11 \$ 85 p.317. Al Malfrogiurato del Luogo appartiene cuitodir le Fiere : 1. 8 1. 14 n. 1 p.207. La voce de grani , e Fiera faceasi in S. Giovanni Rotundo agli 11 Giugno fi faccia a 20 deil' istesso mese, n. 2 . I Mattrogarati delle Fiere devono nelle cause criminali procedere col voto del Giudice ordinario del luogo, n. 3 Si concede in Napoli il Mercato nel mercoied), n. 4 p 208 . Le Fiere nel Regno si facciano ne' tempi stabiliti ne' Privilegi, e non in altri, n. 5. Regolamento per le Fiere di Lanciano, Lncera ed Aversa, n. 6. In occasione del felicissimo Sponsalizio fra il Re Carlo, e la Regina Maria Amalia si stabilisce una Fiera avant'il largo del Castello , frança di qualunque pelo, n. 7 p. 209. In tempo di detra Fiera niuno entri in carrozza, o galeffe, n. 8 p. 210. oi dà libera facoltà d'introdurre le merci in detta Fiera, fenza Incustione di timore, n. 9. Le provisioni per le proroghe delle Fiere fi fpedifonno dal Tribunile del Commercio: l'elame di doversi o no accordare le Fiere e Mercari, è di particolare ispezione della ommaria . s. to p att. Il 'allro di Fiera procede ' per le cause appartenents alla Fiera , e per quelle alla Corte tocile , civili , e cominali ; però quelle di Fera col folito meiodo, e le altre juis ordine ferpare, come le tratra la Corre locale . e terminato il tempo , redituica alla

stessa tutt'i procesti, n. 11 . Si dichiara che l'efibizione de' processi della Corte locale s' intenda quando le parti fanno istanza che proceda in tempo di Fera. n. 12 p. 212 . Gli emolumenti delle Fiere appartengono al Mattro di Fiera . anche in tempo di proroga, n. 13.

Fiere franche, le merci che ivi fi vendano dopo quelle , pagano il diritto del fondaco : 1. 4 & 8 m. 12 p. 316. Le fiere sono franche in quanto alle merci che ivi si vendono, ma non pel mercante che voglia recedere , e non vendere , m. 13 . Nelle fiere franche dove è fondaco il vada denera il ie npo del- " le fiere per effere immune , n. 14 . E. andandoli prima per contervarie a tempo delle fiere franche e veoderle, nulla pagherà , s. 14 . Se le fiere franche fono in luogo dove non è fondaco , il diritto del fondaco li paga dove li e traono le merci, n. 16. Partendo que te da luogo di fondaco per andare alie fiere franche dove non è fondaco, si paga il diritto del fondaco donde parte : ma fe elcano da luogo dove non è fondaco, e non patiano per luogo di fondaco, nulla fi paga , n. 17 p. 3:7 . Eitraendofi merci dal Regno per le fiere di Salerno, se approderanno alla dogana vecchia , non pagano , n. 31 p. 320 . Lo merci che recto reamite si portano da fuori Regno in fiera di Saierno , non pagano diritto di fondaco per quelliche vendono: per le merci naie nei Regno. e ti portano in derta fi.ra patfanto per la gioridizione della dogana di Naponon fi efige il diritto dal foodico ; ma fe citraendofi fi portano nella dogana di Napoli, fi paga, n. 32. Le merci mandare per derra fiera , e ripoite nel luogo delle fiere prima del tempo , non pagino dogana , come fe veniflero immelle in tempo di fiera , n. 22.

Figlia di famiglia che palla a marito rimane fciolra dalla patria potedà : 1. 15

1. \$ conf. 1 p. 225. Fig to di famiglia non si punifice di fal-

to te nel contratto fratterice vivere feparato dai padre . 1. 4 1, 2 8. 63 5 3

Figh de' Chieriei incestposi succedono a'

358 genitori, ma ritengano i beni dalla Ke- Fondachieri nell'infondacare merci per la pia Corte a titolo di locazione: 1. 1 c. 21 7. 1 9. 198.

Filcali, gli Aflegnatari di questi non poffono efigere la pena del 3 per 100, che efige il Fisco delle Università morofe ? 1. 4 s. 2 n. 99 p. 153 . L'aumento de' Fifeali appartiene al concelhonario, cui faron conceduti coll'aumento, a. tot . Li forettieri potletfori de' fiicali a vita . devone presentar fede della lor vita , w. 110 . Quei che tengono fiicali a vita . devono certificare la lor vita in tempo del pagamento, n. 175 p. 160.

Filco quando compra è immune di geni preflazione: li contraentical Fisco, non fono immuni: 1. 4 t. 8 n. 12 p. 316 . Quei che contraggono col Fisco; non fono immuni dal pelo, benche il Fisco fia immune, n. 24 p. 319. La Canape che fi vende alla R. Corre, è immune di diritti , n. 63 p. 326 . Li Matinari fon franchi per li bilcotti mintre navigano per ferv zio regio, n 64. I compratori de' ben: conficati dalla R. Corte non pagano gabella, n. 74 p. 327 . La pave carica di merci fenza ipedizione . fi app chino al Fisco : se di maggior car co delle foedite, fi fequeffrino, e fe ne prenda informo, n. 75. [] Fifeo è immune quando contrae, ma non lo fono quei che contrattano col Fisco. # 201 p 348 . Delle cofe donate dal F fco non fi pag, diritto di piazza, nè d' ltre ragioni , n. 202 . Le robe per l'Efercito , e per quei che ivi fono , non fi paga : chi compera per venderle all' Efercito , pig: , n. 203 , p 349.

Folgori, e funch artificial non fi iparino nell'abirato : 1. 12 f. 38 m 2 s. 141 . Non fi fabbrichino fuochi artific ali dentro la Citrà, e fuoi Borghi, ma fuori ne' luoghi - deitinati . non poffa tenerfi po vere in cafa più di fer rorola ; ne fi foarme nell'abitato folgo i corridori, e parai , # 6 p. 142 . Non fi fpari ad peceili volatili a mano, o narurali dentro la Citià, # 0 p 141. Si promite lo fparo de' fuochi artefarte da getterfi a mano, eccerto le macchine di art fici da spararsi ne'larghi, ed ove la itrada è meno tr: fficata; come pure lo fpato de' mortaletti , # 10 p. 145 . S' incarica la vigilanza alli Capitant di Giufizia, n. 11 p. 146,

R. Corte facciano prervenire il Bagliwo, il Gindice e'l Notiro, e le ne roghi l'atto : effi non poffon oboligare d' infondacarfi merei non itabilite ne' ota-

tuti : 1. 4 2. 5 n. 11 p. 197.

Fondaci: i cafe: e falfumi ch: vengono da edra Regno debbano sparcarfi ne' fondaci ftabiliti : 1. 4 2. 7 n. 6 p. 8 . Il diritto del fondaco fi paga de' cutadini e foraitieri una foi volta al Gabelloto forto il cui tempo si perfeziona la vendita: l 4 t. 8 n. t p. 313 . Poffono le merci porfi in altro luogo ficuro con permetto del Gabelloto , effendava giuita causa ; non si paga però il diritto del fondaco, n. 2. Non per tutte le merci si paga indiitio:am nee il diritto del tondoco, n 3 Gi Officiali de' fondaci , per comodità de popoli , potion permettere che le robe infondacate & portino vendendo per le altre Tette a le foggerte a minuro , n. 4 p. 314 . Cialcuno è tenuto non volendo infogdacare e pigare il diritto del findico quando effrae: i privilegiati paffindo per un fondaco fon tenuts dar cauzione di portar le merci al luago del fondaco mo è franco nel fecondo, ma fi devon bollare e spedire le po zze, n 5 . Le merci di fuoti Regno sbarcate in luogo che non ha fondaco , deefi dar cauzione di porrarfi al luogo del fondaco . e pagare il diritto in quel primo luogo dipendente dal fontaco, n 6 p. 315 . Il diritto del fondaco fi paga dal compratore nel lungo dove fi fa la vend ta e la tradizione delle merc: , e una vilta infondacare, e pagato il diritto, non fi paga ulterior diretto, # 7. Le merci che pagano nella giorid a one de dogana ed ivi fi confumino, nm pagano d'ritto di findico, a. \$ [ poils 6 paga dove è il pati ga o folte , b nchè ivi non li paghi fold ci o logine . w. o . Le merci che si premo n lio fiere franche dove v. è fondico, non fi paga, n. 10 p. 316 . re alrove fi portino le tteffe merci in quelle ventite , non li paga per la medelina altro: ma altrimenti collumano li D ginieri . n. 21. Di tutte le merci li paga il diritto

dol fondaco, eccetto degli animali, legnami, vittuaglie, oro, argento e gioje , n. 18 p. 317 . Anche della feta , perche ha un diritto leparato , m. 19. Delie opere le quali si sanno dalle merci e panni infondacati, non fi paga fondaco, perchè una volta pagato, n.º 20. Ne li Secreti ed altri Officiali possono tercettarle con presento che il ferro non fia flato prelo dal loro fondaco, e il fale con cui le merci furon falate, non fu preso nella loro giuridizione , n. 21 p. 318 . Il diritto del fondaco si paga una sol volta a quel Gabelloto che si trova in tempo della vendita delle merci , n. 22. Volendoß eitrarre le merci immesse nel fondaco, benchè non le vendano , per portarle dove non v'è fondaco, pagano il diritto ; ma se in altro fondaco, dieno cauzione, n 23 p. 219 Le Univerfità di Reggia &c per privilegio non pagano il diritto per lo tono per lor nío, ma devono infondacarli nel regio fondaco di quei respettivi luoghi , n. 25 . Li Venez ani non fono immuni del diritto del findaco per gli olj: i loro vascelli sono franchi per l'uso della mensa e mafresco: e godono privilegio che i loro debitori non poffono fervirfi d' indulto , moratoria , e falvaguardia, n. 26 . Gli Amalfitani godono li ilesti privilegi dhe i Negozianti nel maggior fondaco, qualora dimozino in Napoli , n. 27 . I Liparori fono immont dal dritto del fondaco per le merci che comprano ed effragono fuori Regno : ma fe per den:ro Regno, pagano ; ficcome fe l'eilragono dalle fiere franche, e l'immettono in dogana, no 28 . I Meffineli fon franchi del diritto del fendaco per le merci che comprano ed eltragono, n. 29 p. 220 . Li Ziffarenari comprando ne' luoghi foggetti a' fondaci , dian couzione di portarle ne' fondaci : ma fe ne' luoghi non foggetti, non fian tenuti , s. 30 . Il vascello carico di merci che in tempetta venga al porto non iscarichi , e tedata , parte , non paga diritto di fondaco, m. 34. Similmente, se venisse a prendere rinfrefco , n. 35 p. 321 . Ma fe incomincialse a vendere , o scaricate , ovveto pas-. . Ind. Gen.

faffe le merci da una nave all'altra . pagherà il diritto del fondaco , n. 36 . Se alcuni scaricano le merci, altri no , quelli pagheranno, quetti no, ancorchè le merct foffero comuni , n. 37 . Venendos con volontà di vendere, e non vende nel mare , ne scarica in terra , non paga il fondaco; pagherà il diritto dell' Ancoraggio se viene per rinfrescare , n. 28 . Se nel vendere le merci si pagasse il diritto di dogana , e quello dell'aucoraggio, allora quelta non fi paga: ma in ciò si offervi come è la costumanza . n. 20 . Il fondaco di Fiagello è flato. folito pagarfi nell'Ifola del Ponte fcellerato, e di qualinque falma di grano. un' augustale per lo passiggio, n. 40 p. 222. Quindi fu dichtarato di eligerli gr. 15 per oncia di tutti li panni e merci, n. 41 . Il simile per quelle , che si trasportano per l'Isola del Ponte Scellerato , s. 42 . La nave carica di merci . fpinta da'venti al Porto, parte dopo cessari, non paga diritto di fondaco; se retli volontariamente , pagherà l'ancoraggio , n. 43 . Ma fe fi trabalzi la merce in altra nave , paga il jus trabaltii: fe per co nprare comeftibili , nul-

la paga, n 44 p. 323. Fondazione di Chiefe, e Luoghi pii, V. Affenso Regio.

Fondo di Separazione de' lucri Militari : fi fepara da' gaggi, lucri ed emolumenti de' Castelli e Piazze di questo Regno. di quel di Sicilia, e Presidi di Toscana, un Fondo destinato per pensioni : 1. 7 ti n. t p. 353 . All' tileffo Fondo s' incorporano anche i gaggi , lucri , ed emolumenti del Castello nuovo, n. 2 p. 354. Si dichiara la divisione degli astari ed incumbenze spetranri ai due Afsessori di Economia e di Giustizia della Sopraintendenza del detto Fondo de' Corpi lucroft, n. 3 p. 355 . Il F. scale della Sommaria difenda ciò che appartiene agl'interessi del Fondo di Sepa azione n. 1 p. 356. Il Segretario del Fondo li abbia come Procurator Fiscale, quando manchi il Fiscale, n.2 . Nelle caufe del R. Fondo che st trattino pe' Tribunall, o nelle Giunte, interverga sempre a far le parti di Giudiel, e Fiscali l'Affessor di Giustizia , e quello di Economia del Regal Patrimonio, col Profi-

fcale, m. 3 Forgiudica , le fentenze di queste fi confervino nella caffa a due chiavi dentro l' Archivio: 1. 12 1.16 n. 1 p. 60 . Nelle cause di forgindica si trasmetran cogli atri anche le risposte fiscali per la discussione delle nullità , n. 2. Quando le R. Udienze che sono in voto di eseguir la fentenza, fanno relazione con rimetter copia del notamento, s' intenda quando li rei fono dichiarati pubblici fergiudicati , e fono in mano della Corre , n. 4 p. 70 . Quando le Udienze hanno decretato che alcuno si forgiudichi, non dieno altro passo, ma rimettano alla Camera di S. Chiara il notamento fiscale autentico , o il processo , e attendano la determinazione , n. 5 . Nelle cause di forgiudica si dieno gli atti a percontare all' Avvocato de' Poveri , e agli altri i foli atti ordinatori , n. 6. p. 71 . Per i fuorusciti di campagna fi abbrevia il circolo dell'anno per la forgiudica : 1. 12 1. 19 n. 9 p. 86 e 11 p. 87 . Tre soli testimoni d'at-ti diversi, e singolari fanno piena prnova per la forgiudica con termine abbreviato di giorni venti; ed in queste cause la Vicaria procede come delegata , n.25

Porgiodicati presenti e carcerati, che son poveri, si permette all'Avvocato de' poveri di percontare tutti gli arti di tall tel: l. 12 t. 4 n. 28 p. 20.

Foogladieat I pillono imputemente accidente, ed estrando in cisicana gioridzione, fi armi la geste al rocco della campana, el il perfequition, con dar avvilo alle Università vicine; tre finordicti d'artidivers, e ingolari, fanno piena proovazi. 1. 12. 18 n. 1, p. 82. p. m. 5, p. 83; si dichirar competi in detra pram que ha per la competita della guera fi en a p. 84. Per fervicio della guera fi en a p. 84. p. p. r. v. v. p. p. 83; p. 83. p. 84. p. p. r. v. v. p. p. 84. p. 84. p. p. f. v. v. p. p. 84. p. 85. p. 95. V. p. p. p. Malfartori perfeguitat. Rectaratori. Rei statismi.

Foro comperente : degli Officiall di giuridizione che definquano in officio, è la Gran Corte: l. 3 r. 12 n. 64 rito 49 p. 224. Gli Officiali eftraordinari della Serivania di Razione fono foggetti all' Udienza dell' Efercito: 1. 11 1. 5 m. D. # 44. Gli Affentifti di Corre godono il privilegio del Tribunale della Camera, ivi n. z. Le liti di escomputo, o remissione di mercede delle rendite regali , fi trattino nel Tribunale della Camera . n. 3. Per le canfe tra il Barone e il Vaffallo procede il S. C.; per li corpi feudali procede la Sommaria, n. 4. Li Patentari de' Militari, che non tono nell' attuale fervizio, non godono efenzione di fora , n. 5 p. 45 . Li Subalterni e fervienti dell' Udienza dell' Efercito , godono l'esenzione del foro, n. 6. Li Baroni non effendo napoletani , non fono efenti dalla giuridizione delle R. Udienze, n. 7 . La Camera della Sommaria procede nelle cause de'conti delle Università; e'l S. C. in quelle della elezione degli Amministratori, n. 8. Quando li Baroni non fono convenuti come Ufiziali, non godono il foro della Vicaria, n. o. Li Ministri e Subalterni del Confolato, e del Magistrato di Commercio, non godono efenzione di foro nelle cause che non sono di commercio, n. 12 . Li fudditi del Confolato , del Gran. de Almirante, e delle Arti della Seta e della Lana, non fono obbligati a mofirare la matricola per godere l'esenzio-ne del foro; n. 12. Li parentati della Bagliva non fono efenti, n. 13 p. 46 . In dubbio fe li beni fieno feudati o burgensatici, il giudizio spetta al Tribunale della Sommaria, n. 18 p. 47, Li Caporali ftraordinari dell' Udienza di Guerra , e gli Ajutanti della Regal Furiera, godono il foro della medelima : il Patroni delle galee fono foggetti all'Udiena za di Marina, n. 19. Gli Aggenti, familiari, e servitori, non godono l'efenzione di foro, che godono i loro principali, n. 20 . Gli Affittatori de corpi lucrofi del fondo di Separazione godono il privilegio del foro, n. 22 p. 48. Li Pizzicaroli in materia di Graffa fon foggerti all' Eletto del Popolo ; nelle altre caufe a' Tribunali ordinari , n. 23 . Il Postiero della Beneficiata non gode foro particolare fuor la materia di Beneficiata , n. 24 . Li Profumieti , e Saponettari non fonn foggetti alla Corte del Protomedicato . n. 25 . Gli addetti alle Mi-

Miniere fon foggetti alla Sopraintendenza di Azienda, n. 26. Li fervitori della Real Cafa non godono il foro della Delegazione, n. 27. Gli esenti del foso amministrando ofiej di Upiversità son foggetti alla giuridizione ordinaria , m. 28 . Li Portieri dell' Arrendamento de' fali di Puglia godono il foro , n 29 -Rivocate le commelle de privilegi de Barons, le loro capfe fi trattino ne' Magittrati ordinari , n. 21 9 49 . Gla Aggenti de' Baroni non godono il foro della Dogana di Foggia, n. 32 . Li tervitori de' figli , o aitri parenti , che non vivono feparati dal cipo della cafa, godono il foro dell'ateffo capo, n. 33. Li Salnitrari e Polverieri godono l'elenzio- e ne del foro , w. 34. Ove il Ke metta mano, non entra privilegio di foro, nè difputa di giuridizione, n. 37 . Gli Ufigiali , e Patentati dell' Arrendamento della farina sono sortoposti al loro Delegato , n. 38 p. 50 . Nelle cause di Annona, li sudditi doganali non godono il loro foro, n. 39 . Li parentari de' Superiori Militari non godono efenzione di foro, n 40. Li Macitri di Poita non fono efenti dalla gior dizione ordinaria. n. 41 . Il Segretario dell' Udienza dell' Efercito non gode il foro Militare . n. 43 . Colui che sta al foldo , e in calà del Minutro effero gode l'etenzione . n. 44. Gl' intaccarori della Manna per debiti prericulari pollono altringerli con la fola arione reale , n 45 . Le perlone adderre a' Teatri godono l'elenzione per le cause di Teatri, n. 46 p 31 In materia di graffa procedono gli Amminiftratori delle Università , e in caso di gravame li Governarori locali, n. 47 . Nelle caufe fra Napoletani e Siciliani fi procede in quel Regno , ove li beni fono fiti, n 48 . Il fimile per le perfone di altro Regno, n. 49 La Vicaria è il foro competente de' Governatori e Ufiziali sì regi che baronali, e in certi tali l'è l' Udienza : 4. 12 1. 8 n.

Foro Camerale non ha luogo dove non vi è interesse dei Ministro Camerale, 1.12 s. 8 n. 23 p. 48.

Foro . Niun reo fi tiri dal fuo foro , fe son per qualche privilegio: 1.3 1.8 n.3

§ 3 p. 64 . Niun privilegiato poffa tirare nella G G. altro privilegiato, qualora non folle Curiale: 1. 3 t. 12 n.64 1/10 228 p. 227 . Tutti coloro che fono addetti alla G. C. godono il privilegio del foro, r. 232 p. 238. In prima illanza ognuno dee effer convenuto nel proprio foro, n. 67 cap. 13 p. 246. Gi Officiali che attualmente fervono non potiono effer tratti fuor de'loro Tribunali, ne'qua i fervono, ma non poffono alter trarre da' propri Giudici , w. 75 cap. 14 p. 252 . Le perfone adderte a qualifia Tribunale fon foggetti alla giuridizione ordinaria nelle loro caufe . eccetto quelle , che naic:ffero da mancanza in officio; ne si contede elengion di foro negli affitti o vendite de' corpi della R. Corie : 1. 11 3. 1 8. 18 5 7 p 17 . N'on Chierico o laico polla girare altri avanti al Giudioe non proprio: 1. 12 1. I n. I p. I . I delinquenti foggitivi dal luogo, non fi ricevano in altro luogo, ina preli, li rimertano al Grudice competente , n. 2 p 2, Niuno venga chiamato in g ud zio fuor del tuo foro ordinario, n. ¿. Concordato tra le due Sicilie di reilituirfi i delinquenti . n. 4 5 p. 3 e 7 . I delinquenti fi catrurino, e si rimetiino al proprio Giudice purchè non fossero pubblici ladroni , li quali pollon punirfi dal caiturante , n 6. Contra 1 ladroni d. ftrade, prevenendofi nella cattura dalle R Udienze, non-fi r metto to a' Baroni , n. 8. p. 4.

Fore volendolo declinare la veduva p il pupilio per debto cenninale, può comparte per po conatore; l. 2 r. 12 m. 64, r. 12 3. p. 28. Ma fe quelli convengono altri di fimili condizione, etevon teguire il foro del reo, n. 23 · 11 pupilio non gode il foro per ragion di uficio, o tontatalo patemo, r. 234.

Foro de' Napoletani, che' per p'evitegio non possino esser tratti per qualunque causa civile e criminale in alieno foro; e si confermano alla Cutta totte le immonità e siauvi: 1, 3, 1, 12, m. da, stato; 30, p. 243, 1. M Pooletan prission del prission del

130 june fuori Napoli ancorde per delegazione del trincipe a, cocetto che per gazione del trincipe a, cocetto che per consoli del trincipe and a superiori del per del consoli del consoli del consoli del Ad illanza del Napolernati pollon chianarfi in giad toi nel Trabumelt di Napoli tutti Baroni i, Univerlità, e parricolati capa 2, p. 2, p. Non fi allega privulego contro del Napolerni per la pigion delle ciefe, cap 3; 1. Cittadini anpolettati godono il privulegio di trarre i foreficiri al lor foro, accorde privillegiati in capper juria , e di cauleo delitti exera terriserum, e di cauleo delitti exera terriserum, e di cauleo

Foro degli Ecclefiatice e lor Privilegio . Il Chierico per cause reali non può car-cerarsi, e'l Giudice saico sarà quello del Inogo ove fono i fondi, per li quali è convenuto : 1: 1 f. 23 n. 1 p. 242 . El foro de' Chierici per delitti é l' Ecel-fiaflico, eccerto io alcuni casi, n. 2. H Foro de' Chierici melle cause reali è il laicale, n 3 p 243. Anche nelle feudali . w. 4. Le Chiefe godone l'Afile, eccetto in alconi casi spiegari nel Concordato , n 5 . Le cafe de' Prelati , e di Ecclefialtici fono efenti d'allocais. mente, e preffazione di utenfiti, ed in effe non fi eferciti giudizio criminale . n 6. I Chieriei vivendo da Ecclefiafilet sono esenti da' pubblici pesi per li beni ecclesiast ci , e patrimoniali , n. 7 p. 244 . Senza licenza del Prelato non fi commettono offici a' fuoi fudditi , n. 8 . Li privilegi conceduti alle Chiefe . ed Ecclesiatici fian conservati illesi , n. 9. La cognizione de' delitti ecclefiastici è del Prelato, n. 10. I vassalli delle Chiefe non si tirino alle Corti regie se non per delitti, n. 11. I Prelati baroni postono obbligare i loro vastalli a pagare il debito, e'l fervizio , n. 12 . I vaffalli delle Chiefe feudatarie slogiando , posson cottringersi a ritornare nel feudo, n. 13 p. 245 . A' Giudiei vaffalm. 14. Per le ingiurie inferite agli Ecclefiattici fi proceda ex officio, n. 15 . E'l fimile per le violenze usaie alle Chiefe , vedove , pupilli , e poveri , e loro robe , m 16 . Gli oblati , li quali han ringociato a' beni mondani , go lono il privilegio clericale , n. 17 p. 216.

Nelle cause civili delle Chiese, e degli Ecclefiaftici , procede il Giudice laico . z. 18 p. 247 . Il Giudice laico procede nelle gravezze s'inferilcano da' Prelati . ed Ecclesiastici a' loro vassalli, e non vassalli, n. 19 . E' officio del Giudice difendere il laico dalle violenze degli Ecclesiastici, n. 20 p. 248. E difendere similmente l'Ecclesiatico dalle violenze di altro Ecclesiatico , n. 21 . L' eccezione del clericato dee conoscersi nella G. C., w. 22 p. 249 . Del Chierico conjugato non li ammelte, n. 22. Il Chierico per madum reconventionis è tenuto rispondere nella G. C. all'avvertario , ficcome il pupillo , o la vedora , w. 24 p. 250 . Gli Ecclefiartici p flono elam narfi nel foro laicale con Licenza della lor Curia , e con, dare il giuramento in mano della medefima, n. 25. Il Vescovo attore nella G. C. è tenuto rispondere nella medeli na sopra le polizioni del reo, n. 26 . Il Chierico che accula altri non per propria officia, è tennto dar causione laicale, n. 27. L1 dinunzia del Chierico freiceve colla cauzione laicale, qualora non sia povero, s. 28 p. 251. Li Chierici con giuramento di perorrefcenza tirano alla G.C. altri per foli beni eoclefiastici, n. 29 . Li Chierici, pupilli, vedove, e curialt regi, posson tirare alla G. C. i loro avversary, n. 30. L'eccezione del Chiericato dee provarsi perionalmente nella G. C. n. 21. Nell'eccezione del Chierieato, fenza libello, s' impartifica termi-ne, fi expedit, per la pruova, n. 32 p. 252. Nelle cause feudali non v'ha ingerenza la Porellà ecclefiattica , ap. 1 n. 1 . Dallo Stato Pontificio non fi venga a prendere informazione contra di Ecclefiaftici nel Regno fenza il Real permelfo , n. 2 . Li Tribunali laici concedano il braccio a' Giudici, ecclefiaftici, fervatis fervandis, cioè che la richiella fi faccia formalmente, e si esibisca l'ordine fp-dito, e che fi tratti contro fuddiri ecclefiastici, n. 3. Il Giudice laico non proib-ica a' laici lo esaminarsi avanti al Giudice ecclefiastico, quando vengano leggitimamente citati, # 4 p 253. Nelle Curie ecclefiatiche fi offervi la taffe Innocenziana quando fia minore del folito, e qualora fia maggiore, fi offer-

vi il folito : ;le multe s' impieghino in utile de' Luoghi pii , e fabbrica della Chiefa, w. 5 . Non fi comandino a' lai. ci con centure in cole temporali, e dovendosi procedere contro di esti , si formi gludiziario processo, n.7. Il Giudiee la co nel concedere il braccio per la carcerazione degli Ecclefiastici, s'informi stragiudizialmente, che non vi sienoviolenze . w. 8 . Le Carceri Vescovili fieno fecondo le leggi del Regno, n.g. Li Vescovi, e loro Vicari non han dritto full' affithione di qualunque carta , spettando questo al Re e suoi Magistrati , n, 10 . Li luoghi pubblici da affigersi editti non sono le porte delle Chicle, ma le piazze, e le strade, #. 17 .. Procedendo irregolarmente le Curie eceletiatische contro de' di lei fudditi , fiatenuta a rifare i danni , s. 12 . Ricufando li restimoni laici di esaminarsi nelle Curle Vescovili , il Giudice laico li-astringa , n. 13. A'testimoni laici nonfi commini pena di fenmunica, e nelle cirazioni de' principali , fi specifichi la causa del delitto, n. 14. Nelle procesfure fi dia luogo all'eccezioni, o rimedi legali, a norma della Polizia del Regno, n. 15 p 254.. Non fi rengano laici carcerari nelle carceri Vescovili permancanza di carceri laicali, n. 16. La e pridizione contenziofa de Vescovi dipende dalla delegazione del Re. n. 17. Al Chierico che ha dimesso l'abito ecelefiaflico, e commette po delitto, nongiova il riaffumerlo, per elimerli dalla giuridizione laicale, ap. 2 n. 1 p-254. Il Cappellano Maggiore non può fpedire patenti di R. Cappellano ad Ecclefiastici soggetti a' loro Ordinari , senza intelligenza del Re, n. 2. Il Chierico, che ha dimesso l'abito clericale , non gode più il foro ecclefiastico , n. 3 . Il reo affente , pretendendo effer chierico , e godere il privilegio del furo, dee coflituirfi nelle carceri laicali , ed ivi far la pruova, n. 4. Agli ordinati in facris basta l'esibizione della bolla per far la pruova, e godere il privilegio del foro, n. 5 . Colui che non ha la declaratoria dell' Ord nario anno per anno, non gode il privilegio del foro, n 6 . Nell' eccezione del Chericato debbano cumulativamente provarsi il Rito della G. C.,

e li requifiti del Concordato, e li richiami fi produchino nella Real Camera , n. 7 . Ne vi fia differenza per tal pruova tra Cherici beneficiati , e femplici, n. 8 p. 255. La declaratoria del Vescovo, e li requisiti per godere il foro, si efaminino nel foro laicale, n. 9. Le cause di teli eccezioni del clericato si trattino ne'foli Tribunali Collegiati , " 10. Per godere il foro non basla la fola ascrizione al servigio della Chiesa, ma fi richiedono eli altri requifiti Concaliari, n. 17. Le proove fu l'eccezione del Clericato , ne' delitti gravi , fi faccian dentro le carceri, n. 12. E fefi trovi nelle carceri Vescovili il reoche voglia far la pruova, dee trasportarfi nel carcere laicale, per effere intelo, n. 13. Nel delitto di bestemmiafi proceda folamente dal Giudice laico non già dell' Ecclefiatico , ap. 2 m. r. p. 255 . Ne'delitti d'impurità controdi Ecclesiastici si taccino li nomi delle donne, n. 2 . Le Curie Ecclefialtiche non posson procedere contro quei chehap dimello l'abito Clericale, n. 3 . Per le cause di Fede, e abuso de Sagramenti commesso da Ecclesialici , si proceda con la via ordinaria, n. 4 . Non fi nephino . Speramenti fotto pretello di pratiche scandalose, senza processo, n. 5 p. 256. Ne' delirei di laici-via non si proceda a processo senzaiftanza di parte ; e per delitti d'erelia , formato il procetto informativo , fi rimerta al Re. s. 6. Non fi faccia ufodelle centure ex caufis notis, fenza formale processura, n. 7. Nelle causedi adulterio non procedano le Curie Ecclefiastiche ex officio , e nel caso di pubblicità si riferisca al Re, n. 8. L. informativo fiscale si paghi dal querelante, salve le ragioni di ripeterlo dal reo , n. 9 . Per imputazione di delitto. non fi perde la partecipazione della Chiefa, n. 10 · Le pene degli Ecclesianiarie, ne fospensioni ipfo facto, e dovendoli folpendere li faccia con cognizione di causa, con darsi luogo a gravami , " 11 . Ne' delitti di stupro fi proceda con iftanza dell'offela , m. 12 . Ne' Tribunali cost Ecclefialtici , che lascali , nel decreto di liberetur in forma,

744 INDICE (
non acquishandos dal Fisco tra il biennio nuovi indizi, il precedenti reslino estinti, e li rabricati reslino liberi, e abilitati ad efercitare uffizii, n. 13. In occasione di Regali indulti, gli Ecclessishi godono come i bici, cioè per
i delitti civili non eccettuati, non gà

i delitti civili non eccettuati, non g'à pei delitti Ecclefiatlici , s. 14. Foro Militare : l' Udienza deil' Efercito procede solamente nel criminale contro i soldati, e nel civile i Giudici ordipari : i fervitori del Capitan Generale godono il Foro militare, ma le mogli, figli e fervi de' Ministri, Officiali e soldati , non lo godono : degli efenti , nelle cause che dipendono da affirti negoziazione e fimili , non godono il foro: per i foldati che fono nel Regno fi deputa un Ministro che proceda nelle caute criminali contro d'effi in prima illanza: i Governatori locali poliono prendere le informazioni , e carcerarli, con rimetterli al Gud ce M lirare : l'appellazione da' Giudici de' R. Caft ile & ammette ail' Udienza dell' Escreito; prevenendo una delle du: giuridizioni, fi dimandi la rimeffione in forma: quei che fi affeniano dopo aver commello il delitto, non godono il foro militare : 1. 7 1. 5 n. 11 p. 29 . I Militari devono effer caffigati come i nobili, eccetto per delitti di lefa Maeftà e forti di frade : mentre fono nell' attual. fervizio, o in procinto, godono il foro militare , n. 14 p. 34. Facendofi abulo delle armi da' foldati , procedano le Cotti locili, w 22 p. 37 . Carcerandoli da' Capi ani di giudizia i Icolati della R. Scuola dell' Arrigheria , fi portino all' Udienza dell' Efercito, n. 23. I foldati non pagono d'ritti a' Subalterni della G C. per loro arreito , per non effere lor foro comperente , n. 25. Ne' delitti ne' quali foffero complice Miliziotti e Pagani , procede il Tribonale combinato, e nelle informazioni affiita un Ufiziale ; anche le folf-ro individui di Truppa regolata . n 42 p 250 . Li M l'ziotri possono citrurarsi da' b'rri nella fl granza de' delitti meritevoli di pena affi tt:va di corpo , ed anche fisori di fligranza fe tei di delitti grav ffimi , come affaffinio , fcotterie e fimili ; n. 43 p. 251 . Gli nomini d'armi e foldati commettendo del tri poliono catturarfi da' Governatori I cali, e rimetterfi al Prefide della Provincia, o all' Ufiziale dell' Efercito , 4. 51 p. 260 . Li Patentati de' Castelli non godono il foro Militare , ap. 1 n 1 d. p. La Vicaria non s'ingerilea negi'impiegiti della Truppi, n. 4. Li foldati che fi ripatriano, commettendo infolenze , fi arreilino, e fi dia parte, m. 11. p. 361. Il foro Militare lo godono tutt'i parenti che convivono col capo di famiglia, n 13 p 162. La declinatoria del foro Militare fi oppose in ogni parte del gudizio , w. 14 . Effendovi complici ne'del tti il doganato, i'informazione fi prenda dal Tribunale di Milizia reli'affit nza dell' Ufiziai doganale, o ts 1 Miter: non godono il foro per gli Unies publici che esercitano, n. 16. Li M litari d vono call garli come nobili n. 17. e el Militare fia complice il paelano, l'informazione fi prenda da' Giudier politier coil' affeitenza dell' Ufi-Ziale, Militate , n. 19 Se il Militare fia complice col pietano, fi prenda dal Tribunate di Mitta coll'affittinza dell' Ufiziale del Ripartimento ( ogg procede il Tribonale combinato ) n 20. p. 267. Se gli uccilori di un ioldato militare fieno locati, procede il foro Militare , m. 22 . Se il foldato on cida , o di altri delitti sia merrevole di galea, foggiaccia a quella pena, non oftante qualunque antec dente determinazione, w. 23. Gli Unicali di Mili-7 a lon foggetti all' Udienza dill' Efern 24. Li condagnati dal Tribonale di Militia miffing in rivift ne all' Udienza dell'Efercito : per deb ti l. M liziotti pon pelfopo tarcerarli : ed altri regolamenti per le notifiche, correzioni, carithe e fimilt , w. 25. Li M brotti e paesani rei quando pagano la copia de-Bli atti, s. 27 p. 264. Elfendo com-plici di reità Miliziotti e paesani, il Friside coll' Assessire proponga nella Ruota la qualità del delitto ; n 28 . De' lucri del Tribunale Nilitare non ne partecipi il Tribunale ordinaro, n 29: Occorrendo in quello il F.ico deil' DEL CODICE DELLE LEGGI.

Bdienza , faccia questi le fue parti , w. 20 . Non Tribunale poffa fpedire carcerazione contro de' Militari , m. 31 . Il Tribonale Militare poffa citare patfanl per efaminarli , effendo questi rubricati co' Militari , n. 32 p. 265 . Si prescrivono i limiti, e le prer gative del foro , e della giuridizione Militaret 1. 1r s. 5 n. 15 p. 46 . Ne' delitti de' Militari , ne'quali il Preside procede come Governatore dell' Armi col voto del suo Consultore , intervenga ancora il Fiscale dell' Udienza : l. 12 t. 4 n. 29 p. 30 . Li Parentati di Castelli godono il privilegio del fora militare in que' delitti , che commettono nella ginridizione del Cattellano: 1. 12 1. 8 n. 1 p. 41 . Gli uomint d'armi , che fi trovino affentati ne'libri della Scrivania di Razione, godono in fora militare, n. 2 p. 42. Li Militari commetteoda controbandi, non godono il foro militare, n. 5 p. 43 . Il reo di un delitto ascrivendosi alla milizia , non gode il foro militare , n. 7 Tra corret effendovi un militare , quelto foro procede contro tutti , n. 8. Quel che non fono al foldo del padrone, non godono il privilegio del foro , n. 20. p. 47 . V. anche Tribunale di Guerra e Cafa Reale ).

Poro de Privilegiati che voglia declinarfi nelle caufe criminali, non fi attendano le orratorie, o inibitorie, fe li rei non fianfi prefentati avanti al Magifirato inquirente, come dal feguente

Real Relcritro . Agginnte Propostali al Re la Confulta della Real Camera, la quale, intefi i Fiscali dell' Ammiragliato, e della Vicaria, rilevà che D. Felice Barrella reo di omicidio. con arma di fueco in periona di Antonio di Martino, non poteva gidere del pretefo. foro dell' Ammiragliato, e che l' Udienza di Salerno continualle a procedere, mi ha comandato che, avendo prefenti le corrace determinazioni dell' Augusto suo Genitore, e sue, di non attenders le Declinatorie degli altri fori parziali, e di Privilegio nelle cause criminali , se li rei non fiansi presentati avanti al Magistrato. inquirente , riprenda la Udienza per

aver ammeffa l'inibitoria del Giudico dell' Ammiragliato fenza il reo , che volendo declinare il foro fi fosse prima prelentato nella steffa, la quale proceda in tal causa con tutto il rigore delle Leggi; e quote, che per via di regola reiti conformato, che le R. Udienze, la Vicaria, ed il Tribunale di Campagna quando procedano nelle canfe criminali colla facoltà ordinaria, o delegata, non attendane ortatorie, o inibitorie di altro qualfivoglia Magifirato di Privilegio, le prema il reo non fiali presentato , secondo il disposto delle Leggi Padrie avanti lo fteffo Tribunale che sta inquirendo, ma debba subito farne relazione a S. M. per lo canale di questa Regal Segretaria di Giustizia; e cost si adempia . Napoli 31 Dicembre 1796 . Saverio Simonetti . Al Sig. Commeffatio di Campagna, e alle R Udien ze , alla G. C. , e alla Real Camera .

Forzati, finito il tempo, non si eliga da loro diritto alcuno : l. 3 1. 25 n. 45 \$ 12 p. 399.

§ 12 p. 399. Francesi V. Espulsione de Francesi. Frati Regolari. V. Monaci.

Fruita non si esegua, mentre vi sia a pi pellazione, s. 12 s. 27 s. 15 p. 124. Funari postona lavorare micci senza m iltu-

ra: l. 8 r. 3 n. 14 p. 81. Funerali ed Elequie . Morenda un Configliere, gli altri Configlieri inte rvengano nell'esequie : 1. 1 1. 14 ap. 5 m. 1 p. 132 . Neil'elequie de' Mini firi fran telli di Congregazione , li Ministri , che l'accompagnano, non impe difcano al Superiore e Affistenti vettiti di facco, di andare dopo la bara, n. 2. Non fi ritardi l'accompagnamento de' cadaveri per contela de' diritti funerali , la cui cognizione appartiene al Magistrato laicale, n. 3 . E' libera la facoltà a' moribondi, o agli eredi d'invitare all' esequie quanti e quali piscciano, Preti e Regolari , fenza che alenno pretenda verun dritto: l'elezione della fepoltura è ancor libera, e per li figli l'elezione è del padre : non s'impedifca a' Religiofi l'ufo del canto full'affociazione : ed elegendofi la sepoitura de' Regolari senza il loro intervento , fi avvila anticipata-

palamente , n. 4. Il determinare le ftrade e i luoghi, per li quali abbiano a condursi li cadaveri, spetta agli eredi del defunio, n. 5 p. 133 . Il far fonare le campane per l'elequie in qualunque Chiefa, è in libertà di cialcuno come di far cantare le preci sopra i cadaveri, e di affociare, n. 6. Non G esigga da' forastieri per l'esequie più de' paesani, n. 7. E'aboso il prendersi nell' associazione la Crocerta del Vescovo : le Confraternite si conduchino alla casa del defunio, e trattenendo il Parroco, li Fratelli colla loro Croce faccino l accompagnamento, n. 8 - La moglie non facendo elezione, fegue la fepoltura del marito: il diritto del l'arroco non ecceda grana venticinque: la Curia Vescovile si astenga dalla quaria funerale : gli eredi fi valgano della bara e colira che lor piaccia ; e "l fuono lugubre delle campane della Chiefa Parrochiale non fi poffa negare, n. 9 . Il Parroco non può prerendere il residuo delle cere s. 10 . Per fede di morte, il diritto del Parroco è di carlini due, n. 11 p. 134. L'efazione di certa fomma per diritto di funerali ed eseguie della donna che fi marita in paele straniero, è un abuso, n. 13. Li poveri si sepelliscano per carità : la quarra funerale presela dal Vescovo posta esigeria dalle Chiese tumultuansi, o dal Clero, o dal Parroco, quando vi abbi ragione, e mai dagli eredi del defunto , n. 14. Li Vipari foranci non han dritto di dar licenza per l'ecclefiattica fepoltura , n. 15 e 16 p. 125 · Nell'estrazione de cadavori dalla Capitale non v'è diritto di dogana, w. 17. Li Regolari invitati fi portino alla Parrocchia propria del defunto a prendere il Clero o il farroco, e non fi faccia trattenere più di mezz'ora, w. 18 . E nell'ifleffa guifa li Preti fecolari, n. 23. Si toglie l'abuso di esigere tanti carlini da chi muore in celibato per quanti anni è vivuto, n. 19. Si offervi la taffa Innocenziana per li diritti de' Parrochi , n. 20. La coltra e gli arredi, e'l refiduo della cera ne' funerali e fimili, fi restituiscano agli eredi , n. 21 . Li cadaveri si sepelliscano nella Terra fana otto palmi fotto ;
n. 22. Non fi tratenga la fepolura a' cadaveri , per mancanza de' drittif funerali , o decime non pagase , n. 24 .
Si roglie l'abufo del jur della Croce a'
Parcolari o trotto , n. 27 . 30 . 42 .
Clero, n. 26 . Neffuna Chiefa ricufi di dar fepolura a' poveri , n. 27 . Al Parroco e al Clero fi din il longo più nonrato : porrandori a fepolire in Chiefa
Regolare , il Parroco benedica in cufi
Regolare , il Parroco benedica in cufi
porta della Chefa, n. 28.

Funzioni di Complezios , e fimili , è la arbitrio del Magiltano elegere la Chiefa per follennizarle: Li 16 ap. n. 2 p. 3.
Funzioni Epidepali, non in tutre poffa il Vefeovo obbligare il Clero ad intervenire, ma folo nelle più follenni, efeluli però i Parrochi: Li 1. 1. 7 ap. 2 n. 7 p. 69.
Funzioni pubbliche, in quette il Ministri del Tribunale fedano alla dritta del Prefide, e quelli del Tribunale Milamona.

alla finifira : 1.7 15 ap. 1 m. 21 p. 263. Funchi artificial; V. Folgori.
Fuorufciti ammazzandofi l'un l'altro, si concede loro indulto, e premio: 1. 12 11 19 m. 16 e 17 p. 88. V. anche Forgiudicari. Malfattori perfequitati . Ricattatori.

Furti , e furii in istrada pubblica procedono le Udienze con delegazione, e perciò non debbon obbedire alle provifioni fi speditsero dalla Real Camera a 1. 12 r. 7 n. 8 p. 39 . Il furto di carlini dieci in istrada pubblica, si punisca con la morie; e quelli in comitiva di tre dentro taverne, maffarie, pagliari ed altri luoghi fisuasi fuori le mura dell'abitato penfaramente commeffi di giorno, o di notte, anche si puniscono con la stessa pena: 1. 12 s. 19 n. 30 § 17 p. 96 . Le deposizioni de principali disrubati, e ricattati, o di due foci del delisto convalidate in torsura, convincono: mancando il corpo del delitro, si supplisce col conquetto, e buona fama; ne'delitti di strada pubblica, e ricatti , le R. Udienze procedono con delegazione, e ad modum belli , paffando alla forgiudica con abbreviazione del

del fermine, 6 19 , e 20 d. p. Li furti fr puniscono secondo la quantità rubara, e numero: 1. 12 1. 61 n. 1 p 217 . Le suberie e invalioni fon contrarie al dritto di natura, ed offendono l'alto dominio , n. 2 p 218. Il gind:ce trovato che abbia il maifattore di qualche delitto, lo condanni, a. 3. I latri notturni che rubano nella strada di Napoli son puniti colla morte , non avendofi m ra al valore del furto, n. 4. Confessando in tortura tre ladri i loro compi ci de'furti commessi in Napoli, aucorche di atti diverti, fon convinti, n. 6 p 219 .
I pelati ri delle code de cavalli fon papiti colla galea, o fruita, n. 7 . I detentori di chiavi false , che sieno ititi inquifiti di furto, e quei che le lavorano , fono pan ti colla galea , u. 8 . I fran eri dei Rogno inquifiti di futto , sfratino , n. 9. Niuno r'catti coloro che vanno ne' bagni , o a vederli , di Pozzuolo, e Baja, fotto pena di galea, n. 10 p. 220, Allt dirubati apparrengono due azioni , una civile per la reftituzione della roba rubata, o del prez-20 , l'altra criminale per la pena , n. 11. Contro i ladri fi offervi il disposto nella pram. ts \$ 6 de emptione . O venditione , n. 12 p. 221 . I borfajoli , o saccolari si puniscono con due tratti di corda effendo recidivi, n. 13. I ladri , e vagabondi condannati , o indiziati , vadino a popolar le Isole di Lampadufa, e Tremiti, n. t4 p. 322. Si riporta la pram. 11. de emptione , O tenditione, c'oè colui che compera roba da altri dee farfi dire il nome , coenome . patria , e luogo dove abira , e tenerla espoita al publico per dieci giorni , n 15 p. 225. La pram. de Exulibus è generale per tutto il Regno: 1. 12 1. 62 na p. 227. Si prefer ve il modo, col quale si pun scono li rei di forti di strada pubblica, minori di età , n. 2 p 228. Si abolitce tutto e à che li Dottori hanno scritto so la pram. del Marchese del Carpio fotto il tit. de Exulibus n. 3 . Quando fi proceda omni appellatione remera contro gli fcorntori di campagna, non fi ubbidifca alle provisioni della Regal Camera, n. 4. Quando fi efegua la pena 'delia galea contro li scotritori Ind.Gen.

di campagna , fenz' altra rivi fione , n. 5 p. 229. Ne'delitti compresi nella pram. 30 de Exulibus , le deposizioni de'pripcipali dirubati fanno piena pruova, ancorche non rinunziaffero all' intereffe in benefizio del Fisco : si offervi il folito per la citazione de' rei , riputarli contumaci, ed efiger la pena, durante le feblica non concorrendo le depolizioni almeno di due principali dirubati, non fi può il reo forroporre alla pena ordinara, n 7. Concorrendo contro i ladri . le depofizioni di tre dirubati per tre differenti furti commeffi in pubblica ffrada , e in diverfi tempi , queite hanno maggior vigore che le depolizioni di due foli contro una fola perlona ; e perciò debbonsi li rei sortoporre alla pena ordinaria, n. 8. Per li furti di firada pubblica le vie vicinali si considerano come pubbliche, n. 9 p. 230 . Quei che foggiacciono al ricatto per la propria falverza e liberià , non fi riputino per rei ne vengan molestati , n. to . Li Calint abitati in campagna fono comprefi nella pram, 30 de Exulibus , per li furti. n. 11 p 231.

Furii sagrileghi , la Vicaria proceda in queste cause come speciale delegara , e colla dispensa al privilegio del Barone, e vassallo: l. 12 t. 6 m. 5 p. 34. Nelli furti sagrileghi la Vicaria procede sem-

pre con delegazione , n. 10 p. 35. Eurti che commettonii da minori, fi punicono: f. 12 r. 36 n. 3 p. 200. I minori che robano dentro Napoli fon puniti colla fruda per la prima volta; colla troccazione delle due orecchie per la feconda, e fino alla morte pri a terzaz: f. 12 t. 61 n. 5 p. 218 (V. anche Eurit n. 2 p. 228)

G

Abella: non polla introdurfi in Na-Joei pane, farma, orzo, e finile, fe non ingabellati 1. 4. 1. 19 1. 26 29 p. 391. 31 vieta comprare e vendete a fich-wi robe foggette silla gabella, m. 21 p. 392 e m. 42 p. 355. Non s'intraduse roba foggetta a gabella, c chianche di particolari, m. 33 p. 393 LL. 146 IN DICE C Monaferi fono franchi di gabella per loro ofo: 1. 5 r 4 m. 34 p. 66 Li co. loi o fittera del recent ella R. Corte non fono immuni dalla gibella per logo degli interni. p. 67 s. il ervitori de Nacordoni abitanti fiori il calla del padro degli inferni. p. 67. il fevritori de Nacordoni abitanti fiori il calla del padro della farnas. p. 9, p. p. 70. il fevritori del Monaferi fiori del fiori de

Gabelloti non possens citigare diritto meno di quello fishitto per il. Corre : L. 4. 8. 8. 19.1 p. 347. Il patto, ascorcibconfermato con grammato, di riligare più o meno di qualciti è dovuro ; vica giga ma dirito nuclito, lo citto, viva digga ma dirito nuclito, lo citto, viva liga ma dirito nuclito. Il propositi perpetuamente: le cfige pa dello fishilito, relituria il più elatto colla pena didetta, e pusito l'Ilandiamente, an-

220 p. 351. Galea, condannati in effa, V. Condannati per delitti.

Galla crespa si proibisce l'estrazione : 1. 10

t. 12 m 12 p. 108. Gefuiti fi espellono dal Regno, e si occapano i loro beni : 1. t r. 18 a. 1 p 163. Si tivelino i beni , n. 2 p. 164 . Si coneinuino le limofine che facevano, v. ? p. 165 . Si flabiliscono le scuole in Napoli, n. 4 p. 166. E nelle Provincie, n. 5. Le foltituzioni e chiamate a favor de' Gefuiti fi dichiarogo caducate , m. 6 p. 167 . L'espussione fi esegue dal Capitan Generale , #. 7 p. 163 . I di loro beni cedino al Territorio ove fon fiti, ap. n. 1 p. 169. Li Feudi fi devolveno al Fisco Allodiale, le cui rendite si danno all' Azienda di Educazione, n. 2 e 3 . Nelle liberazioni del denaro di quell' Azienda, come denaro fiscale, non fi da pleggeria, n. 4.

Gettando ramo, o pierra, che non grida, ed uccide un uomo, è tenuto a pepa: l. 12 r. 41 n. r. p. 149. Di on aqno di carcere, o all'intereffe fofferto, fe ron muore, n. 2.

Giudice, avanti del medefimo dee stassi con rispetto: 1. 3 s. 1 n. 2 p. 2 . Il Re dee prescegliere uomini fizicati per

Giudici , e'l più al meno idoneo . Il quali debbon giud care fecondo le leggi . m. 3. Li Giud ci che hanno giuridizione non poffono creasi dalle Università, n. 7 . Questi devon elegersi solamente d'al Principe, n. 8. Li Gauftizieri, o alt ri Giudici non possono destinare Vicari nel governo de' fudditi , n. 12 e 14 p. 4 . Li Giudici sono immagine del Principe, n. tg: Tutt'i fudditi devon effer go vernati da' Grudici Regi , w. 14. Tutt' i Giudiel devoa giurare in mano del Protonotario , n. 16 p. 5 . E. tutti offervare le leggi d:l Regno, n. 18. Nel decider le cause, preferiscano le Chiese, il Fisco, i pupilli, le vedove, i poveri , a tutti gli altri : 1. a rit. 10 n. 1 p. 298. Si dian loro Avvocati gratis . e fian efenti da qualunque fpela, n. 2. Non fi la ci una caufa indecifa per ifpedire l'altra , . 3. Tutte le fentenze devon da Giudici profferirfi in ifcritto , n. 4. I Gudici gudichino fecondo le leggi, ed abbino le mani monde, ed in rimunerazione della lor opera ficonconcedes la trigelina o fessagesima del valor della lite , n. 5 . I Giudici del R. demanio quando avean cognizione fopra i sudditi de' Baroni , la trigesima fi dividea tra gli uni e gli altri , n. 6. I Giudici che ricevon doni da litiganti, fon privati d'officio, e dichiarati infami, n. 7. p. 299 . Quei che amminifirano giultizia non poffono contrattare in qualunque maniera, anche di matrimonio, co' fudditi, fotto pena di privazione d'officio con infamia e confilcazione della roba contrattata, n. 8 . [] Giudice che averà preso denaro, purghi feiteffo col giuramento, quando non potelle provaris, o lo giuri la parte, n. 9. I Giudici non lascino l'officio se pon all'arrivo de' loro successori , n. 10. Tutti gli Officiali e Giudici fieno abili ad esercitare l'officio , n. tt. I medefimi debbono studiare cinque anni le leggi del Regno , ed effer efeminati dal Protonotario , m. 12 . E' indecente al Giud ce andar in cafa de' Su'alterni a' conviti: 1. 3 t. 25 m. 12 9 10 p. 394 . [ Giudici fian retti ed incorrotti: 1. 12 r. 47 n. 2 p. 212. ( [] di più V. Tribunale della G. G. della Vicaria )'-

Aggiunte Giudice regio il quale in affenza del Governatore elerciti ambidue gli office . un folo de' due falari poffa perceptre a foa elezione Nap 20 Oct. 1735 . Ber-

nardo Tanucci . All' Udienza di Teramo. Giudice e suo offico : egli è annale, e niun Gind ce fia perpetuo : 1. 3 t. 20 n. 1 p. 3c3. Non fi confermano negli offici gli Officiali e Minitiri, ancorche a tuppliche di Provincia, o Città, oltra del tempo flabilito, cioè per li Prefidi tre anni, Uditori due, Governatori . ed Affetiori uno f oggi per ciemen-2a reale :l tempo è maggiore ) : per quanto rempo fi è efercitato un efficio, per altrettanto dee vaccre ( oggi è perpetuo per gli cfficj regi): il Reggente e Giudrei della Vicaria, Presidi , e U-di tori delle trovincie, Governatori , ed bunaz azusa, la perde , n. 4 p. 312. Giudici padanei sono quelli che decisiono gli altri Officiali di Giuffizia devon in trare nel pellello devono dar cauzione de parendo Syndicatui, n. 2. Niuno de' Ministri ed Officiali Regi poffa effer Avvocato. Configliere, Udirore, o Giudice di altro, morche tolle Re o Regip. 305 . Li ministri Regi non pollono effer Balo , Tutore de Baroni , ne Giudici' di altri , #. 4. I Prefidenti de' Tribunali non decidano caufe in cafa . ma ne' Tribunali , n. 7. Niun capo di Tribunale poffa commertere a fe caufa, ma ad aliri del medelimo: fi fpiegono i gradi , ne' quali il Giudice non poffa votare nelle cause , nelle quali sia Avvocato il suo parente, cioè figlio o fratello germano, o per un laio congiunto, consobrino, cognato, o nepote, o 210, ancorche non sia egli Commessario della caufa: i Ministri non possono effer Arbitri , fenza licenza del Re: non domandare a' Baroni offici per loro parenti , amici , o altri : ne poffa fpedirsi Commessario che sia in terzo grado cong unto ad alcuno de' Ministri di quel Tribunale, nº 8 p. 306 . Non poffa l' Officiale partire dal luogo del fuo officio le non giunga il fucceilore , n. 9 p.

307 . Tuti'i Giud ci daranno findacato

non folo del loro ord nario officio, ma

di tutte le commelle ancora , § 30 p. 211 Niuno potla effer ammello ad officio di giudicatura, fe non fia approvato dalla Gionta : 1. 3 s. 25 n. 23 p. 290 . 1 er li Giudicari baronali fi dipenla, e fi commette l'elame alle R. U. dienze , n. 25 p. 397.

Giudice eletto in Civitate dal Barone non disbrigando la causa, si avochi : 1, 12

1. 4 m. 16 p. 25

Giudice, che con dolo giudica contro le leggi , è notaro d'infamia , perde i suoi beni. e l'officio: fe per ignoranza . fe eimetre all'arbitrio del Re: 1. 12 1. 80 w. 1 p. 211 . 11 Gindice , che per denaro coadanna alcuno a morte , vien punito colla stessa pena , n. 2. La corsuttela del Giudice è delitto pubblico; e'l Giudice corrotto vien punito, n. 3.

le caute minime , ne possan esercitare fenza licenza del Reggente : 1. 3 t. 12

Giudici della G. C. della Vicaria, e lor efficio, V. Tribunale della G. C. della Vicaria .

Giudici Regi V. Governstori Regi. ba , ne ft pelfa dispensare , n. 3 & 10 Giudici delegati , serminate le inqu'firioni , le rimettino nell' Archivio della Vicaria: 1. 3 t. 20 n. 11 6 57 p. 314.

Giudici a contratti, V. Norari e Giudici a contratti e Notari e lor officio ... Gindizio petitorio , o sa della pertinenza de hatronati laicali fu le Cappelle e Benefici, ed altri Luoghi pii, fi faccia avanti al Magistrato Secolare : 1-1 1, 26 ap. t n. 19 p. 284.

Giudizi civili e milli si proceda fenza figura di giudizio , qualora precede la domanda per deliberare il reo : l. 11 t. 1 #. 1 p 5.

Giodizi elecutivi fi faccian in effi due precetti col pracife, & peremptorie , e l' tilanza di contrario imperio compete avverso il primo precetto, restando fermi gli altri gravami : 1. 11 t. 1 n. 18 6 11 9. 18.

Giunta occorrendo tenersi in casa de' Mimiftri , il Minulto più moderno vada nella cafa del più antico : 1. 3 t. 18 ap. 6 n. 1 p. 296 , Nelle cauf: di occupazione di tirade, proceda la Gun-42 de' l'onti e Strade , m. 2. Il Re deftina una Giunta per li Laghi, n. 3 9. 297. Tutti gli atti e feritture delle Giunte particolari, terminate le pendenze, debbano passarii uegli Archivi de respertivi Tribunali, a quali tali pendeaze farebbero spettate, n. 4.

Giunta degli Abus si dellina dal Re per procedere contro gli abus:, e le dà le Iltrazioni: l. 3 t. 18 ap. 7. n. 1 p.297.

Giunta Allodiale abolita, e commutata in Intendenza Generale per l'Economico, ed in Tribunale di Camera pel Comtenziolo e per l'ammindifizzione delle rendite delle Comunità, e Luoghi Pii Isicali, e fi danno le litruzioni : 1. 3 t. 32 49, 149, 352.

Gunta de' Veleni il Re la conferma ; e te conferma la delegazione concedendole facoltà di procedere con abbreviazione come le sembrerà , e ne giorni feriali o feltivi di precetto : avanti due Ministri di essa con l'Avvocato Fiscale fi ascoltino le confessioni , ratifiche e convalida de'rei ed inquisiti, e fi abbia per fatta come fosse avanti tutta la Giunta, dispensando a qualunque contraria disposizione, o legge : 1. 3 t. 18 ap. 9 m. 1 e a p. 297 . Non fi poffono trugliare li rei per causa di veleni, n. 3. Per trattarfi e deciderfi le caufe de' veleni , bifta l'intervento di tre Miniftri della Giunta, oltre il Fiscale, n. 4.

Giunta confultiva di Guerra il Re la cres per confultare gli affari di Guerra, e ne forma la Pinutta il. 3 r. 18 ap. 8 n. 1 p. 30 p. Per intelligenza de la Real Camera, e per regolimento della medina, il Re le manda la Pinutta il. 7 definita, il Re le manda la Pinutta il. 7 hono dificipina di tutta la Trappe del Regno, fi labilife su Cajstina Genera-le, e Governator privativo delle Armi nel Regno di Napoli, n. 2. Pinuta della Giunta di Guerra, n. 3 p. 320 c. Regolamento o fia Iltracione alle diponentiale di Regono di faltracione al disponentiale di Regono della Camera, n. 2 p. 320 c. Regolamento o fia Iltracione alle diponentiale di Regono della Camera della Camera della Camera della Camera della contra della c

denze di Guerra, n. 4, p. 236. Giucatori, nel largo del Cattello auovo ogni Ministro di Giustiria può fatilicarcerare, e si rifolve la giurdizione sperttante al R. Castellano nel largo del Castello auovo: 1. 12. 18. n. 12. p. 43-Giuccandosi a credito, e con prestanza, non si paga, nel si da azzione: 1. 12.

59 n. t p. 202. Niune poffa giocarfi niù di ducari dieci in un giorno, n. 2. Da' villani non fi giocht a carte , dadi. ed altri proibiti, n. 3 p. 203. Le cafe di giuoco fono victate , fon puniti è padroni, e si bruciano gli u:ensili, n. 5. Si dichiarono quali giuochi non sono proibiti, n. 6. Trovandosi le case serrate, ove fi giuoca, poffa aucor procederfi, e tre testimoni singolari fanno pruova : fi proibifce la vendita de' dadi, n. 7 p. 204 - Si vieta giocare a palle nell'abitato , n. 8 . Anche alle nocelle, n. 9 p. 205 . S'incarica l'offervanza delle pram, contra i giuocatori , e si estende per tutto il Regno , n. 10 11 e 12 . Si dichiarono altri giuochi leciti, n. 13. Si vieta il giocare nell'estrazioni di Genova, M.lano, e Turino, n. 13 p. 206 . Si dichiarono quali i giuochi promiti, quando e dove, e con quali carre e dadi possa glocarsi , n. 16. Legge generale sopra i gluochi proibiti, e quali leciti , rivocande l'antecedentes nelle Piazze, ne Quartieri, ne cafini . nelle Oterie, e in altri Luoghi, ove li vende vino ec. non possa giocarsi ne pure a giuochi non proibiti , n 17 g. 207 . Si vieta il giuoco di Signore , Siguarella, Midico, Padrone, e fortopadrone ed altri , e non fi tengano aperte le bettole da vino dopo le tre ore , n. 18 p. arr . Li giuochi permelli fr pollon fare nelle borteghe de' Mercadanti, e Artigiani, ma non già uelle bettole , cafini , ed ove fi vendano comelibili n. 19 . Per la controveazione de'giuochi illegiri , bata l'invenzione di cinquanta carte mifchiate , v. 20 A-Novem. 1753 intorno a' ginochi proibiti , n. 21 . Si proib fce il g voco del trentuno, n. 22 p 213. Per la controvenzione e rea le ore, e li giuochi leciti , che fi fanno nelle bettole , e cafini , la Vicaria proceda con la via ordinaria , n. 23 . Si viera ancora il giuoco di Riffa, come ogni altro giuoco, n. 24 . Il Re fishilice che a fuo conto si prendano in Napoli le partite de' giuocatori per lo Lotto di Roma, n. 25 p. 214.

Giuochi avanti le Chiese, e per le strade

DEL CODICE DELLE LEGGI.

fi vieta: 1. 10 t. 19 n. 7 e 8 p. 185. Ginramento di fedeltà ed omaggio fi da al Re per la vittoria delle Armi Auftriache : 1. 2 t. 13 n. 1 e 2 p. 36. [] termine a dare il giuramento di fedeltà per la vittoria delle Armi Borboniche, si proroga, n. 3 p. 37, poichè fu enianaro il primo editto : 1. a t. 31

n. 6 p. 240.

Giuramento nella promozione, il Presidente della Real Camera, e Configlieri del S. R. C. devon prestarlo, e fi pre-Icrive la maniera : 1. 3 t. 4 ap. 1 n. 7 p. 25 . Li Capi de' Fribunali , nel principio di cialcua anno, debbon dire il giuramento, e si prescrive anche la maniera, n. 8; come de fitentio tenendo , O jecrato fervando : 1. 3 t. 8 ap. 14 n. r p 130. Nel date un ral giuramente debba offerverfi la itelfa folita forma, che fi pratica quando li Confi-

uffizio , n. a. Giuramento del colono parziario, o inquilino decide fe tra due fi contende il dominio di un fondo , o cala l'elazione de'frutti , non g'à intorno alla proprietà : 1. 11 to 18 conf. 1

P. 245.

Gibramento di ligio omaggio, V. Feudi. Giuramento l'oppletorio ne delitti non ha luogo : L 12 1. 10 n. 11 p. 52.

Giuridizione baronale quando fia annella alla Menfa Vescovile, il Vescovo non debba confonderla colla ecciefiaftica . e confideri le persone come soggette alla laicale, e come se quella fi tenesse da un fecolare : 1. 1 1. 7 ap. 2 n. 6 p. 65. Li Vescovi avendo giuridizione laicate, debbon farla efercitare da laici , n. 4 .

Giuridizione da non turbarfi'. Niun Officiale turbi la giuridizione dell' altro-: 1. 3 t. 28 n. 1 p. 421 . Dove cade pena di morte naturale o civile , o mòtilazione , la cognizione è criminale . dove no, è c vil , n. 2. Le Curie Etel fialtiche non hanno giuridizione con tro de laici per delitti, n. 2. Li Tribonali Provinciali non pregiudichino in prevenent le gibridizione de Batont , e delle Terre demaniali , m 4 s. 4.1. Li medefini non citino, ne inbifcant. ne compongano le delinquente int pregiudizio della ginrid zione de' Butoni e delle Univerlità demaniali, e citati ? li rimettano , n. 5.

Giuridizione Baronale, V. Baroni... Giuridizione ufurgata, V. Ufurpatori del-

la giuridizione .

Giustizia niuno se la faccia di sua antorità ; ma adifca i Magistrati . o ricorra al Re: 1. 13 t. 29 n. 2 p. 129.

Governatore, morendo , il Giutice elerciti l'uno e l'altro officio, e fe il Giu: dice, il Governatore posta assumarsi un Consultore, il quale dovrà dare sindacato : 1. 2 1. 20 n. 14 5 15 p. 300 . Li Governatori devono dare ficurià di dar findicato in fine dell'auno . n. 19 p. 322.

Governatore di Rieti nello Stato Pontefi. cio chiedendo copia autentica dell'inquifizione di un reo , e tertimoni , fi mandi : 1. 12 f. 4 % 41 . p. 20.

gl'eri prendono il possesso del di loro Governatori ( e Giedici ) Regia li bandi pretori appartengano, ad effi toli, e dov e folito pubblicarli e l voto del Giudinon polfono carcerare e fcarcerare fenza il voto del Giudice, eccetto in quelle che si debbono praticare nella fi granza dal delitto : le tranfazioni e compofizioni fi faccino col confento del Giadice, ed appartengoso al Fisco; il Go. vergatore non s'ingeriter nelle materia tivili ; dee falo firmare li decreti defie gli of curori : del ducatur coram li debitori fag tivi , arreitind fi , fi paffa alla notizia del Governatore : 1. 3 1. 22 ap. 10 m. 2.p. 347 . Andando il Governatore o il Guice a riferire nella Ruora delle Regie- Udienge . dee effer trattato come, li Giudici di Vicaria quando vanno a riferire nel S. R C., con dargit fedia ng ale, ben chè nell'ultimo luogo , n. 3 p. 348 . Al Governatore aminalato fi dia il toldo, fnor che li lucri della Corte, n4., 'Li Governatori Allodiali fono confideeati negli ascensi come li Demaniali , Governatori, li Giudici fieno Luogote-- menti, e ove non fieno, fi no gli Erari rcivili ; ed ove la Un versità abbia il privilegio, fi offervi queto, n. 2 . Le

vernatori Ailodiali, quali Ministri Regi. bp. 13 n. 11 p. 350 . La prima vilita , delle felle di Navale e Pafqua fi faccia dagli Amministratori delle Università al Govern atore del lungo, up. 18 n. 4 p. 368 . 11 Giud ce dec affittere in cafa del Governatore ne giorni ed ore folite di reggerfi guftizia: il Gindice non s' ingerilea hella fottofcrizione de'bandi preiori, apparienendo al Governatore : il Giudice non conceda licenze di armi, ne faccia parente a persona per suo l'ervizio , appartenendo quello dritto al Governatore : li Subalterni della Corte devon dar conto delle informazioni; e nell'efame de'tellimoni intervengano amendue : il Governatore può ricevere le querele , ma tutt'altro dee paffare per voto del Giudice i li mandati giu-Aficati, e li decreti tivili fono del lolo Giudice , e li definitivi fi firmino anche dal Governatore, " ? . Alli Governatori e Gindel di fofpela giuridizione li debba la provinone per l'intiero anno , ancorche 'noi 'terminino . n. 4 p. 369 : L'-uffizio di Affeffore dove va per giro tra-Doriori del Luogo , è incompatibile ton la carica di Amministratore della Universirà , n. 3. Ad ogni Governatore fi affegni la provisione , n. 6 . Il destinare il Luogotenente fperta al Gevernatore . w. 7 . Non poffa prender policifo lenza parente, s. 8. Li Governatori ed altri Officiali Regi e Baronali in tutte le cause civili e criminali non pollono procedere fenza il voto del Gudice . o Confultore uz- Grano a rotolo, chiunque defrauda quella dinario: 1. 7 f. 25 n. 48 p. 395. 1 Governatori Regi e Baronali mon poliono ne' decreti r leivarli arbitrio di commutare, diminuiré e rimettere pene a' de-Imquenri : 1. 6 1. 1 n: 21 p 12. (V. anche Cotti Regie ).

Governatori Baronali mon facciano le rinuncie in bianco a' Baroni prima del pollello per treliet loro l'impiego a lor pacere: 1. 3 1. 22 ap. 16 n. 1. p 367. A' Governitori fi affegni dal Barone la provisione almeno di annui ducati trentalei , n. 2 . Li naturali del lu go non possono effere Consultori della Corte, m. 3 . Con difpenfa del Principe poffa

elercitare un paelano Governatore del lungo, quando fia picciolo, n. 4 Non fi confermi il Governatore Baronale, fe non preceda il parlamento per buffile; e fenza dicrepanza, n. 5. Il foraillere del Regno non può effere Governatore Baronale, n. 6 p. 368. Li Governatori non facciano ricevuta autecipata a' Baroni del foido, n. 7. I congiunti degli Erarj non poffono effere Governatori . n. 8. Ove sia solito destinarsi il Governatore dottore, il Birone così l'elegga, n. 9. ( V. anche Corti Regie , h Corti Baronali ).

affilino in tutto al Governatore, cui Gran Cavallerizzo ha gioridizione sopra fe R. Raeze e suoi Ufiziali, e sopra i delinquenti in que'territorf : 1. 4 t. 2. #. 139 P. 137.

Gran Corte della Vicar's , V. Tribunale della G. C. della Vicaria .

Gran Giuliziere della Gran Corte, come faccchio della Giulizia l'amministri efemplarmente : 7. 3 1. 11 n. 1 p. 152. Egli dà norma alle altre Corti del Regno, n. 2. Sue prerogative nel conofcer le cause, anche delle persone miserabino preffo del medelimo quattro Giudici. nel civile, e nel criminale , n 3 : Il G. Giuftigiere reeve le suppliche per grazia, e giustizia, n. 5 p. 153. Dive occorre consultare il Principe , attenda la rifulra , n. 6 . Entrando il G. Giafiziere in qualche Provincia, il Giuftigiere di quella si astenga per riverenza. n. 7 . Egis ha facoltà di emendare le oppreffioni, n. 8

Gabella perde la roba foggetta , e ducati lei di pena : 1. 4 1. 7 n. 5 p. 207. Capitoli dell' A renda menter del grano 2 rotolo , n. 7. p 208 . Le merci foggette alla gabella del grano a rotolo trasportandos a l'ozzugli per mare , e vendendoli a forestieri , pagono la gabella : 1 4 f. 8 n. 110 p. 332.

Grant melcolati non fi vendano, con pena: 1. 11 1 .23 n. 5 2. 151.

Grasie che fi concedono devono eller prinposte nella Real Camera : 1. 3 1. 7 %. 7 9 52. Le grazie otienute debban fir-

Gui-

Guidatici non si concedono contro a' Cittadini napoletani : l. 3 t. 12 n. 66 cap. 20 p. 246 . Pendente il guidatico poffa chiamarfi la forgiudica contro del guidato, dopo la quale ipfo jure s'intende seuidato : 1. 3 1. 20 n. 11 6 68 p. . 315: non fi conceda guidatico prima di lei mesi dal di del del tto : nè prorogarfi fe non abbia preso altro guidatico , 6 69 e 70 ; le R. Udienze pon poffono dar guidarici fuori della loro giuridizione, e'l Commeffario di Campagna non possa darlo dentro Napoli e suoi Cafali , ne meno a persone di fuori Regno , eccetto a' Prefidi d' Abruzzo , 9 71 e 72 p 316. Il conceder guidatico appartiene al Re: 1. 3 t. 25 n. 12 9 p. 393 . I guidati abulandoli del guidatico con far danno ad altri . fon privi del beneficio del guidatico: / 12 18 n: 1 p. 77 . Il conceder il guidatico spetta al Principe, n. 2. Non otlante il guidatico, possa procedersi alla contumacia e forgiudica contro i widati , i quali non pollon effere carcelati durante il termine prescrittoli per & servigi , n. 3 . I Tribunali non hanno facoltà di promettere imponità della vitaa' rei per iscovrire i delirti , #. 4 p.78. Nel concedersi li guidati si offerei la prammatica, n. 5. Non vagliono li gui-dari conceduti da' Presidi senza licenza del Re. n. 6. Il guidato non fi accorda a' micidiali . n. 7 . La facol'à a' Prefidi di accordare guidatici fi dà dal Principe per un tempo limitato, e per delitti non Infamanti , n. 8 . Si concede guidatico per l'estirpazione di alcune comirive di banditi : 1.12 f. 19 n. 28. e 29 p. 93.

T

Mbarcatura, quello diritto fi paga defle merci confiilenti in pefo già infondacate, e voglia di nuovo peiarle: 1.4 1 8 m. 116 p. 333. Imbarcazione de minori pel traffico di Le-

Imbarcazione de' minori pel traffico di Levante, e d' Africa non fi permette, per evitare il periglio di ribellarfi dalla Chiefa: 1. 2 1. 5 n. 1 p. 3.

Immunità, etc. z'oni, e prerogative godono il Prelidente e Configlieri del S.R. C. al pari che son soliti godere il Luogoronente, Presidenti e Razionali della R. C. della Sommaria: 1.31.9 n.19.136. Immunità locale. Con indizi a cattura

possa trarsi dal confugio il reo di delitto eccettuato, con licenza della Curia, ed intervento di persona ecclesiallica . cdenegandoß, poffa il Giudice laico effrarlo senza timore di censura : il processo fi formi dentro quatte mefi , e fi ri metta alla Curia Vescovile , la quale dentro un meie debba dichiarare, le il reo goda , o no : purgati gl'indizi nel difentivo fopra la qualità del delitto eccertuato, si restituica il reo al confugio : i delitti eccettuati fono , gl'incendi , i ricatti , i venefici , gli affattinamenti, i furti di strade, i furti qualificati, anco con falio nome di Corte, le falfità di scritture di Banchi , i fallimenti frodolenti , i furti del denaro' regio, o pubblico, comessi da' Tesorieri, Percettori, Caffieri, ed Officiali de" Banchi, de' Monti, e di Università, di lesa Maestà, nel primo e secondo capo. ed in queito s' intendino Ministri ed Officiali regi, non de' Baront , l'effrazioni violenti delle Chiefe . e i delitti commeffi nelle Chiefe, o ne' Cimiteri, o da tifugiati fuor del confugio, l'abulo del confugio, ed a'rifugiati fi tolgan le armi : fimile licenza ed affi tenza fi richiede neile perquifizioni di controbandi . ed altre robe occulte nelle Chiefe : le Chiefe rurali non gadono l'mmunità, ove non si conservi il Venerabile, e rutto l'eiteriore delle Ch.ese ne luoghi abitati ( eccetto la facciata anteriore, fcale, e porte anteriori , e laterali , e l' atrio quando fia ricinto ) . le Cappelle , ed Oratory , ancorche fiano pelle Forrezze col Venerabile, i Campanili separati dalle Chiefe, le Chiefe dirute, gli or-ti, e giard ni non comprefi nelle claufura , le borteghe , e le case attaccate alle mura d'effe, e le case de sacerdoti, eccetro de' Parroch , che hanno comunicazione interiore colle Chiefe : l' omicida non gode il confugio, qualora non fia cafuale, e a difeta : 1. 1 1. 22 P. 213 : Li Militari non godono il confugio , e'l Sacro Afilo , fe non per i delitte metitevoli della morte , mutila-

zione di membra, e notabile infamia; per gli altri poi con godono., n. 4 p. 229 . Il Cuitode , che dolasamente fa fuggire i Presidianti , i presi , ed altri fervi della pena non godono il confugio, ap. 2 n. 4 p. 240 . Il Giudice che alberga in qualche luogo immune per disimpegno, ordinando l'arreito di taluno, che gli usi ivi infolenza, o commetra altro delitto eccettuato, egli non gode immunità, n. 5 . Le donne poste in Confervatorio per ordine della Corte non godono ivi ii beneficio dell'afila : 1. 12 1. 15 n. 1 p. 63 . Non fi polfono daile Curie Ecclesiait che far traipor. tare i rei da una Chiefa all'altra fenza espressa licenza del Re, n. 2. Quando fi dubita che il ferito possa morire, il reo fi effrae dalla Chiefa, n. 3. La cura per quei che si abusano del confunio si commetta alli Governatori e Sindaci de' Luoghi , non agli Ecclefiailici , num. 4 p. 64 . I rei rifugiati commettendo infoienze in Chiefa, fa feparino in diverfe Chiefe , m. 5 . La Chiela ove non fi conferva il Viatico. e sta fuori l'abitato, non è luogo immune , n. 6 . L'obbliganza che dee farfi dal Magistrato secolare al Giudice Ecclesiastico di restituire il reo al confugio nel cafo che lo goda , basti che si faccia e sottoferiva dal solo Maftrodatti, n. 7 . La fola rinnnzia del reo baffa per non godere l'afilo , fenza il confenso della Potestà ecclesiastica , n 8. Nella compilazione del processo informativo ful delitto commello da un reo efratto dalla Chiefa , e tenuto nelle carceri laicali nomine Ecclefia , poò il Gindice laico procedere anche all'efame del reo: perchè l'efame e la depofizione del reo appartiene al processo informativo nelle caufe criminali , n. g. Ricufando la Curia ecclefiali ca di ricevere il processo dal Giudice laico per decidere le il reo goda dell' afilo , ipiil giudizio si derati li quattro meli , volve al Tribunale Mitto , n. 10 p 65. Le Curie ecclesiastiche per dichiarare fe il reo gode o no il confugio , non posta presendere il processo difensivo . ma folo l'informativo , n. 11 . Appartiene al Magistrato secolare il decidere

fe il luogo fia o no immune, e ancore formare il processo informativo per indi wedersi se il reo goda o no l'asilo , n. 12 . Avverfo del decreto di goder l'afflo , il Fisco può porrarne il ricorio al Tribunal M.ito, n. 13 p 66. Li delitti occettuati nelle bille di Gregorio XIV , di Benedetto XIII , e di Clemente XII, iono esclusi dali'asilo, benche commella dopo il Concordato , n. 14 . Li rei esc'usi del godimento dell' aulo, postono effer esciusi da qualunque altro delitio eccettuato o non eccettua-- to , che abbana commiffa prima d l configio, m. 25. Non fi tengeno folrifugiati, m. 16. Si proibifcono li palfaggi sotterranei dalle case alle Chiefe, e Cappelle , w. 17 p. 67 . Tra curando le Corti infer ori di formare li proceffi informativi nel termine del Concordoto, fi formino dalle Udienze, n. 18. Nella efrazione del reo dalla Chiefa , il Giudice laico può impinguare il procesfo , n. 19 , Il processo informativo non fi può per faltum presentare al Tribunale Mnito, escludendo la Curia ordinaria fenza legitima caufa , n. 20 - Li quattro meli da prefentarli il processo al-Giudice ecclesiafico , tono utili , non continui , n. 21 p. 68 . Li proceffi informativi , che fi rimetton dilli Militari al Tribunal Mitto ful godimento del confugio , fi mandino ben chiufi . m. 22 . Il reo condannato , dopo aver accettata la pena, e incominciate a fodisfarla , rifugiandofi in Chiefa , non gode il confugio , w. 23. Il reo fuggito dalle carceri , e poi effratto dalla Chiefa, non effendogli por heara la fentenza della fua condanna quando fcappo, pon fi può dire ferve deila pena, e dee godere del confugio, n. 24 . Gli Ordipari, e i Vicari foranci, o in loro man. canza i Parrochi, debban, conc dere la licenza altı Magistrati secolari per prendere il delitto in genere , o disumare i cadaveri ne' luoghi immuni , ad ogni richietta, e negandosi non s' incorre nel-

le censura: 1. 12 1. 10 n. 6 p. 50. Immunità personale . I Chierici, che hanno i requisiti prescritti da' Sagri Canoni, e i Religiofi che vivono fotto l'obre-

DEL CODICE DELLE LEGGAL.

dienza de' Superiori , godono l' esenzione del Foro i gli aitri fono esclusi: i Cherici conjugati lo godono nel criminale : nel delitto d'affaffinio niun cherico lo gode, qualora la Corte secolare prevenga nella cattura : per controbandi non i arresti l'ecclessattico : li Vescovi abbino un fiffato numero di Curfori , li quali portino armi non vietate ,1 e godono l'esenzione del foro, quando non commettino delitti meritevoli di pena di morre , o di mlea : li Cancellieri delle Curie fone ancor efenti : li Romiti , e Cherici felvatici non fono efenti dal fo. ro: il Vescovo non posta aggraziare, o comporte i Cherici condannati dalla fua

Curia: f. 1 t. 22 p. 217. Immunità reale . Li beni degli Ecclefiaftici fi accarastino , e paghino per metà i pubblici peli di que polleduti fino alla pubblicazione del Concordato, eccetto del Patrimonio Socro, de' beni delle l'arocchie, de'Seminar), ed Ofpedali; e di quelli che acquifteranno, pagheranno per intero : li beni porticolari deg!i Ecelefiaftici non fono elenti ; la rendita del Patrimonio non fia meno di annui ducati 24, ne maggiore di 40 ; nel ripartimento de' pesi Interveneano due Deputari Ecelefiaffici , ed uno nella reddizione de' conti : le franchigie si devono a' Vescevi ed Ecclesiastici a misura della convenienza, e bisogno : a' Cherici, Diaconi felvatici, eremiti, e simili, non fi devogo: l. 1 1. 22 n. 1 p 210. Re. golamento della franchigia taffara a' Vefinvi fo la farina, e ful pane, n. 2 p. 232 . Franchigia del grano a rotolo al Clero napolerano : ap. 1 n. 1 p. 240 . Le prestazioni per la franchigia del mezzo grano a rotolo, che si pagavano al-la Camera Apostolica, ed alla fabbrica di S. Pietro , si aboliscono , n. 2 . Gli Ecclefiattici del Regno godono la franchigia taffaia della farina a tenore del Concordato, #. 3.

Immunità de' Napolerani : li forestieri che prendono la moglie donna napolerana . ed avranno cafa , divengono cittadini : 1. 11 r. 37 n. 1 p. 177 . I cittadini napoletani tirano altri nel foro napolerano per qualunque caufa, e non poffono effer tirati . n. 2 p. 178 . Non fi posto-Ind. Gen.

no confilcare beni de' Napoletani, se non per delitti di lefa maestà, e di eresia, ne si possono carcerare te non servata la forma del dritto , n. 3 p. 179 . Quei che fi fanno cittadini napoletani , ed abitano ne'iuoghi del Regno , non go-dono franchizia, n. 4. Non fi poffa dar toriura a' Napolerani dal processo informativo , w. 5 . Tutte le cause attive e paffive della Città di Napoli fi trattice nella Real Camera di S. Chiara, eccetto dove fi tratta col Fifen , il che appartiene alla Camera della commatia , n 6 p. 180.

Impinguativo , il Fisco tra quindici g'orni , dopo la carcerazione dell'inquifito. dee domantarlo ; e tra un mele farfi : 1. 12 1. 28 n. t. p 127 . Non effendovi ouerelante in giudizio , o nel cale che fosse povero , il Tribunale dec fac

gratis l' impinguativo , n. 2.

Incantarori , niuno incanti nella piazza de! Banchi: 1. 10 1. 19 n. 1 p. 183 . Non 1 incenti avanti la Dogana , n. 3 e 4 p 184. Incendi accadendo nella Capitale , debba il Reggenre della G, C. affiftere di perfons, e gli fi debbano le diete: 1. 2 s. 12 ap. 3 n. 3 p. 256 . Colui che rapifce roba nell' incendio vien sunito de morte : / 12 1. 67 n. 1 p. 233. Incendiari fon puniti colla morte : 1. 12

1. 66 n. 1 p. 233 . Incettatori de grani non posson venderli senza licenza del Re: i Granisti debbon venderlo in magazzino pubblico : li Ba roni, e poderoli non postono far incetto di granit: 1. 4 t. 15 n. 49 p. 303 . ( Il di più fu quella materia ved. 47-

nona della Città di Napoli e del Regno) Incidenti fono della ispezione di goei Tribunale cui appartiene la cognizione della caufa principale: 1.3 s. 8 ap. 18 n.8 p. 135. Indizj indubitati , fi può ventre con que-

fti alla pena ordinaria : questi fono, quando inducono la mente del Giudice alla ferma credenza d'effersi comm-fo il de-litto dall'inquisito : 1.3 1.20 n 13 p.318. Quefto arbitrio è conceduto a' Tribunali Collegiati folamente, e quando fi procedeffe ex delegatione con efeguir la fentenza , debba fariene prima relazione, n. 1.4.

Indizi nuovi che si acquistano, V. Abilitazione in ferma.

In-

154 Indoratore, niun lavorante di queil' Arte polla aprire bottega , fe non elaminato ed approvato da' Confolt : 1. 10 1. 12 n. 16 p. 100.

Indulti, o fian Indulgenze de' Principi : in occasione della rifurazione del Regno di Napoli al Re Filippo II da suo Padre, fi concede generale indulto : 1. 12 t. 08 n. 1 p. 340. Altro per la succettione . e per lo sposalizio del Re Filippo II, n. 2 p. 341 . Aitro in occasione del tumulto, n. 3 p. 342. Plenipotenza concella dal Re a D. Giovanni d'Austria per sedare le turbolenze nel Regno, . 4. Grazie per l'abolizione delle gabelle fu de commethoili , n. 5. L' indulto fr estende per i delitti prima del tumul. to , n. 6 p. 34? . Anco a certi del nquenti , n. 7 . Altro purche fervono tre anni alla guerra , n. 8 . Simile per li forulciti , e feorritori , n. 9 , e 10 , augorche non abbino remiffione, m. 11 p. 344, Indulto con taglione, n. 12, Induito con spiega , n. 13 . Indulto per chi da vivi o morti taluni , n. 14 . Rinnquato con pena a'ricettatori ec. m. 15. Si promette il taglione , n. 16 p. 345. Indulto per la nascita di un trincipe Reale, n 17 . Indulto per la pace col Re di Francia , n. 18 p. 346 . Indulto per la nascita di un altro Principe , n. 19. Dichiarazione di, fei dubbi , n. 20. Indulto con taglione per chi presenterà vivi o morti alcuni capi di banditi, ne 21 p. 347 . Indulto a' banditi per fervizio militare , w. 23 . Grazie concelle a forma d'indulto , n. 23 . Altra grazia per i debitori, n. 24 e 25 p. 348 . Guidatico pel rumulto fuscitato dal Frincipe di Macchia, n. 27. Altro, n. 28 p. 349 . Editto Cefareo a motivo del!a fpedizione d'un corpo d'elercito nel Regno, n. 29 . Indulio in occasione del poffeffo, n. 30. cpiega dell' Editto, n. 31 p. 350. Induito per la nateita di un Principe Reale, n. 32. Indulto per quei che corranno fervire alla guerra, n 33. Si proroga, n. 34 . Indulto in occasione del ricupero del Regno dal Re Car-In , no 35 . Spiega con nuove grazie , n. 36 p. 35r . indulto per la micta della Real Prole , m 37 p. 352 . inculto per i controbandiert, n. 38 . Indulto

per la naicita della Real Secondogenita. n. 39 . Indulto a motivo della guerra di Velletri , n. 40 p. 353 . Proroga con formola del decreto , quando gli eredi dell' offico fono incerti, n. 4t . Indulto per la nascita del Principe Reale, n.42. Perdono a' Prefidianti fuggitivi , n. 43 p. 355 . Indulto per li dilertori, n. 44. Indulto in occasione dell'esaltazione al Trono di Ferdinando IV, n. 45 p.356. Indulto per li Militari , n. 46 p. 357. Indulio per li furri commeffi nella penuria dell'anno 1763, n. 47 . Indulto per lo Sponfalizio del Re con Maria Carolina d' Austria, n. 48 p. 358. Per li Militari, n. 49 p. 359. Indulto per la naforta della Real Princ pessa, n. 50. Per li Militari , n. 51 . In occasione della nascita del Real Principe Carlo Tito fi concede un perdono generale con alcune limitazioni , ed eccettuazioni , p. 52. Si eit nde anche a' militari , n, 53 p. 363 . l'er la nascita del secondo Real Principe D. Francesco si concede altro Iuduito, n. 54. Per la nascita dell'altro Real Principe D. Genoaro fi pub. blica altro perdono generale , n. 55 p. 364 . A motivo de tremuott in Caiabria fi concede generale indulto accioechè tornino ad abitare le loro contrade. m. 56. Perdono per li difertori militari, n. 57 p. 365 . Per la milcita di altre Frincipe Reale D. Carlo fi pubblica indulto , a. 58 . A morivo della nascita del Real Princip: D. Leopoldo fi concede general perdono, n 50 . Indulto per li fudditi del Supremo Magistrato. del Commercio , del Tribunale della Ammiragliato , e Confolato , n. 60 p. 266 . Per la nascita del Real Principe Alberto fi concede general perdono, n. 6t p. 367 . Indulto per li discretari mi-

litari , n. 62 p. 368. Infanti che fi difperdone fi portino all' Ofpedale degl' Incurabili , dove fi troveranno i loro genitori: 1. 11 1. 35 #-

In giurie inferite a'foldati: le un ignobile maltratta un foldato, purche non fia per difefa, gli fi tronca la mano: fe farà egualmente nobile, è privato dell' opor militare : le anche foldato, fi efilia per un anno : fe il foldato maltraiterà un tenobile, fatà pu-

1. p. 176.

DEL CODICE DELLE LEGGI.

pito fecondo la costituzione Varietates panarum : 1. 7 t. 3 n. 1 p 6. Fend per le ingiurie a' foldati , e Nob!li : 1. 12

ngiurie, fi confiderino in questo delitto le circottanze , come la dignità , e qua-" lità della perfona, pelo, luogo, e tempr: e quelle farte agli Officiali del Re. offendono la d'gnità Regale : 1. 12 t. "42 v. 1 p. 140'. Perc'd fon tenuti a deppia pena, n. 1. p. 151 . Si d chiara che allora abbia luogo la coffituzione, quando gli Officiali foffrono ingiuria nell'amminiffrazione dell'officio , petche allora rap-presentano l'effigie del Re, ad abusandofi dell' officio, fon poniti, n. 3. Ne'l' ingiuria atroce fi considerino la qualità dell'ingiariato, la cordizione di chi la commife, il luogo, il tempo, e in qual

parte del corpo, n. 4 p. 152.

Ingiurie a vedove, pupilli, poveri, eccle-fiaftici, e Chiefe, V. Foro ecclefiattico. Inibizioni per ciufe di alimenti, di pigione di esfa, obbliganze pines alla, po-Tirre Bancali verificate , e fiquidazione d'iffrumenti, non poliono speditsi, fotto pena di ducati dodici agli attitanti : 7. 2 f. 12 n. 60 6 2 p 200 . Trattandoft di liquidazione d'iftrumento non possa la G. C. inibirsi, purche da' Creditorl non fi foffe introdorto il Patrimonio del debitore nel S. C., e date Curatore . 6 a : il debitore che prefenta l'illanza dee eller cognito, o approva-to da altro consiciuto dal Giudice, 5. I Gindici di Vicaria non poffino faibire le Corti inferiori nella prima iftanza, fe non notificata prima la parte avversa , e quetta non domandi la temiffione al fuo foro , \$ 19 p. 212 . Le R. Udienze non poffono inibire le Cotti inferiori pro recognizione gravaminum, fenza che queili fi fpieghipo difliptamente, e intanto le Corti continuino a procedere fino a che non farà notificata l'inibitoria; nè fi faccia innovazione per li privilegi di feconde, e terte iflanze: 7. 11 1. 1 n. 18 6 2 p. 16 . Si viera alla Vicaria d'inibite le Corti del Regno in prima islanza con provision! di comparente perfonaliter per dies, relaxetur cum mandato, O Curia relationem faciat ad finem providendi :

1. 12 1. 5 m. 3 p. 32 . Si ripete che la G. C. non polla inibire alle Ud enze il pro edere -nelle caule prima di domandarne relazione , fotto pena della privazione della toga, n. 4. Si rinnova che non & fpedifcano in bitorie dalla Vicaria alle Corti locali , fotto pena , 'fe non da' decreti diffinitivi, o che abbino forza , n. 5 . ( V. anche Giuridi-

zione da non turbarsi ). Intexium pro nexto, V. Omicidii. Inquifiti , e Contumaci pon accostino alla Reggia, e per quindici miglia d'intor-

no: 1. 12 1. 14 m. 1 p 61 Inquifiri de controbandi, e di aftel de'itri, la Sopraintendenza proceda per li primi, e'l Giudice ordinario per gli altri»

1. 12 t. 8 m. 18 p 47. Infuffi-zione dello fpirito, V. Tribunale

del S. R C. Interdetto di Cappelle o Atari non coffa di fatro procedersi dagli O imari e di loro Curie fenza cognizione di canfa da farfi juris ordine fervato : l. t t. 26 ap. 1 4. 19 p. 284

Intereffe ful denaro che fi anticipa per vittuaglie alla voce . V. Voce delle

derrate. Interpretazioni de' Dottori , o Triburali non codituifcono legge : 1. 11' 1 8. m. , 11 6 5 9. 71.

Inventario de' processi criminali si debhan mandare ogni anno dalle Corti locali alle R. Udienze: 1. 12 t. 4 n 37. p 29. Irregolarità, compete alli Vilcovi il diritto di dispensatle : 1, 1 t- 26 ap- 2 n. I. p. 281.

Isola de Ventotene è compresa nella Dioceli di Gaeta : 1, 1 + 7 49. 2 4.24 9 67. Illanta di morte effendovi, e do nandin-dofi dall' Avvocato de' poveti l'intervento di totti tre gi Uditori , fi deferifca: 1. 12 t. 4 n. 33 p. 29

Litrumenti riaffanti per altro Notaro vivente in lungo del defunto hanno forza, V. Notari e Giudici a contratti .

p. 68 e 70 n. I e 2.

Istumenti flipulari per Curiali nepolerani, e teffamenti , anticamente fi permetteva . e valevano come le foffero flipulati per lo giudice, notaro e tellimoni opportuni, quali oggi non più si usano: 1. 11 1. 12 conf. 1 ad 8 p. 235 a 238.

156 INDICE GENERALE

artory.

Tax finetaria non fi efige per li difvincoli del quarto delle partite, che debba darfi al R. F. I. Z. 3, 18, 20, 7, an 15, 75, 0.

Avendo il R. elercimiano d'introlatad il R. de la companio di productione di

dee , n. 4. Juffi Baronali , V. Baroni .

I.

Agri Regi fi mastraghico purgaciper son innodufi fi territori, eper son innodufi fi territori, eper son innodufi fi territori, efolarii asimali, paffari con cara, getarvi legaame, o aitro , e puffarii f. 8 r. 17 n. 19. 316. Hiruvioni da
mastraere politi i fiumi, foffi e fourape, actiocole non ficepioni estrii acqua,
e mai aere , n. 2. p. 317. Non fi cacoliti. I secupi nel Legoo della R.

Corte: 1. 8 s. 19 n. 1 p. 319.

Lana, gli efercenti di quell' Arte matricolati godono il privilegio dell' Arte,
non già li matricolati non efercenti
della lana per ufo dell' Arte non fi pga dogana: 1. 10 t. 12 n. 17 p. 110.

Lana, ed animali pecorini fi vieta venderfi nella fiera di Altamura, ma che fiegna ina quella di Foggia per pegarfi la R. Corte della fida: 1. 4 1. 2 n.

73 p. 58.
Latoreini, V. Animali prefi col ladrone.
Latoreini of effigs al doc per cento prefi
latoreini of effigs quando convento o
folito, ré peffa alternifi : 1. 1. 1.
pp. 1. n. 17 p. no. 11 latoreini of par
latoreini of participa profit propositione de folito
folito profit pr

Laudo, riclamandofi da questo, procede il Giudice ordinario an eifdem attis, e

non si ammette gravame se non eseguito il decreto : 1. 9. 1, 3 n. 2 p. 15 . ( V. pure Compromesso. )

fon nulli: 1. 3 1. 25 ap. 1. 11. 18 p. 404. Legname per ufo della marina, niuno l'estragga dal Regno: 1. 7 1. 4 12. 2 p. 7. Legnami, Marinarie, e Regali impositi dall'Imp. Federico, furon questi diritti

difulati : 1: 4 1. 8 m. 176 p. 344. Lenoni . e Ruffiani fa punifcono com le aduliere : 1. 12 1. 49 n. 1. p. 162 Le madri che profituifcono le loro figlipole son ponite colla pena de' ruffia-Bi , n. 2 . A coteile , fe follecitago donne oneste, che sono in casa di uomo onoraro, si tronchi il naso, se senza eustodia di nomini , la frusta per la prima volta , e segnate ; e per la seconda fi tronchi il nafo , n. 3 p. 163 . Simil pena della troncazione del nafo alle madri, che prothiuiscono le loro figliuole, n. 4 . I Lenoni , come pelle degli uomini , fi punifcano coll'ultima fupplizio, e i loro ricertatori con pene pecupiarie . n. 5 . Si fcaccino 11 ruffiani, e gli Eletti invigilino acciò il Reggente li pun fca, n. 6 p. 164. Varie determinazioni contro le meretrici . e ruffiani , delegandoli la Vicaria con deflinarfi un Commeffario generale, n.y p. tos. Li ruffiani sfrattino dal Re-

gno: I. 12 r. 50 n. 3 p. 168.
Lessone attaccandoss con istrumento di concordia, si restituiscano prima tutte le
fomme ricevute in vigor del patro, e
poi trattisi la causa rp.neipale: I. 11 r.

az n. 19 p. 148. Lettere che dalle Udienze fi forivon o a' Giodici della Vicaria criminale, fi faccia la fopraferitta diretta all' Avvocato Fifcale della medefima: l. tz l. 4 n. 20 p. 18

Lettere della posta, li Tribunali non posfono riconoscerie, se non in cause gravi, e a porte aperte: 1. 12 1. 10 n. 8 n. 51.

8 p. 51. Libello in tutr'i g'udizi fi ricerca .cccetto nelle caufe minime , e quindi fi consefla la lise: 1. 12 s. 7 n. 2 p. 54. "Liberabze comperate dalla R. Corte non possono alienars, eccerto in alcuni casi:

1. 11 1. 23 n. 4 p. 150. Liberazione in forma, V. Abilitazione in forma. Libri foraltieri che s'introducono nel Regno fi da la norma per l'immiffione, cioè che si esamini prima una copia dell' originale da' Revitori delle due Podeflà ; per quai che fi flameano nel Rogno, fi offervi il folito della revisione, ed approvazione dell'Ordinario: 1. 1 s. 22 cap. 7 p. 224.

Libri proibiti & proferivono dalla Regia autorità : L. 1 1. 4 #. 3 4 12 p. 14 4 20 Licitatore, che non va adejuffione, V.

Fidemffori .

Licitazione ante triduum non epiù in ufor 1. 4 t. 8 n 177 p. 344.

Lino e Canape non poffa maturarfi nelle

acque vicino all' abitato: l'&i to n. 1 0.215. Liquidazione di leggitima o disvincolo non notiono li Giudici procedere in quelle eaufe fenza commeifa : e pendente il. termine Super liquidatione, non fi poffa. far liberazione al legittimario, se non udite le parti , e per una folvolta di. quantità determinata da confermarfi dal. S. C. fenza efazione di jus fenrentia , e la liquidazione debba farfi dentro un

anno: 1. 3, 1.. 12 m. 60 \$ 25 p. 213. Liquidazione d'istrumento : le cause di fimil forta li Giudici di Vicaria debban. proporle nella marrina fequente, qua-lora dal debitore in feconda Curia fi propongano le nullirà con iscritture, e. la relazione nel S. C. fi faccia tra quindici giorni : l. 3 1. 12 n. 60 \$ 6 1 9. p. 210; Il debitore debba adempire alla pleggeria de parendo mandatis S. R. C. qualora presentaffe la supplica colla decretarione M. C. verbum faciat , per. tutra la marrina del giorno seguente, 6 8 : Il Mastrodatti , cui farà presentato l'istrumento reaffunto debba farvi la prefentata con spiegarsi in quale Banca fi prefenti , e fi fottuferive dal Gindice, poi fi cerziorino gli altri Maftrodatti . affinche non procedano ad altra citazione su l'istesso istrumento, con spiegare il Notajo, le parri, ed il giorno dell' iffromen o; ed effendo il debitore licenziato gli fi dia copia autentica del decreto di livencierne , che gli fervirà di

falvaguardia , § 9 . Il debitore, o il di lui pleggio, citato a rispondere sul senore dell'iftromento, dee nel tempo ftello comparire il creditore , per fentire le risposte, n. 64 rito 166 p. 232 . Poffa interrogarfi il debitore ful renore dell' istrumento , quando non sieno decorsi venti anni dal giorno dell'azione nata al cieditore, quali fcorfi, fi procede per la via ordinaria , r. 167 p. 233 . Può il. debitore prevenire la citazione . us rumpat inftrumentum, e non s' interrona le non terminata la causa della domandara rotruta, r. 168. Se 11 debitore nel termine della citazione farà depofiro di ciò che deve, non paga pena r. 169 p. 234 . Il creditore , mel chiedere la liquidazione dell' iftrumento . provando co' testimoni la foga del debirore, e che nulla poffegga , poffa domandare l'ordine di carcerarli , qualora. non dia ficurià , r. 170 . Il debitore citato fe nell'ultimo termine offerifce il pagamento del debito, non paga la pena, r. 173. Il debitore interrogato . o che confessa o neghi , des carcerarsi .. qualora in propro non documenti la quieranza del creditore, r. 174. E provandola con pubbliche fcritture, o contestimoni . fi condanna il ereditore enme calunniatore, r. 175 . Le citazioni fonra il tenore degl'iftromenti fi confervino in un fascicolo, r. 177 p. 235 ... L'erede del creditore può liquidare iftrumento contro il debitore , ma non contro l'erede del debitore il creditore vivente, r. 178. Dee però l'erede del creditore provare la qualità ereditaria; r. 181 . Se nell' iflefto giorno che fi prefenta l'iffrumento , il debitore inflituifce giudizio di prevenzione , non impedifce che fia interrogato ful tenore di quello , r. 186 . Sotto la fomma di un' oncia non fi liquidano istrumenti , mafi ordina che paghi, r. 187. Non fi da fede agl'iftrumenti flipulari fuori Regno, o da noteri apoliolici, senza in-formo stragiudiziale, r. 188. Pendente il giudizio di prevenzione, il creditore non poffa liquidare l'iffrumento, r. 189 9. 226 . L'iftrumento che fi prefenta per liquidarfi, fi registra nel libro, e fi da parte al Fifcale, e fi faccia C. S. P. T.

ed effendovi opposizione non si riceve Logge , ed in altri luoghi esposii , non si deposito, ne il verbum faciat in S. C. fe non fi prefentino, e dieno cauzione, m. 7 p. 171. Le cause sopra la liquidazione degi' istrumenti non fi rimettono: l. II s. 15 n. t p. 93 . Se non fi fara relazione nel S. C. tra 25 giorni , la G. C. proceda, non oftante la relazione da fare , n. 3 p. 94 . Le feritture per impedire la liquidazione dell' iftiomento non fi ricevano te non nella G. C. pro Trib. fed., ne fi fpedifcano cinizioni fe non presentato l'istromento, e visto per uno de' Grudici , m. 4 . Non fi ammette depofiro fe non C. P. T. S. . n. 6 / p. 95 . Citato il debitore affente ed infermo fuper tenere inftrumenti , infiem colla fede dell' infermità debba cotti:uire il Procuratore, col quale possa pro-ceders, n. 7 p. 96. Il giovedi è desti-nato per le relazioni nel S. C.: avverfo la cul decifiene non fi riclama : il S. C. non poò inibire la Vicaria: le liti introdotte nel S. C. dopo la cirazione Super tenore, non poffono rima mere nel S. C. : la cirazione debba farfi dall' Aguzzino di Vicaria con due reilimonj : pendente la parola da faisi nel. S. C., il debitore dee dar canzione, e rimetten doli dee pagare, o coffituirli in carcere , alirimenti s'incofi : il debitore non poffa effer intefo fe non nel carcere. o fatto depolito libero, o presto : la fede del Medico richieffa debba effire per atto pubblico . n. 8. Nel Reeno poffono citarli fuper tenore dagli Aguzzimi locali con due reftimoni, n. 9 p. 98 . Quando colle feritture fi prefenterà la supplica di verbum faciar in S. C. , l'eddomadario aggiungerà , adimpleat , O interim nen difcedat a Polatio M. C. n. 10 . Neile cause di liquidazioni d' istrumenti, che fi trattano nel S. C. . sia inteso il Fiscale di Vicaria : 1. 11 r. 16 n. f p. tor . Se fra venti gio nt' il Commessario non forà relozione nel S. C. fopra la liquidazione d'iffromenti, o altre pene, la Vicaria proceda: e'l Reggente di Vicaria non efigga il rarì per l'efecutorio, n. 7.

Locazioni a lungo tempo fi confiderano come enfiteofi : l. 1 t. 2 ap. 1. n. 13 p. zot . ( V. anche affitto a lungo tempa ).

tengano vafi, pietre , legni , e fimili . che cadendo possono offendere : 1. 12 t. 41 m. 3. p. 149. Lotti, e le Beneficiate, fi vietano : 1, 12

t. 40 H. 4 p. 148. Luoghi Pii Laicali, o Mifti, per la retta

loro Amministrazione , e degli Avanzi, fi danno la norma , e le litruzioni , e fi delega il Tribunale Misto , come

Ha conofcito il Re il grande vantaggio , Aggiante che rifulta dalla retta amministrazione de' Luoghi Luichli del Regno affidati alla cura , e protezione Sovrana , e gli oggetti di pubblica, e particolare utili- . tà, che ne fentano le Popolazioni , quando gli avvanzi che rimang no derratti li peli, fono diretti a'vantaggi dello Srato, de' Poveri, ed a procurare delle opere tendenti al miglioramento di que' Paesi , ne' quali 'tali Luoghi Pii sono allogati . Quindi S. M. intenta fempre a turtocciò, che posta produrre il bene de' fool tuddiri , ha c'eduto espediente dare al Tribunale M do alcune Ithruzioni onde li Fondi de'descritti Luoghi Pii Laicali poffano effere bene amministratt, e regolari colle vedute sudette, e ne fra comandata la pubblicazione in iffampa'. Aven to Intanio il Tribunale Misto adempiro al Sovrano comando . rimetro a V. S. III la copia in islampa, ranto delle Reali istruzioni, che deila Reale rifoluzione de' 22 Set embre del paffaro anno , è degli ordini generalt fped ti' in effo Tribunale , affinche le paffi ad ognuno de Governatori locali de' lubghi di corefta Provincia, coll'incarros nel Real nome di deverli subito, e tenz' alcun ritardo pubblicare nelle respetrive giuridizioni, ed elatramente eleguire , &c. Nap. 8 Aprile 1797 . Ferdinando Corradini Sig Commeffario di Campaena, e Freside delle Provincie. Ordini generali del Tribunale Mifto in

elecuzione dilla Reale Rifoluzione, e delle Reali Istruzioni del

di 23 Settembre 1796. Essendosi da S. M. con Sovrana risoluzione de' 23 Settembre 1796 diretta al Tribunale Mifto determinato quanto fi conviene praticare per la refta AmminiDEL CODICE DELLE LEGGI.

frazione delle Cappelle , e d' Looph Pil Lucial, e Mill del Regno d'un l'Iferione e descriptiones de la Regno d'un l'Iferione e descriptiones de la Regno d'un l'Iferione e descriptiones de la Regno d'un l'acceptatione de la Regno d'un l'acceptatione de la Regno de la Regno de la Regno de la Regno de l'acceptatione metérimo adempto a tel parte ; e contemporanement fi è llimato di perferivere ne' legesti Aricoli tutto quello che viene ordisato, e che da ora li deve imperentialmente feminir da chi l'accetta.

I. Che i Governatori Locali impongano agli Amministratori di que' Lunchi Pii Laicali, e Milli, che non tengono lo Stato discusso del Tribunale Misto, a dovere fra un mele rimettere in elfo nota giurara , fortoferitra , e legalizzata dell'igirnito, ed efico annuale, giuta l'oltimo conto, che refo fi trova, con precifa diffinzione in tante subriche feparate, quante ne additano i diverti introiti, ed efiti, e per queti s'ind-rifui son men l'obbligo de' Salariati , che le diverse funzioni , in cui fi confu nano le cere, e tutte le altre, per le quali eli efiti fi portano a pefo del fuo Luogo Pio, fotto pena di spergiuro, e di fallità nel cato poi fi trovalle con introiti mancanti, o eliti elagerati.

II. Che i Governatori , trovando di noneffersi da' passati Amministratori de' fudetti Luoghi Pii refi i conti , debbano fubito allringerli per capturam pignerum, O personarum a rendergli ver lo tempo di loro tenuta amministrazione a' Razionali da elegera fero, fero, da chi fpetra , ginfla il prescritto nel 6 za delle Realt Istenzioni; e quindi importanno tanto a' Razionali suderti, che agli attuall Amministratori del Pio lungo, che nella discussione di quelli debbano efattamente offervare quanto trnvali prefcritto nel Cap. V. del Concordato , e ne' 66 XXV a XXVIII delle dette Reali Istrozioni: ed i Razionali medesimi non debbano ammeitere efiti ftraordinari oftre lo Stato, ove fiafi formato , fenza lo spezial permesso del Tribunal Misto; dovendofi lo fteffo praticare per gli attoal: \mministratori de' Lorghi Pii , che abbiano rerminaro l'anno di lero amminiltazione, e queili tali Ammini-

firatori effi Governatori li facciano defilere con dettinarvi gi' Interini probi. idonei, e benestanti, e faranno subitodi tutto diffinia relazione al Tribunale Mifto , rime: tendoli ancora un notamente in breve di cialcun conto refo . e discusso, e la copia della fignificato. ria, fenza impedire frattanto l'efecuzione della medefima a prò del Pio luogo, con dire fe l'importo fisfi ripofto nella Caffa triclave, o p effo di perfona fieura , e beneftante co le debite cautele: nell' avverienza però che da lal visione riful randone Acclaratoria . la medefime pon fi abbia a pagare fenza ordine del Tribunale Millo , forto pena di effer tenuti de proprio .

III. Che li fleffi Governatori per efecuzione del 6 VII delle Reali Ifrazioni impengano agli Amm nillratori delle Comunità, dov'esitiono Lunghi Pii Lalcali, o Mili, perche formino annualmente col'a loro responsabilità , e coll' intelligenza, e concorso de' Vescovi, e di altri Prelati Superiori, ed in d ferto. de' Vicari Capitolari , una nuta dilimen. gi trata , e legale delle persone facoltofe più degne, e ripotate del Lu go. le quali godeno la pubblica opinione . e non abbiano legale impedimento per la carica di Amministratori, rimanendo a precifo obbligo de'fudetti Governatori il riscuotere fra un mele tali pote . erimerrerle al Tribunele Millo.

IV. Che i medelimi Governatori per elecazione dello fisbilito ne'9\$ VII, VIII, e IX delle fodette Reali Iftruzioni debbeno vigilare , perche 111 medelimi annualmente fi eteguano attentamente cieca l'elezione de nnovi Amministratori di tali Pii Lnoghi , da' farfi da chi anno dell' Amminifirazione , e la fleffa. feeuita, fiano gli attuali Amministratori tanto del Pio Luogo, che delle Comupità , specialmente dove ci aveffero pape te i loro Amministrateri , nel preciso obbligo di dovere fobito darme la notizis al Tribunale M flo con reles one diretta al Commefiario della Provincia. acchindendo copia legale dell' aito di elezione, ed atrenderenno quindi l'approvazione . o altra determinazione

Demonsty Google

seonomisa del detto Tribanale circa la dell'inazione, o polieffo de'anori Ammialitatori, e in caio di mintunza, o di trafcuraggine, rimarranno gli attoali Ammialitatori (udetti rifponlabili ad ogni e qualinana danno, o pregiuditto ne avvenife al Pio Lugo, oltra la pe-

na in detti 66 ftabilita .

V. Che gli fteffi rifpettivi Governstori per effetto del disposto ne' Sa X, XI e XII delle derte Reali Itruzioni , debbaas ordinare agli Amministratori di tali Pil Luoghi, che effendovi fondi, e beai , che fi portaffero da effi in am ministrazione fubito ne facciano l'affitto con rituadità previi bandi , ed accensioni di candela, e a scanso di qualunque frode , colpa, o trafenraggine appangano i patti e condizioni utili al Pio Lungo; con che però prima di eleguirli ne tralmettano al Tribunale Mato gli atti della Subalta , per ottenerne l'approvazione , e immiffine al poffello; e tanto pracicar debbano, da ora innanzi, quattro meli prima che scaderà il tempo stabilito co'vecchi conduttori; ed in calo di mancanza della prescrirta ritualità , di frade, o di trascuraggine, o di non lufficiente cautela del Luogo Pio, a feconda delle derre Regali [itrazioni, oltre delle nullità del contratto , ipfo facto rimarranno effi Armministratori tenuti de proprio ad ogni., e qualunque danno, o pregiudizio, che ne avvertà.

VI. Che li detti Governatori , cialcuno nella foa giaridizione , chiami gli Amministratori di tali Pii Lungh La cali, o Milti, che si troveranno in esfa , ed imponea a' medefimi che fra un mele diano al Tribunale Mifto notizia de' giudizi pendenti tanto nelle Corti Locali, quanto ne'Regi Tribunali d'intereffe de' medefimi Pii Luoghi, individuandone l'epoca, in cui fono stati intentati, le banche, ed i nomi de' Scriwani , con quant'altro farà necefferio 4 per poteriene prender conto : e per quelli da intentarfi in avvenire, ad eccezione de' giudizi efecutivi , dovranno rimettere al Tribunale Mito le feritrure co'lumi necellari, per efaminarli, ed efegoirfi quanto trovali ordinaro nella detta Reale Rifoluzione.

VII. Che i detti Gavernatori , dovenda effer deftinato a cialcua Lungo Pio il Caffiere nel modo, e colle cond zio ni prescritte nel & XVII delle Reali fitrazioni , diano , per elecazione de' \$5 funto ordine agli Amministratori di eff. Pii Luoghi di elibire nella Corce locale la nota de' respettivi debitari , e i medefimi Governatori facciano emanar Bando nella propria giaridiziane , ingiagnendo ordino a' debitori , ed a' rendenti , che debbano pagare in mano del Caffiere le annue quantirà , che devono al Luogo Pio , e nel caso fra i detti debitori vi fofe alcun foraftiere, faeciano loro intimare fimile ordine di tanto eleguire fotto pena di reiterate pagamento. Imporranno fimilmente effi Governatoria detti Amminittratori, che ne' nuov. affi ri che faranno , abbiano tutto ciò espressamente a convenire, ed Il Caffiere fudetta dovrà eigtramente eleguire, ed offervare quanto collederre Reant Idruzioni trovali (tabil:to . relarivamente all'efercizio del foo uficio , altrimenti i detti Auminifratori, e Caffere rimangago rifpettiv mente tenuti de proprio ad ogni danto, e pregudicio che per loro colpa avvenific.

VIII Che i rifpettivi Governatori fabito foediteano, e pubblich no un Editro, coa eui facciano noto a rutti gli Annaistratori de' Pai Lushgi Laicali , e M it , che vi efittano, d'effere. Real volontà di S. M., spiegata al Tribunal Mitto colla detta Reale Rifolnzione de' as Settembre 1706 = Che non fia perm-fo di permutare , censuare , o altrimenti dienare verun fondo, o cefoite fenta l'ap. provazione del Tribunale Miflo , e col confenso de' due Incaricati della cura Fifcale, forto pena della nullità, ed invalidetà dell' atto = E quindi della pubolicazione, ed affiffiane di tal' Editto fra dieci giorni detti Governatori ne debbano rimetrere la copia legale allo

flesso Tribunale.

1X. Che i Governatori medesimi per escuzione della detta Reale Risoluzione del 23 Settembre 1796 circa la pronta esazione degli Avanzi del Lunghi Pii Laisasi, e Mish, per li quali fi trova

tor

formato lo stato discusso dal Tribunale Mifto, facciano subito ordine a tuttigli . Amministratori de' lii Luoghi sudetti , compresi nelle loro gruridizioni, di esibirli fra giorni quindici non meno lo flato discusso per calcolarne la rendita sopravanzata dal di della formazione del medefimo fin oggi, e Le quantità successi. vamente aumentate dopo la formazione degli Stati co' moovi affirti, o altro introito fopravvenuto, e farle tutte dette quantità riporre nelle Caffe triclavi , dedorte foltanto quelle efirare per Sourana determinazione, o con permello dello sesso Tribunale, che faran collare con leggirimi documenti, per vedere, fe tutte le fudette quantità finafi ripafle in dette Caffe triclavi ; e nel cato non fi trovaffero interamente efi enti . gli steffi Governatori debbano astringere . ferv. ferv. per capturam pignerum , O' personarum i paffati , ed attuali Amministratori ad efibire le rispettive somme dovute, e farle prontamente riporre nelle dette Caffe triclavi , o depolitarle presso di persone benettanti , da acclararfi con fede del Catalto, o deg'i Amministratori delle Università colla di costoro responsabilità, rescuotendone per la maggior ficurezza de' Luoghi i ti medefimi da detti Confignatari., obblighi penes acta di tenerle a disposizione del Tribunale Milto, e di esibirle ad ogni ordine dello fleffo, con farfene quindi tra lo spazio di un mese dall'arrivo de' presenti ordini generali da derti Governatori di tutto l'occorso dillinta relazione al Tribunale Misto, acchiudendofeli parimenti le copie legali di tali obblighi. Quale deposito fatto, sia lecito agli Amministratori , e debitori medefimi dedurre nel Tribunale Misto le ragioni, che poffano loro in qualunque maniera competere circa lo stesso deposito, per fargirsi compimento di giustizia . Per quei Luoghi i if pui, che non hanno finora stato discusso, debbono gli stessi Governatori , prima accertarfi qual denaro efithe in Caffa , e fe , o no pervenuto da fignificatorie, e quindi imporre agli Amministratori de' medefimi di efibirgli fra el detto mele nora diff.nta di tutte le fignificatorie, che fi

Ind. Gen.

DEL CODICE DELLE LEGGI. troveranno spedite contro i paffati Amministratori, e non ancora pagate , nè sodisfarte ai derti Luoghi Pii, e immediaramente dietro la elibizione di tali fignificatorie, avverso le quali non fi trova fra 'l rermine legittimo prodotto gravame , procederanno ferv. ferv. ad altringere i rifpettivi debitori per capturam pignorum , O' perfonerum a depofitare le fomme , e quintità dovute presso di persone benestanti, da acclaratfi nel modo di fopra spiegato, e riscuorerne similmente l' obbligo penes atta di esibirle ad ogni ordine del Tribunale Mitto, e farne in seguito di tutto diffinta relazione al medefimo Tribunale, con acchiuderli le copie legali di

derti obblighi . Tanto da oggi innanzi li Governatori locali , gli Amministratori de' Luoghi Pir, e delle Comunità del Regno, ed ogni altro, a'quali si appartiene, attentamente ciascuno , per la parre che tocca, dovrà eseguire sotto le pene ne' fopradescritti generali Ordini espressate, fenza che poffano, in cafo di controvenzione, allegar caufa d'ignoranza ; nell' intelligenza di dover essi Governatori per ora tutto eleguire gratis pro-Fifco, fenza recar menomo intereffe a' Pir Luoghi suderri, e di qualunque trafgressione, o negligenza, ne faranno essi Governarori responsabili a S. M. Date in Napeli dal Supreme Tribunale Mifto il di 17 di Gennajo 1797 . Diodato Targiani . Crescenzio Vescovo di Amorio. Domenico Vescovo di Samaria. Francesco Peccheneda. Domenico Ceraso

Attitante . Regale Rifolizione de 23 Ses-

Il Re avendo con attenzione letti i due Piani dell'Anonimo, e di D. Anonimo Dragonetti Giorgoni, la relazione del D. Goldonimo del D. Anonimo Dragonetti Giorgoni, la relazione del D. dal Configliero dello fleti. D. Francesco Pecchenda, anon che le di loi offervazioni, e degli Anori de' Piani telastrazamente al riordiane l'a mininificazione delle Cappile, e Lunqui Piddi K 200, foggeri a coresion Tribunazia Muso, ficcome la M. S. non treva approvabile il proggo de Vifianore.

coal ha travato bea conveniente che fi flabilica un Avorcato Ficiale di Economia, che fi renda principalmente rifonafabile di promovere cho convenga e conduca alla regolate amminifizzatone, e in confegeneza alla formatione d'gil flati, alla qualità degli Amminialitaro i etatri e feddi, al rendimento fuelto del Conti, e rimanendo debitori, alla Cintone di cho che rifutta della Sidificiale del controlla della Sidegli Avanzi del Longhi Pii Indetti, forza che per quello fii in nulla sirerata la Concordia peffara colla S. Seda, e che anzi fia nanloga al difegno, che

nella divifata Concordia fi è proposto. Nobdimeno prima di fisfarsi S. M. alla fcelia del Soggetto, vuole che fieno impiegati in quella Cuta Fiscale i due Avvocati autori de' Piani , cioè D. Ferdinando de Curtis, fotto quello di Anonimo, e D. Antonio Dragonetti Gorgoni, distribuendo le Provincie per metà all'uno, e per merà all'altro, ad etcezione per ora della Calabria Ulteriore, su cui darà le providenze, intefo il Marchefe di Fuscaldo, per offervarne il rifultato : Per cui a cotefto Tribunale rimetto le Istruzioni approvate dalla M. S., che debbono efeguirli, ficcome fi fono ancora comuni-cate a' due rapportati Soggetti, impiegati in tall Cora Fiscale.

E poiché S. M., ha conférrato, che concioca al boro regolamento dell' amminifirazione la festra del'fedeli e zelanti Amminifirazione la festra del'fedeli e zelanti dell' dell' dell' dell' dell' dell' fecondo il Concordato colla S. Sede fa fecondo il Concordato colla S. Sede fa fepapatterrebbe al propio l'Tribunale, coni ha deliberato , che coreflo Tribunale Millo, come Delegan della M. Sino a che altrimenti non ill'muffe di dipure, A miminifirato del dell' Locabi Piti.

E dovendosi discutere ne propri boghi tali Conti, che come di qualche opulenza confacente, dovrapno soggiacere alla formazione dello Stato, talcia. S. M. alla circospezione del Tribunale Misto, se, nella probabilità di effervi stra della parzialità e condiscendenza in discuterli, creda ell richismarll a nuovo efame, e a all'lipezione elé de Avvocati incaricari di promovere colle loro illante, che vi trafinettano, giacche il richiamarli tatti per efaminarli , farebbe, oltre al difigendio gravilimo, indeguiuli praticamente per la loro mole. Si darà per ordune a rotti gil-Amminilarioni de' Luoghi fii di certa opplenza, che de' Conni; e che se affecto di data la notiti della Declaratori, o Significatoria, e della quantici fignificato-

Voole nache 3' M., che gil Affirti fi facciano precedure emanacione di bandi fotto l' Alla Fifcale, e colle dovue custele, e che son fi ecceda il tempo del triennio, falvi que cafi, in cui col concorfo e confeno de dispettivi due Incaricati, ciricano nel proprio ripartirmoto, foffe espediente di disugame il rempo; fempre nell'intelligenza di ono doveria mamettree i Frarelli delle Comergazioni, che vi fono intrediati, congluni: A verrendo firmiamore ad evitar le collusioni, ed i calpi di parnone propenenti.

Ed inoltre, che non sia permesso di permutare, censuare, o altrimenti alterare verun Fondo, o cespite senza l'approvazione di cortesto Tribanale Millo, co col consenso de da Incaricati, fotto pena della nullità, ed invalidatà dell' atto.

Ha anche richiamato la Sorrana attenzione di trovarii fottopolii all'ifipeaine della Regia Camera vari Luogiui Pii, e îpecialmente quei degli flati Medicei, Farnefiani , ed Allodiali, per quali S. M., intefo il parere del Suprema Configlio di Finanze, darà le providenze; come, prefe le dovute nozioni, le darà per altri, che fi flono feparati.

Ha meritato ancora la confiderazione della M. S. la facilità, o facilmente l'abofo, e la cabala degli Ammonifatori di 
effi Luoghi Pii d'introdurre lut e controverfic fepfic capriccio fu i medicimi ne Tribunali ordinari, che confumano le rendite, ed i fondi iteffi, e in 
confeguenza la pubblica Economa; e

quindi

DEL CODICE DELLE LEGGI.

guindi ha ritolino , che ad eccezione delle Azioni, che harno la via chiasa esecutiva per allringere' i debitori nelle Corti Locali, o altre fimili, da ora in avanti non poffano introdurfi , ne pro- Turto ciò lo partecipo di fuo Sovrano muoversi ne'detti Tribonali, ne glitteffi poffano procedere, ma che fi diriggano a cotefto Tribunale Mitto , enche in qualità di Delegato della M. S. fino a che non le piaccia altrimenti di prescrivere, il quale faccia esaminare da' due Incaricati, ciascuno nel proprio ripartimento, le petizioni degli Amministratori, e dove fi trovino regolari, da' medelimi procurarli di buonamente comporfi, e composte proporfi a cotesto Tri-bunale Misto per approvarsi, quando le trovaffero ragionevoli : E dove non riuscisse, compromettersi sia ad alcuno de' Ministri dello steffo Tribunale Misto , sia a due probi Avvocati, o ad alemno de' zelanil Curatori, in cui convenissero le parti intereffate , fempre coll'intelligenza de'due Incaricati, i quali nel cafo del Compromesso debbano sostenere le ginste ragioni de' Luoghi Pii.

Lo iteffo ha comandato S. M. doversi praticare nelle altre controversie , in cui foffero convenuii i Lucghi Pii, per evitarfi così li feri difp-ndi, che fono rovinofi per l'una, e l'altra parte.

E poiche tuttavia efifiono vari di tali lithei pe' Tribunali ordinari della Canirale, è voiere della M. S. che da' Tribonali fi prenda conto di fimili giudizi. e dello flato attuale , per quindi dare le

ulteriori rifoluzioni . Nel tempo stesso offervando il notabile Avanzo. che deve efferci ne' Luogbi Pii già discussi , vuole S. M. che con effetro , e speditamente cotesto Tribunale Misto ne procuri l'efazione sollecita , dedotte quelle quantità , che per Sovrana Disposizione si trovassero accordate per fuffidi, o per altri bifogni , fien pubblici, fien degli fteffi Luoghi . e che tra due mefi fi dia conto alla M. S. della esecuzione, e del risultato; con prestare li due Avvocati incaricati tutia la loro attività , e cooperazione ; rifervandofi di prendere le fue rifoiuzioni dell'ufo da farfene così di tale Avanzo, che de' successivi , il quale

163 farà diretto al comone bisogno, ed utile della Nazione: senza intanto alterarsi le precedenti fue Sovrane Deliberazioni, T

non controrie alla prefente.

Comando a coretto Tribunale Milo . affinche venga efattamente, ed in tutte le sue parti questa Real Volontà eseguita , accludendoli medesimamente le Istruzioni da S. M. comandate, ed approvate all' uopo della retta amministrazione de' Luoghi Pii della Capitale, e del Regno , fortoposti all'ispezione di esso Tribunale , onde gli servano di norma, e vengano eseguite non meno dal medefimo , che da' due Avvocati incaricati della Cura Fiscale . Palazzo 12 Senembre 1796 . Ferdinando Corradini. Al Tribunale Mifto .

Istruzioni per la retta Amministrazione de' Luoghi Pii del Regno , fottoposti all' ispeziane del Tribunale Misto , da eseguirfi così da effo Tribunale , che dai due Avvocati incaricati della Cura

Fifcale .

I. I due foggetti incaricati, cialcuno nel proprio ripartimento, debbano diflendere una nota di tutti li Luoghi Pii , e Cappelle, fostopolti all'amministrazione del Tribunale Milto, che fieno di una certa opulenza, fenza occuparti di quel- li di niuno, o picciolo Avanzo; te-nendo a quest'oggetto presenti le av-vertenze fatte dal Consiglier l'eccheneda dal numero II fino al XII de'fuoi fogli di riflefficai, cadute fu le memorie presentate da essi Incaricati , e loro comunicate con fogli feparati per particolar illruzione. La quale nota debba elibirfi al Tribunale Mifto, per approvaria, o moderarla, per fiffarsi il numero di quelli, su cui debbano discuterfi , e formaili gli flati con tutta la

Coeditezza . II. Pendente la formazione di quella nota, debba continuarli la discussione, e formazione degli Stati di que' Lucehi Pii , della cui opulenza non è qui-

flione . III. Una tale discussione si eseguirà innanzi ai particolari Commessari della Provincia, coll'intervento del proprio Incaricato della Cpra Fiscale, di cui è pefe pefo di apparecchiarla, e poi si proporrà nel Tribunale Mifto, per fiffarfi

IV. Per queste, edaltre operazioni de' dne Incaricati , fi valeranno i medefimi de' Subalterni dello fleffo Tribunale, il quale prescriverà loro di affisterli in tutto ciò, che sarà di bisogno : Nell'intelligenza, che lentamente, o poco attentamente adempiendo, la prima volta fi avvertano dallo stesso Tribunale, la feconda fi sospendano di soldo , e la terza si cassino, facendosene però rappre-sentanza a S. M., per immediatamente softituirne altri degni, e capaci da pro-

V. Concorreranno ancora a tal' uono da' Coadintori di effi Incaricati que Cnratori atti, probi , e di attività , che fi stimeranno designare dallo stesso Tribunale, coll' intelligenza de' medefimi In-

caricati .

VI. E affinche tali Curatori riportino un moderato compenso, terminata la difcuffione di mille Stati , ed offervato il prodotto dell' Avanzo il Tribunale Miito secondo il travaglio di ciascono, proporrà ciò che loro convenga liberarfi : Oltre alla considerazione, che S. M. avrà di coloro, che col proprio merito ed

" efficacia fi diffingueranno.

VII. Siccome a niente gioverà la discusfione e fiffazione degli Stati , fenza ba-dare alla fcelta di buoni , e fedeli Amministratori, oltre la norma da prescrivere ad effi nell'amministrare; così farà cura del Tribunale Mifto, intesi sempre gl' Incaricati , di far che cada non folo su persone, che non abbiano legale impedimento, ma fu le persone degne, per quanto si potrà facoltose, e che goda-no la pubblica opinione: Al quale oggetio cercheranno una nota di tai Soggerti più riputati dagli Amministratori della Comunità colla loro risponsabilità, e coll'intelligenza, e concorto de' Vescovi o di altri Prelati Superiori , e in difetto de' Vicari Capitolari, i quali colla visita delle loro Diocesi, debbono, o postono esfere iftratti , o istruirsi , e bifognando, valerfi di altri mezzi incorruttibili , sempre escludendo quelli , che si rrovastero leggitimamenta impediti. La quale nota, che progressivamente acquifteranno , farà tenuta , e fatta presente dagi' Incaricati , perchè da essi non fi efca nell' elezione da farfene de nuovi Amministratori -

VIII. Dove , fia che l'elezione fi debba fare dalle Comunità , sia dalle Fratellanze, si esca da soggetti notati, se ne cercherà conto dal Commeffario, il quale coll'intelligenza, e concorfo dell' Avvocato incaricato del proprio ripartimento, in villa di ciò che fara rifpo. fto, procederà all'elezione di que'Soggesti, che troverà nella nota; il quale passo darà ancora , quando trascorso un congruo tempo , fi mancaffe di darae conto .

IX. Dovendo l' Amministrazione terminare dopo l'anno, e surrogarsi gli altri, affinche fia coffante quefto stabilimento. fi procederà all' elezione de' nuovi , tre mesi prima almeno di terminare l'anno, e subito quella seguita, gli Amministratori, sia delle Comunità, quando loro appartenga , sia delle Fratellanze , ne pafferanno la notizia al Tribunale Misso; e mancando, saranno tennsi alla pena di ducati dieci per ciascuno, e in cafo d'impotenza si sottoporranno alla carcerazione per una fettimana irremifibil mente .

X. Tutti gli Affitti de' Corpi qualunque di effi Luoghi Pii fi faranno con queli" anticipazione, che prescriverà il Tribunale Mifto , precedente emanazione de' bandi , fotto l' Afla Fifcale , e con accentioni di candela, colle dovute caurele e malleverie a persone idonee, che fi obbligheranno penes acta della Corte, Locale , fenza permettersi , che riman-

gano in amministrazione.

XI. L'ordine generale portando di vendersi gli Armenti , o le Greggi , può accadere d'incontrarsi de casi, o di non trovarsi a vendere al giusto prezzo immediatamente, o forse ancora, che non convenifie la vendita , e allora il Tribunale Mifto ne rappresenterà , intesi gl' Incaricati, i motivi a S. M., e ne attenderà la Sovrana determinazione; e frattanto, accioche non rimangano in amministrazione, si afficteranno colle steffe risualità, e cautele per lo tempo più breve, che fi potrà, a Capo falvo.

XII. Non trouando impedimento la vendia, iegaita la medelina , s'incalient
la fomma riturat con ficurera; e fi
purerepera fishico dagii Amministrato
annio ceala. Rea , cori mipigardiat
oggetto fe ne chiedra il Raile Orecolo, o in latir copi migliari frutiferi.
La qual cofi fi efeguira ancora nellatefiliuzione dei capitali , che fi trovolfror
dati a Cenfo confegnativo, o fia redimibile.

XIII SI evirerà di dare in affirto tali Corpi agli Amministratori , o persone da loro interpolle , o congiunte fino al errzo grado di consagninirà, e al primo di affinità , e a tutti coloro , che per legge vengono celosi , e sarà cura di evitari le frodi di affirati per meno del regolare , fotto la pena, che le fiesse le considerato di considerato di fesse le considerato di considerato di fieste le considerato di considerato di considerato di fieste leggi, o il giusto abbitirio de Ciona.

dici stabiliseono .

XIV. Dovrano gli Amminifiratori efattamente offervare lo flato difeullo, fenza eccedere gli Efili, che in effo fipermetteranno. Se mon che nel cafo di bifognare Efili fitarodinari, ricorreanno al Tribunale Miflo, e al proprio Commeffario, per ammetterfi, coll'intelligenza degl' Inzarizati, acciocche mon fie-

no fignificati

XV. Per tali Etiti firaordinari portrano incontrari delle argenze, che non ammettano differimento, ed altora is efeguiranoo dagi Amministratori colla maggior efastezza e fedeltà, e fe ne darà conto immediatamente al Tribunale, dal quale, come pure da Razionall, trovandos legitime ed effettivamente efeguire , pella dazlone del Conto, si la stersano correre, fenza femiliarie.

XVI. Offerverà ancora a quell' oggetro il Tribunale Millo nella formazione degli Stati eib che convenga fifiarii per qualche ipeia itraordinaria di lettere per la Polia o per aitre fimili, non convenendo, che gli Amministratori seno indovutamente nel menomo danno.

XVII. Dovendofi efeguire con effetto la Cassa, in cui tutte le rendite de' Luoghi Pii debbono depositars, si sarà l'elezione del Cassiere tra'l numero de' Fratelli, quante volte si trovi tra essi un

qualche beneffante , e probo Soggetto , da afficurarfi coile legali fedi del Catafto, fe fi viverà a Catafto in quel luogo, o degli Amministratori della Comunità , con darfi nota de' beni , delle rendite; e risponderanno i Fratelli, che lo presceglieranno, o gli Amministrato-ri delle Comunità, se spettasse ad essi la scelta, quando abuso avvenisse, e non potelle il Calliere fodisfare : Con efaminarsi meglio dal Tribunale Misto, intesi gl' Incaricati , se vi sia necessità della Caffa trielave , la quale non è praticata da' Caffieri delle Comunità per qualunque peculio (peziolo , e eiò ad evitare l'imbarazzo; e proporfi c'ò che eonvenga -

XVII. Sembra che gli fteffi Caffieri debano effere invariezi dell'Etalione delle rendite del Luoghi Pii, e' che negli Affini da taffi debbano effere invariezi dell'Etalione delle rendite debiggare il fitturari a pagare nelle mani del Caffire, fotto pena di diplicatio pagamento; e per gli affinit che tutivaria comon fenza zi lobbiggo, s'in-timi per mezzo della Corre Locale attriti fitturari di riconoforeri il Caffire, e al medimo fosibilarie extone della della della contra la distributa della della contra la distributa quando il Tribunata Millo diverfamente non creda; nel qual cafò debba a. S. M. riferireri moniti, e ?

proprio parere .

XIX. Quando fi trovi ciò approvabile, fi paffera dagli Amministratori de' Luoghi Pii una nora legale, efarra e fedele di tutte le rendite e crediti al Catfiere, con divifarti il tempo , in cui maturano i pagamenti, acciochè gli eligga, fotto pena corporale affittiva ad arbitrio, quante volte ne occultaffero alcuna, e ricevuta la nota fottoscritta dagli Am.ninistratori, e legalizzata, dal medefimo debba confervarfi , ed elibirfi nel Conto di cui appreffo si parlerà . E fi avrà cura di efibire una copia di effa alla Corte Locale, per darsi dalla me-desima gli ordini a'debisoci degli Affitti correnti , giache ne'nnovi da fatli pel modo prescritto , pon è più necellario di pagare nelle mani degli Ammimistratori, fosto la detta pena del raddoppiato pogamento.

XX. Per lo peso dell'esazione flabilirà il Tribunale Millo un regolare, e moderato premio, inteli fempre gl' Incaricati, a mifura dell'efazione, e fua facilià, o

difficultà , con darne conto . XXI. Gli Amministratori dirigeranno a' Caffieri i mandati de' pagamenti ammei-

fi nello flato discusso .

XXII. I Caffieri non ammetteranno que' mandati, ch' eccedessero lo Stato sudetto, fotto pena di effere tenuti de propito, e in folidum cogli Amministratori , falvo il caso di una qualche spesa indispensabile, che non ammertelle dilazione , come si è detto nel numero XV., e quella, che nel ricorfo degli Amministratori stimasse il Tribunale Misto di accordare , secondoche si è permesso nel detto numero XIV. Ed a quell'oggetto fi darà dagli Amministratori a' Caffieri una copta legale dello Stato discosso, che per ciascuno luogo Pio discusso dovrà il Tribunale Millo ad effi trafmettere , lafciandolene però nello stesso Tribunale Misto l' Originale. La quale Copia da' Caffieri fi confegne:à a' Successori , con farsene la ricevuta per loro cautela, e degli Ammi- XXVI. Nascendo Significatoria contra gle nittratori -

XXIII. Debbano incaricarli gli Amminifiratori a conservare in un libro da cuflodirfi nell' Archivio lo Stato difcuffo, che loro farà trasmesso; ed essere curiofi i nuovi Amministratori di offervare, fe elifta, e fe fenza vizio, o alterazio-

ne, e cerrificarlo , e confervarsi nell'Archivio il Certificaro .

XXIV. Terminato l'anno dell'amministrazione, e dato il possesso a'nuovi , tra un mele perentorio dovranno così effi, che il Caffiere, dare il Conto deil'amministrazione innanzi ad un Razionale onello, e capace, da prescegliersi da coloro , a cui fpetti , e tra quello difenterfi , e spedirsi o la Declaratoria, o la Significato. ria conveniente, e fubito da' nuovi Amministratori darfene efatta notizia al Tribunale Mitto , e da quelto comunicarli ai due Incaricati per promuovere le loro domande, e far eligere la fignificatoria.

XXV. Il Razionale dovrà da una via offervare la nota legale dell'Introito , e dall' altra quella degli Efiti , fostenuta

da' mandati degli Amministratori', e da !. , pagamenti , che giuttificheranno i Caffieri, e tener prelente lo Stato discutto legale . E qualunque Elito , che non trovallero compreso nello Stato discusso. o che non foile giuttificato, falvi li cafi eforalli negli articolt XIV e XV, lo fignificheranno in folidum agli Amminutratori, e al Caffiere, e a quest'ultimo folamente, qualora mancaffe la leggitima giuthficazione del pagamento. o effendo egli incaricato dell'efazione. avelle trafcurata l'etazione medelima, con lasciare allo stesso il regresso contro i debitori , e loro fidejuffori , meno che non fi verificaffe di aver trovati impotenti i debitori , non offante l'officio, che si fosse passato da lui, e dagli Amministratori nella Corte Locale per aitringerli ; la qual cola dec farli collere al Razionale cogli atti della Corte: Con doversi il tutto in tal caso riferire al Tribunale Mitto , il quale ne prenderà indagine , e adatterà la providenza anche contro gli Amministratori , che avellero trascurato negli atfitti di prendere le dovute cantele..

Amministratori , o contra il Cassiere , o contra entrambi , e producendosi tra il termine di sei giorni le Nullità, tra dieci altri giorni fi discuteranno dalla-Corre Locale, la quale dovrà regolare t suoi passi su gli stabilimenti presi in queste Istruzioni , altramente per la deferenza, che ufaffe, ne diverrà puni-

XXVII. Dove le Nullità non offeranno farà pelo degli Amministratori novelli di far aftringere le persone significate al pagamento per mezzo della Corre Locale, con però farne l'eguire il depolito delle fomme preffo il Caffiere , il quale in ogni caso di esazione, darà fuori le fue ricevute legali .

XXVIII. Seguita la discussione de' Conti, fi partecipera l'efto d'effi immediata-

mente al Tribunale Misto per le ulteriori providenze, e se ne darà dal Tribunale la notizia agi' Incaricati, de' quali fara special cura , come del Tribunale Mitto, di far efigere con effetto le Significatore, e di procurare che qualunque depitore sodisfi .

XXIX. Il Tribunale miflo manifefferà al Re il denaro, che in ciascona Cas-sa si troverà d'avanzo, e depositato, ed attenderà anno per anno le Sovrane Disposizioni .

XXX. In fine il Re st riferba la Riforma. e ogni altra Aggiunzione, che il buon regolamento, e l' ulteriore sviluppo potrebbe suggerire alle presenti Istruzioni, con abilitare i due Incaricati di promuovere nel Tribunale Misto quanto credano confacente alla miglior rinfcita dell' affare momentolo, di cui fi tratta, e di avanzare al Trono la loro Rimostranza in caso di bisogno.

Quindi avendo il Re approvato le prefenel Istruzioni, vuole che si diago alle flampe a spese degli Avanzi dei Luoghi Pir, o dei depositi che si trovassero nel Tribunale Milto, mancando atrualmente i primi, da rimpiazzarli in feguito . con istamparlene tanti Elemplari, quanti fi giudicheranno necessari dal derta Tribunale Mifto . Palazzo 22 Settembre 1796 . Ferdinando Corradini . ( V. Avanzo delle rendite, e Rendite avan-

zate ). Luffo, si prescrive la maniera di vestire, adobbare le case, e le carozze: l. re t. 23 n. 1 3 e 4 p. 183. Non fi por-tino Staffieri , o Lacche più di due a piedi, a cavallo o in cocchio, n. 2 e 4 p. 189 . Si rinnova col numero de' Paggi e Creati alle Dame , n. 5 e 6. Si da altra norma, n. 7 e 8 p. 190. Nel divieto fono compresi anche i Ministri, Cavalieri di alto rango , e Generali , n. 9 . Si stabilisce il numero de' Servitori , n. 10 . Si taffa la spesa per i funerali. e quelche riguarda il lutio, n. 11 . Per la morte della Regina di Polonia fi taffa il prezzo della roba per lutio , n. 12 p. 192 . Nella Settimana Santa . e fpezialmente nella visita de' Santi Sepoleri ne la Corte vesta uniforme, ne la Truppa quello di gala, e da tutti fi portino abiti neri fenza luffo, e'l treno it più moderato, n. 13. Il lutto non fi da a' Cappellani di Corte in tempo de' funetali Reali , n. 15 p. 193.

Acelli , V. Bucceria . Macriate fi puniscono severamente: 1. 12

1. 42 n. 7 p. 153.

Maestro Camerario decide le controversie tra Baglivi e Gabelloti , ed è Giudice di appellazione delle loro cause, ed anche ha facoltà d'importe l'affifa alle cole venali: 1. 4 t. 5 n. 2 p. 194 . Le quiftioni tra 1 Fifco e privati , purche non fieno di cose feudali , fian della cognizione del Maestro Camerario: e'l debito contra il Fisco si debba provare co' testimoni presenti alla numerazione, pelo o milura, n. 6 p. 196.

Maeftre non aprino Scuole fe non iftrutta nella dottrina Criftiana: 1. 1 t. 6 n. 3

9. 5 p. 28. Maestri di Sacra Teologia del Real Collegio han diritto di far uso delle Insegne Teologali in tutte le pubbliche funzioni , anche di Baciamano: f. s t. o ap. 2 n. 1 p. qs . L'impedire a' medelimi il far ufo di dette Infegne è un attentato, #. 2.

Maestri di Scuole devono effere esaminati dai Minifiri delle Regie Udienze, e da quelli ottenerne la licenza d'infegnare,

com netterne l'elame ; n. 30 p. 68. Magistrato del Commercio , V. Tribunale del Supremo Magistrato del Commercio. Maggiorato o Fedecommeffo , di cui siafi interposto decreto col possessore di quello fenza collufione, il Curatore non polla avverso di esso portatne rimedio : la 11 f. t m. 18 9 19 p. 12.

1. 1 t. 7 ap. 2 m. 28 p. 67 . Ovvero

Malfattori perleguitati da' Prelidi , quelti possono entrare nelle rispettive Provincie per quindlei miglia : 1- 12 1. 17 n. 1 p. 72. Le Università possono catturare li malfattori , n. 2. Il Principe può concedere facoltà firaordinaria contra i famoli latroni, ed altri malfattori infigai, n. 3 . Tutti gli uomini di ciascheduna Università al tocco della campaga ad armi fi armino, e perleguitino i fuorafciti , dando ognuno avv.fo all'altro , perchè faccia lo stesso : rre fuorusciri che depongono, benche di arti diversi, contra i ricettatori , fanno piena pruova ,

n. 4 p. 73 . Per effirpare i malviventi fi dia aggiuto fcambievole, a quelli dello Stato Ecclefiastico di perfeguitarli dent-o il Regno, e a questi dentro di quello, m. 5 p. 74. Si vieta di conce. dersi falvicondotti a' delinquenti nello Stato Ecclefialtico ; e che fcambievolmente si restituiscano, potendo anche entrare ne' respettivi domini gli Officiali dell' una e l' altra Podestà in persequitarli per diect miglia , purché non entrino ne' looghi murati . Per breve Pontificio gli Ecclefiastici possono esaminarsi avantt qualunque Officiale contra i fuoruscist, ed altri malfattori, n. 6. Convenzione tra il Re e'l Papa di confeanarsi reciprocamente li rei di delitti espisali, o che fiano o no fudditi della Podestà che li domanda, n. 7 p. 76. I Fratigiurati postono nscire per venti mie glia fuori gioridizione in perfecuzione , de' malviventi : 1. t2 t. t9 n. 3 p. 83. Concordato colla Santa Sede per la prela de' delinquenti ne' rispettivi Stati, n. 7 p. 84. In perfeguitare i malviventi armino ancora i Baroni, e le Univertà: gli ofti fian obbligati avvifar fubito li rispettivi Governatori de' luoghi della gente che alloggia, se armati, numero, e per qual direzione: i viandanti vadano nniti, ed armati : e i Sindaci diano menfualmente nota della gente che manea, di qual fama, e costumi, per ordiparfene dalle Udienze l'arrefto , n. 34 p. 08. V. anche Forgiudicati . Ricatta-

Mancanza in officio, la Vicaria procede come delegata in quelle caufe contro i fuoi Sabalterni: 1. 12 1.6 m. 13 p. 36. Mandato, gravandofi di quelto, Il Giodia. ce superiore debba dire firmo remanente

mendere: l. 11 l. 8. n. 11 § 12. p.74. Mandato di non offendeff, p. 100 in guagefi dagli Officiali per evitare i delitri i. 12 l. 13 n. 2 p. 132. Come fi procva n. 2. Quando non s'incorre a pena n. 4. Per lo mandato foreggito pofía il convenuo offerir la pruova prima di pubblicatif i'clame, n. 5. p. 13;3. Rompendofi il mandato, o fia la parola data fab varbo, O' fide targate, egli fi rende infame, proditore, e fi puniteco no pena copparle, n. 6.

Mandato de parendo, dopo feorsi quaranra giorni dalla notifica non posta avverfo di esfo dirsi di nullità r l- 21 r. 8 n.

ti 9 5 p. 7t. Manna, si danno le ordinazioni di questo Arrendamento: 1. 4 1. 7 n. 34 p. 240. Si da la maniera di raccoglierfi la manna buona, quale non possa vendersi, se non giudicata da esperti esser buona : 1. 4 to 13 no 1 p. 371 . Non fi poffa intaccare alberi per raccogliere la manna fenza la prevent va licenza dell' Officiale deputato, ne introdurfi nelle cafe fe non prima rivelata, riconofciuta e pefata e ricevoto il bollittino gratis : ognuno polla comprarla dagl' intaccatori, con pagare il folito diritto : non fi possa estrarre dal Regno senza spedizione : i raccoglitori dopo otro giorni devono cautelare l' Arrendamento colla confegna di tanta manna, o pagare il diritto, n. 2 p 372. Si abroga la pramantecedente, e ti abolifce il diritto proibitivo della manna, restando a libertà de' natutali di paterla raccogliere, e vendere in tutto il Regno senza proibizione veruna, la cui rendita si rimpiazza alla R. Corte coll' imposto de' cavalli dodici fopra l'oneia di stima di tutt' i generi foggetti a'dazi doganali, efclufi i commell bili, grano ed olio, fenz'alterarfi il dazio a minuto ; con ducati quatreo a centinajo di manna in forte effraendofi dal Reeno per Traita sciolta. e ducati otto per la manna in cannolo. il diviero del taglio degli orni refla fer-

mo, n. 3 p. 373. Manna falia, V. Fallità. Marinari e Porti; non fi dia agiuto a' Schiavi di fuggire per mare fotto pena di morre, ne si lascino sole le barche con remi, ed altri ordigni : 1.8 t. 4 m. 1 p. 86 . Non fi vada per la marina con fuoco in barca di giorno o di notte, n. 3. Con decreto di R. Camera fi chiudono molti Porti ne'luoghi difabitati , n. 4. E fe ne proibifce il commercio. n. 5 p 87 . Niuno falifea fopra baffimenti, se non li sarà data libera pratica dalla Deputazione della falute, ne alcuno dell'equipaggio fcenda a terra , o sbarchi roba , forto pena di morte , n. 6 . Il Porto di Fiume si dichiata franso, n. 7. p. 89. Anche quello di Triefii, n. 8. Istruzioni per la navigazione e commercio : ogni, bastimento debba portare la bandiera del Re e fuz Real patente da valere per due anni, di ani le ne da la formola, come anche della sommissione da sottoscriversi da' Capitani de' bastimenzi , che contiene il loro regolamento nella partenza, nel viaggio, e nel ritorno, n. 9. Altre nuove litruzioni per i Marinari, li quali devono effere esaminati dalla Girata dell' abilità di far da Padrone o da Capitano, fe i bastimenti sono atti alla navigazione e forniti de' necessari attrezzi, di qual capacità di carico, equipaggio ed armi da fuoco e bianca: venendo predato , fi da norma per l'esame da tenersi, come anche in caso di getto delle merci, e naufragio, n. 10 p. 95. Altri Capitoli e Leggi della navigazione, cioè che tutt' i Capitani debbano formare un Giornale del loro viaggio; debban presentarsi a Consoli della Nazione ne Porti ove giungano; e al ritorno debbon presentare detto Giornale alla Ginnta: niuno marinaro possa abbandonare il suo ballimento, ne posta dal Capitano offere licenziato: niuno possa comandare batimenti se non avrà 24 anni , ed etaminato dalla Giunta : que' bastimenti che non fono foliti portare cannoni, debbono portare altre armi : la R. Giunta debba effere ubbidita; con licenza della quale debban fabbricarli i baltimenti : il Capitano che avra combattuto co' Corfari farà reintegrato per via di contributo della munizione e danno fofferto: si tassa la mercede al Notajo che stipola contratto di Noleggio: si prescrive il numero dell' equipaggio a' rispettivi baltimenti , che fenz' attenato della Giunta d'effer il bastimento atto alla navigazione, non gli si dia spedizione: si stahilisce la tariffa del noleggio , n. 11 p. 99. Nuovi Capitoli aggiunti che contengono leggi a beneficio della navigazione, cioè che il Capitano del battimento prima di partire debba prefentare il ruolo del suo equipaggio col nome, patria, ed età di cialcuno, e 'l te npo impiegato a fervire ; il matina-Ind.Gen.

ro che fugge a qual pena fia tenuto; ed imbarcato non polla abbandonare Il bafrimento fino al ritorno lotto bena di galea, e 'l Capitano al regteffo fia tenuto das notizia del marinaro diferiato. ma non postis il Capitalio licenziare il marinaro se non per un ginflo e forte motivo, n. 12 p. 107. Non fi boffa da caltri che da quello eletto dal Re deftipare i Piloti a' bastimenti forastieri per viaggio delle Cofte marittime del Regno, e fi fiffe it foldo con tariffa , a. 13 p. 106. De' Capitoli comenuti nella pram. o to 12 e 12 fi forme una foda Costituzione, migliorandone in alcuni il contenuto; ed aggiungendone de nuovi, quali fono che a' Capitani e Padroni fi dia un arro dell' obbligo giurato -dell'equipaggio in forma valida, e della fommissione, per farne l'uso bisogne--vole nel cafo i marinari difermifero ne' Paeli esteri; i quali-oltra del convenuto fervigio non fono ad altro tenuti i dopo caricata la nave , ne questi , ne il Piloto, e Serivano possono calare) a terra fenza licenza: effendovi pretenti i Preprierary del paftimento, non potta il Capitano, fare, ipeia, penuglii, alorezzi quo eprender denaro, mi corpo dellair a soimi conferma la Giurita mabrina manairo 4vigazione, Mercancile : s'uno b ammutte all'efame fe mon avrà-comni faire 24, ed avrà nevi ato per cinetta v int 4 avrà documentato d'effere Cipitatio, e al a discolo, ne inquilito; ed ayes apprets nelle due scuole dell'arre namica I Idus grafia, e la Teorice, per le doc ioria, de navigazioni Coffiere ed Alassa: s' ordina l'erezione di un Collegio nautico pur i figlioli : alli approvati, ii dam un attellato dalla Giunta, in forza del quale potranno aver patente di Capitano, l'adrone o Piloto: di tutte le approvazioni la Giunta debba inviare nota dopli approvati a tutt'i Capitani de' Porti e Consolati, per registrarli : la ricognizio ne delle patenti e vilita, ove mancano i Confolati , o Capitani di Porto, li adempifca da' Governatori locali : efercitando da Capitano, Padrone, o Piloto alcuno non approvato, o avvalendo falfamente della patente di persona appro

provata, fono tutti puniti : dall' efame ed approvazione sono esenti i Padroni delle barche pescarecce, e quei che commerciano per l'interiore del Regno : la facoltà di riconoscere i nuova battimenai da fabbricaefi concessa alla Giunta, fi estende nel Rogno, a' Confolati di mare, o Capitani de Porti , o Governatori locali: i quali devono ancora efaminase se il bastimento sia fornito di equipaggio fecondo la propria grandezza e capacità e qualunque haffirmento fia a proporzione armato d'armi bianche e da duoco: mancando in mare il Capitano, o Padrone , fottentrerà al comando il Piloto, e mancando ancor questo, colui che verrà eletto dalla maggior parte de' voti: tutt'i bastimenti tanto nel partire, che nel punto del ritorno debbon effere visitati, se l'equipaggio, l'armi e le munizioni fieno nel bastimento : Se ne dormi astellato della ricognizione e vifita dello flato del baffimento in atto di partire, e si conservi presso i Consolati, o Capitani de' Porti, per servire di giustificazione in caso di resa, o abbandono al nemico, se doloso o no; e conolcendoli il baltimento inferiore al nemico, il Capitano chiami in configlio l'equipaggio, per risolvere se debba combattere o no, è dallo Scrivano fi registri l'atto nel giornale : si dichiarono vari casi di mancanza per parte del Capitano, equipaggio o Scrivano, e le varie rispettive pene colla norma nel prendersi informazione : eligendoli il nolo più della tariffa fon puniti: si fiabilisce la pena pel doloso e colposo naufragio: Tariffa per i Consoli residenti nelle scale d'Italia: ogni imbarcazione dee pagare il diritto dell'ancoraggio ; e Capitania di Porto, ancorchè sia franca; polchè la franchigia vale per li porti del Regno, non della Capitale, n. 14 p.107. Per Reale munificenza si esenta il cero de Pescatori del dazlo dovuto al Monastero di S. Sebastiano, n. 15 p. 124. Ithruzioni per la conservazione del Portó è Molo di Napoli, n. 16 p. 125. Commettendo controbandi i sudditi di S. M. ne' Paesi stranieri son puniti, e li Presidi non possono spedire passaporti per ba-

flimenti fuori Regno, n. 17 p. 127 . Si prescrive il tempo ed il modo della peica colle Paranze , e colli Paranzelli , per evitare la distruzione de' pesci', e delle nova, n. 18 p. 128. Nuova tariffa de diritti Confolari abolitiva di quella del 1759, n. 19 p. 129. Si delidera dal Re un Codice di Leggi nautiche, n. 20 p. 132 . Lo sfreddo del biscorro per la milizia fi bonifica al padrone della nave, n. 21 p. 133 . Quelli che fanno navi e navigli fieno franchi di ogni pagamento, n. 22. Sl accorda fi-mile franchigia anche per altri generi bisognevoli alla fabbrica di navi, n. 23. Li bastimenti della Nazione Spagnuola godono in questo Regno li stessi privilegi, de' quali godono li Francesi, Inglesi e Olandeli, n. 24 . A Marinari si dia il ginflo foldo e pane fenza diminuzione : 1. 8 t. 5 n. 2 p. 135 . Le galee non si carichino di merci in modo che impediscano la navigazione, n. 3. I Marinari che han preso soldo non possono fottrarsi dal servizio, n. 4. Per li marinari fuggiti non si punifcono i loro parenti, n. 5. I vascelli presi con merci proibite si consegnino alla R. Corte, n. 6. Non si costringa alcuno a fabbricare o riparare valcelli per un certo prez-20, n. 7. Si vieta a' Marinari , Pescatori e ad ogni altro di pescare nella Marina di Posilipo rifervata di Real ordine: 1. 8 r. 6 n. 1 p. 126 . Marinari che han preso paga devon servire : 1. 5

t. 11 n. 23 p. 215.

Marinari, e quei che vivono con l'arte
del mare, nelle caufe criminali fon foggetti al Tribunale del Grande Almirante: l. 12 t. 8 n. 15 p. 47.

Marinari non possono imbarcare banditi :

Maritaggi de'Luoghi pii foggetti al patto riversivo, non si dieno alli Sposi col folo obbligo perionale: l. 1 f. 11 ep.2. n. 6 p. 116.

Maschere si permetrono, ma con vesti decenti, e senza ossesa con parole, e con fatti: £. 12. 27. n. 2 p. 139. Non si vada vestito da confrate, n. 2. Non faccian maschere senza portar sonaglie, n. 3. Varie ordinazioni da osserva dalle

dalle maschere, e da cocchieri nel corfo, n. 4 · A motivo de tremuoti si proihiscopo le maschere nel Carnevale , n. 5 p. 140. Per i delitti accaduti ne'Carnevali paffatt, si vieta di farsi, n. 6. Mattrodatti del Sacro configlio, e della Gran Corte non pollono elercitar l'officio se non esaminati ed approvati : L. 3. t. 8. n. 14. pag. 74. (e l. 3. t. 25. n. 13. pag. 394. ). Li Mastrodatti in capite del S.C. precedono alli Sostituti, o Affictatori degli altri offici di Mafirodatti offervandoli fra loro la prerogativa del possesso: rispetto alli negozi, Li Sollituti o Affirtatori , elercitono quelli che alli loro principali competono; ed in ultimo luogo quei che agaminifrano in nome della R. Corte , in occhione di vacanza , ap. 4. n. 1. pag. 123. Li Mastrodatti , e Scrivani del S. C. meil'entrare li Configlieri nelle Ruote, debbon tutti trovarsi pronti nelle loro Banche, m. a. Li Maitrodatti del S. C. non pollono eligere più di carlini cinque per volta negli accetti dentro Napoli, n. 3. pag. 124. Nelle liti tra Ma-Rendatti e Mastrodatti dei S. C. riguar. do all'appartenenza de'negozi delle loro rispettive Banche, procede il Presidente del S.C. non-già la R.C. della Sommaria, ma. Alle Bagehe de' Mastrodatti del S. C. fi debbon mantenere fenza diminuzione alcuna tutte le Delegazioni, e negoziaddetti , e radicati nelle medelime , mel tempo della vendita: le Caule nuove fi poliono introdurte ove fi voglia . n. s. Si reintregrino nelle Banche tutti li netori forte ditmembrati in occatione della vacanza di quelle, n. 6. Nelle Banche de' Maitrodatti e Scrivani non poffon ledere altri, ne meno gli Avvocati e Procurate ri , ap. 8. n. 1. pag. 125. Le pleggerie si devon subito registrare da Matrodatti nel libro da contervarsi dal Segretario , ap. 10. n. 1. pag. 127. Ll Mastrodatti nel registrare l'atto della lecia lata delle fentenze, devon-ivi notare ancora i teltimon), in prefenza de' quali fi è fatta la lettura, n. 2. I Marodatti e Scrivani del S. C. debbon fubito portare li decreti interpolti facto

suras al Segretario, affin di registrarsi,

m. 3. Inculandoli le pene delle obbliman-20, e pleggerie fatte e prestate presto gli atti del S. C., o pure dovendoli eff-Bire altre pene incorfe melle caufe in quelle verrenti , i Mailrodatti debbon fubito darne avvito al . Prelidente . o al Segretario , per poterfi eligere à beneffsio del R. F. in. 4. pag. 128. Li Mathrodatti devono indifpensabilmente regiftrae per encenfum ne' proceffi , o mel libro separato, le obbliganze, e le pleggerie, n. 5. Li Calcolatori debbon fare le relazioni di totto ciò che dalli procelli apparifet, così a favore, come contro degli attori , ancorchè per parte de' rel non foilero informati, n. 6. Li Maftrodatti e Scrivani del S. C. non portino provitioni di contrasupplicata per firmarsi da' Configlieri , fenza aversi prima la commessa fitmata di mano del Prosidente nella supplica : dovendosi prestare la proceifi, fi diano folamente alli Procuratori costituiti ne processi, e non ad altri : le presentate nelle itlanze ed altre feritture , debbon farsi di mano del Mastrodatti, e non di altri n. 7., (l'istesso si pratichi dalli Ma,trodatti della Vicaria civile, ap. 17. n. 8. pag. 133.) Li Ma trodatti e Scrivani del S. C. nello stendere le obbligance, e pleggerie, debbon immediaramente farla toterivere dagli obbligati, e fidejuffori, e non lafejarvi il vacuo per poi farle folcrivere. n. 8. Li Ma trodatti del S. C. debbort fubito confegnare all'ultimo Configliere di ciascuna Ruota tutte le sentenze che fi proferifcono, il quale tenga un libro per notare i voti ; ed in fine di ciafcon mele ognuno di elli confegni la litta delle sentenze, che si sanno preffo loro, al Prefidente , p. 10. Li Ma trodatti debbon subito notare il letta lata nelle sentenze, n. 15. Le liberazioni de' depositi, e sequettri non si poston fare per mano di altri ma irodatti e Scrivani, fe non di quelli , presso de'quali si ritrovino, n. 16. Ogni Matrodatti e Scrivano debba decretare le scritture appartenenti al fuo officio e Banca, n. 17. pae: 120. Li Matrodatti e Scrivani del S. C. debbono regultrare nell'officio del Percettore de' Proventi Fiscali le pene 1 . 1 . 1 Y 2'

ENDICE GENERALE che occorrono per le reiciffioni de contratti , ed incule di obbliganze panes acla , che fi facciano in effo Tribunale, n. 18. I Maitrodatti ed Attuari non possono sar da Procuratori, eccetto nelle caufe, proprie, e de parenti :, ne poffono plaggiare altri: l. 3. 1. 12. n. 16. pag. 176. Li Mastrodatti del S. C. non efigano i carlini, tre al giorno dalli Commessari si spediscono dalla loro banca; nè la terzeria delle diete da loro Scrivani che vanno fuori, con altre iltruzioni pe' medelimi : 1.3 t. 25 m. 25 6.31. e 32. pag. 400. Non li ricovano da' Maltrodatti del S .. C. suppliche viziate : 1. 11. t. 44. n. 6. p. 200. Li depoliti fi ricevano dal folo Mattrodatti in fedi, e non in contante, ivi § 5 p. 201 . Li Scrivani non possono esigere danari , ed altri effetti delle cause § 7 . Esti non vadano a provvedere, le non vi fizla. presenta a de! Mastrodatti , 6, 8 . Niu+ no possa arritare da Mastrodatti assunto nelle cause delegate introdotte nel S. C. in pregiudizio del Mathrodatti ordinario, 6 .o. Non fi facciano le contrasupplicate se non presentata la proccura dell' attore, § 12. Non fi ricevano feritture da Proccuratore non marricolato, ne da quello si eferciti fe non ammesso : nè ricevano scritture con relazioni de' Portieri se non de'quattordici ordinari, li quali esercitino di periona , e non per so-Mitoti, 6 17 e 18. (V. pure Tribunale del S.R. C. per altre incumbenze che

hanno li Mastrodatti di quel 7 ribunale 1 Mastrodatti e Scrivani della G. C. della Vicaria non possono servire per Sostituti: l. 3 t. 12 n. 69 cap. 9 pag. 248 . Li medesimi non fon tenuti dar causione. di ben amministrare l'officio, n. 78 erresti pag. 254. Si fiffa il numero de' Ma-Arodatti nella G. C. : L 3 t. 13 n. I. minano dal. S. C., n. 2. Niun Maitrodatti attiti nelle cause dove intervenga procuratore, o avvocato parente, n. 3. Gli Offici de' Mastrodatti della G. C. sono tutti eguali: le scritture devon ricewerle in banca per provedersi : i libri delle obbliganze, banditi, e di altri atti devon tonfervarli in luogo comune: Ii processi inventariati li pongano nell'

Archivio: facciano registro degl' interessi di Corte : e niuno elerciri l'istesso officio in altre Corti , n. 4 . In Vicaria criminale il numero sia di otto, è ciafeuno tenga tre Scrivani, n. 7 pag. 260 . Le obbliganze si firmino dall'obbligante, e si ricevino da' soli Mastrodatti in capite , n. 9. pag. 261 . Li Maitrodatti di Vicaria prendino nota dell'arte e meflière de' debitori delle pene fifeali , de' beni obbligati, e del nome del Notajo,. per paffarla al Perceriore , n. 13 pag. 262. Li decreti, e-mancatr di liberanze si scrivono da Scrivani del S. C.; ni 18 pag. 267. Non si ammentono ad efercizi d'officio Mattrodatti, e subalterpi, che han commeffi falsità, ni 19. I Mastrodatti pou postono esigere il 10 per 100 di transazione : gli Attuari af-funti non possono esigere diritti , ma le loro diete e per rimiffion di capfe ; e cara cerati alle Corti non esigano più deb femplice decreto, e copia sper diffequel fro, il femplice direto : dove manca alcun diritto alla Pandetta, si confult' il-Principe : la dieta dello Scrivano è di carlini fedici, venendo forrogato dal Mastrodatti , il quale non polla esigere is fia, fe non và : e non possono li Ma-Grodatti esigere li carlini tre fu le diete dell' Elaminatore, n. 20 . Norma per li Mastrodatti , Scrivani , Segretario , Percettore, Procurator fiscale, Scrivano. delle carceri. Capitani di giuffizia, ed altri Officiali, e Servienti di Vicaria intorno al mestiere di cacheduno, n. 21. pag. 264 . Norma per li Scrivani fifeali. della G. C. rifpetto a' loro Mattrodatti. per caufa de diritti, n. 22. pag. 270 -Li depositi si faccino in pubblico Pan-, co, e si confegni la cedola al Maitrodatti proprietario: Le Scrivano ordinario eferciti per fe, e non per toftiruto: non si conjegnino decreti fenza la firmadel Giudice : per eller ammessi ail. Officio, si richiede l'erame : il numero de' Scrivani è definito non ricevino ferittute da Procuratori pon approvati: non: confegnino decreti le non firmati anche dal Maffrodetti : niuno ilipuli nelle caufe di altri : nemmeno firmi : ne' decretidi preamboli si testifichi dall' Attuario il giorno del testamento, e del Notaro,

n. 24 pas. 272. Norma per li Scrivaai della G. C. che non ricevino istanze senza la presentata del Mattrodatti , n. 25 pue. 272 . Non si dà corfo a' decreti fe non fottoscritti dal Maitrodatti, altrimente fon nuili : gli a:ti ftipulati da una banca, in cui non: è introdotta la eaula, son nulli, ma si devono dalla propria banca : li Scrivani non coffono efercitare l'itteffo impieco in più Tribunali , ne far da Serivani-infieme e da Mafirodatti : fi aumenta il numero de' Scrivani nella Vicaria civile fino a codici per banca di Malirodatti, e a sei di Subartuario a terminata la caula , lo Scrivano confegni il processo al Mastrodatti per confervarlo nel suo Archivio : gl' Impressori de' Suggessi non l'imprimina nelle feritture , in cui manca la fuma del Mastrodatti: Li Scrivani non pestone paffare da una banca ad un aliia : i Maltrodatti convenendoli co' Scrivani riguardo a' diritti ; le scritture sempre firmar fi debbono da offi; e li Giudici badino all'offervanza di tali flabilimenti . e ne fian responsabili , n. 26 pag. 274. Li Maitroda: ti debbon nominare persona abili ed oporate per gli Offici di Scrivani della Vicaria, ne poston pretendere più di ducati venti da ognuno che nominano per dett'officio , ap. n. 1. pag. 277 . Gli officj di Serivani della G. C. si conferiscano gratis a persone intelligenti, e probi, con preferitfi eli allievi , o fan Scrivanotti , n. 2 . La G. C. non dia licenza a veruno di poter elercitare da Scrivano firaordinario, fe nona quei , che almeno per lo corto di tre anni avranno affittito prefio gli Scrivani. approvari , probi e periri dell'officio , da quali debban porrare arreflazione dell'abilità , con obbligo di effer eglino reiponiabili di qualinque mancanza , n. ( V. pure Tribunale della G. C. della Vicaria per altre incumbenze che hanno li Mattrodatti e Scrivani di quel Tribunale ).

Mastrodatti delle R. Udienze debba comiegnare al luo Successore i processi e statture con ricevua, quade debba mostrare nel Juogo dove anderà ad esercitate: 1, 3, 1, 20, w. 11, § 5 par. 308. Non fi aumettino Maitvodatti nelle Udienze fe nen juno abili ,e con fedi di perquifizioni , e'l fimile per li Scrivani , § 24 pag. 310 . I Mastrodatti e Scrivani delle R. Udienze offervino la Pandetta della G. C. della Vicaria; e li Segre-tari eligano i diritti come l'elige il Segretario della fleffa G. C., n. 17 § 6 pag. 321. Li medefimi notino letteralmente, e non in abbaco fotto le feritinre i diritti che ricevono, \$ 7.pag. 322, Est non possono permanere in una Provincia più di quattro anni ,e poi vacare nella tleffa altri cinque , purchè non fieno proprietari, e son soggetti in ogni' biennio al Sincacato, § 8 d.p. . Li Mastrodatti d'onote esigano le diete al pari di ogni altro Subalterno , e non del Mastrodatti ordinario : li Scrivani ajutanti non pretendano cofa di più per la spedizione delle scritture : le providenve volanti fi, registrino: per le cause fiscali si dieno li cibarja spese del Fisco, o della caffa comune : in ogni scrittura fi noti dal Mastrodatti il foivat affer : 1. 3. 1. 22 ap. 1 n. 5 pag. 336 . Tuite le cause che si attitano in forma giudiziaria, spettano al Mastrodatti, e-nonal Segretario delle Udienze , n. 6 rag. 227 . Il. Mastrocatti sospeso dall' Uffizio. e poi reintegrato, il tempo della sospenfione non fi computa nel quadriennio, delle R. Udienze quando va in accesso può portare o uno Scrivano , o uno Scribente; e portando il fecondo, gli fi paghino le diere naturali a ragione di carlini dieci il giorno, n. 18 pag. 343. Chiunque sia ammesso all' elercizio della Mastrodattia, o Segreteria in vigor. dell'affito, dee efibire il ben fervito, o le liberatorie , e che sa d'intera sodisfazione del Tribunale, n. 19.

Mafrodatti del R. Tribunale di Campan, ancorché dottore e ol triolo di Septetario, non polia pretendre maggiot dieta: que gil idebla murato ogni tre anti, e dare lindacato: nommare tre scrivani ordenzi; à quali di fieno venti decati il nucle per cialcheduno, oltre di mede, che servi, cura dell'economia del Tribunale: 1. 3 /. 23 n. 2 § 2 3.4, e § 595. 377.

174

Ma trodatti delle Corti locali non possono effere paefani : l. 3 t. 21 ap. 19 n. 7 pre. 370. Li paesani ne direttamente ne indirettamente pollono elercitare l'uffizio di Matrodatti, n. 9 . Tutt'i Ma. strodatti debbon fottoscrivere in piede di ciascuna scrittura il diritto che eligono, n. 14. Li Matrodatti che si elegano per le Corti locali, debbon effere approvati da' Governatori, ap. 20 n. t . Tutte le Maitrodattie & affictino a' forattieri, ancorchè vi sia offerta maggiore de'cittadini, n. a . Li Matrodatti non poffono procedere da Giudici, neppure nelle cause minime, n. 3. Allegandosi per Jospetto il Madrodatti, e infermo e impedito, non possa esfere interino un paefano, n. 4 . Il Maitrodatti non poffa fervirsi di un cittadino per Scrivano, m. pag. 371 . Prendendo moglie il Mastrodatti in quel luogo, dee desistere dall'officio, n. 6 . Se il Paefe fia di 150 fuochi , si dispenia che posta elercitare un paelano, n. 8. Anche si dispenta fe

le Mastrodattie sieno tenuishi na , n. 9. Maîtro di Camera non possa destinarsi dalle R. Udienze , ma ciascuna faccia la momina di tre foggetti abili e probi alla Camera della Sommaria, con di cui confulta il Re ne preiceglietà e deitineta uno : 1. 3 t. 15 ap. 2 n. 11 pag. 287 -Li Mastri di Camera delle R. Udienze mandino in ogni due mesi al Tribunale della Som naria il bilancio dell' introito pervenuto da proventi filcali , e deeli esiti fatti per fodisfare li pesi del Fisco: e quando dal medesimo si rilevi non effervi fondo bastante per sodisfare - l' importo del pane fomministrato a' carcerati poverì , faranno dal Re date le disposizioni, affinchè non manchi a' carcerati poveri la dovuta fussi tenza, n. 14. Dal Real Erario si debba pagare il nane e li medicamenti per li carceati poveri , e l'onorario al Medio, Chirurgo, Procurator fiscale, e Cappellani, per comodo e bilogno de medesimi, e anche il trasporto delle carene de' condannati, n. 15. În tutte le Udienze si offervi, che da' proventi fiscali si paghino, prima di tutto, il pane de carcerati poveri, li foldi all' Avvocato e

rout.

Procuratore de Poveri , e le fpefe per le catene ; e con quello che reita , si supplifca agii altri pesi filcali , n. 17 par. 288. Alli Maitri di Camera per l'efazione delle pene contumaciali , e proventi fiicali si corrilponde la provisione del 18 per 100: 1. 3 t. 22 ap. 4. n. 1 pag. 343. Elli fona fortopolti agli Avvocata l'iscali, dar conto a' medesimi, e quindi mandarsi alla R. Camera, n. 1. Le merate che si fequettrano a qualche I ldato del i ribunale, s' introitino dal R. Erario, non dal Matro di Camera, perch! non tono proventi filcali , v. 3. Li medesimi si alenghino di efeguire per le pene contumaciali, e del pane tomministrato a' carcerati poveri, istromenti ed ordegni necessari per la cultura della campagna, e delle arti , le cole necesfarie per la vita, co ne fedie, suppellettili vili utensili di cucina, abiri, e ve-fti, e non pollono pretendere dalle Università che il nudo coverto, n. 4 . Disimpegnino l'ufficio secondo le Litruzioni, e rendan conto ogni due o quartre mesi, con lafciare un duplicato in mas no del fitcale, ny 5 . Turto il denaro che s'introita dal Fisco per transazioni, o esazioni di proven i e pene filcali, si tenga dal Matro di Canera , ap. 5 ni 4 pag. 344. Li proventi fiscali si devono impiegare per fo n nini trare il pane, 2 e li medicamenti alli carcerati poveri e per le altre spele necessarie, n. 5. Li Matri di Camera delle Provincie debbono situare partitamente le spele minute per istero : 1. 4 t. z n. 55 pag. 44. Li Matri di Camera non possono sequeltrare iftrumenti ruftici , e dell' arte, ne coie necessarie all'uso della vita ; ne pretendere dalle Università che il nudo coverto: l. 11 t. 42 n. 3. p. 194.

Mattrogiurato si elege per le Università : 1. 9 1. 12 2. 1 p. 1 p. 2. 70 . Il di lui officio è di deunaciare i delitti , n. 2. . Mattri di Pota per li delitti fort d'impiego fon foggetti alli Tribunali ordinati: 1. 12. 1. 8 n. 17 p. 47 .

Matrimonio di fua natura è contratto, accefforiamente è Sagramento, nel primo cafo l'ilpezione è del Magistrato laicale, nel secondo della Potesta ecclesia ti-

ca: l. 2 1. 16 ap. 4 11, 6 p. 147 . Le cause della validità del matrimonio sono del Giudice ecclefiaftico ; quelle di unione o disunione de conjugi , del laicale , m. 7 e 14. Le Curie non decidano della validità degli sponsali , se non visto l'efito della caula dello flupro . m. 8. del Giudice laico, n. q. Non fi coffringa con censura la moglie ad unirsi col marito, ma si adifca il Magistrato laieale, n. 10. Non si proceda allo stato libero, fe non vifto l'esito eriminale, m. 12. Nella celebrazione di matrimonio non si esigano pene, ne s'impongano pubbliche penitenze, fotto pretello di dimettichezza tra Sposi, n. 13. L' esame delle cause matrimoniali degl'impedimenti canonici, che dipendono dal Dritto Canonico, appartiene alla Curia Eeclesiaftica, non già degl' impedimenti civili , n. 22 p. 148.

Martimonii clandeffini: I figli nazi da marimonio clandeffinio nom fono legitimi eredi: L. 1. 1. 6. 1. p. 139. Cotelli matrimonij si vietono con pene. n. 16 p. 140. Non si poffino cumulare due pene pecuniaria, e corporale, ap. 4. n. 3 p. 147. In quanto alla fuffifenza de' matrimoni clandeffini, Ja cognizione è

del Giudice laico, n. 18 p. 148. Matrimonii de' figli di famiglia non si contraggano fenza il confenso de' genitori , eccetto in alcuni casi : 1. 1 t. 16 m. 3 p. 141 . I Parrochi non prendano parola de' figli di famiglia fenza il confenio fcritto de' genitori , ap. 1 n. 1 p. 145. Per genitori s' intendono quelli che hanno la patria potestà , n. z . Quando il diffenio paterno è ingiulto, supplifce il Principe, n. 3. Dovendosi contrarre il matrimonio per forza coattiva giudiziaria per lo stupro , si contragga non offante il diffenso parerno, n. 4. Il consenso paterno si richiede per li maschi fino agli anni trenta, e per le donne , venticinque , n. 5. Si richiede il confenso paterno , ancorchè li figli rinunziallero all' eredità de' genitori , n. 7. Il folo confenio del padre, o di chi fla in luogo d' effo, si richiede non già delle madri, n. 8. Ma quando il matrimoDELLE LEGG I.

nio irrogaffe vergogna alla madre, e ai
congiunt , quetti han dritto d'impedirlo,
ap. 4 m. 19 p. 148. Anche li figli poffiono impedire al padre il contrarre matrimoni vergognosi, m. 20.

la validità degli sporfali , se non visto Matrimonii, o Sponfali fuori Regno contral'estio della custo dello singo, n. 8. t. si vientos con pere d. 1. 1.5 n. 5. 5. 1.4.4. Le cause degl'impedimenti canonici sono Matrimonii de' Militari si vientoso se sua del Ciudice Isico, n. 9. Non si costriaga con cressono la moglie ad unirsi col vi dieno efecuzione : l. 1. 1. 10 sp. 2

armonn de Antieri i Vietodo lenta i Vietodo le

Matrimonii occulti chiamati di Coscienza, si permettono in forza della Bolla di Benedetto XIV, roborata di exequatur: 1. 1. 16 sp. 3 x. 1 p. 146.

Matrimenii aimulati fono di cognizione del Giudice laico: 1.1.1.16 ep. 4.n. 16 p. 148. Matrimenii tra gli Educatore fuoi congiunti, e gli Educati, non fi possono constrare, e tutt'i contratti tra loro sono nulli: 1.11. 34.n.n.b. 175.

Medicare uomo o donna che sia non posfa fe non sia privilegiato, o approvato con licenza del Protomedico: l. 10 t. 2 n.4 p. 4. Niuno possa medicare se non sia esaminato, e privilegiato nel Regno, e dopo aver fludiato tre anni di Filolofia, e cinque di Medicina: 1. 101. 8 n. 1 2 e 3 p. 73. Medici devono medicare li poveri gratis: e se li medicamenti sono adulterati, devono denunciarlo alla Corte; perciò non vi sia società tra effi e li Speziali, li quali devono comporre le medicine coll' affistenza di quelli : si taffa la visita a' Medici : 1. 10 1. 8 n. 3 p. 79. I Medici non possono aprire scuola di Medicina fe non sieno efaminati, n. 4 p.75.

da facultà Medica si riputa per una delle più nobili, n. 7, i.l. Medici non pollono metter mano alle malattie chi-turgiche, n. 6, p. 76. Nelle provilit del Medici negli Olipedali si considerino nelle vacanze gli Straordinari; f. 10 t. 9: n. 3 p. 77. Nelle talle ed esigente delle visite de Medici e Cerusici procedono li Tribunali ordinari, non la Corte del Proincendicto. f. 10 t. 10 n. 12

p. 86, e 14 p. 37.

Memoriali a Red devono effere fottoferini da Prine pali, o Procuratori : 1, 9, 6.0. p. p. 3, Memorali decretani che la Gran Corte provveda di giulfitia, non rivocano gli ordini antercelenti: 1, 3, 1, 7, 2, 9, 51.

Li Maltrodutti non ricevado memoriali decretani ferra la data dello Scrivano di Mandamenti, n. 6 e 9 p. 32. Elponendo in emmoriali cofe falli p. paga ducati fei: 1, 3, 1, 20 m. 11 § 77 p. 310.

non si ricevano memoriali cofe da qualunque

Tribunale fenza proviita, § 78. Mercede agli Operaj V. Prezzo alle der-

raie, ed Operaj.

Merci e robe adulterate per annona e commercio non possono vendersi, nè lavorarsi sotto le pene comminate: 1. 10 s.

13 n. 1 p. 111 . Mereirici, ulandosi a queste violenza, si punisce colla morte: l. 42 1.48 n. 1 p. 160. Le violenze inferite alle donne , quando non vi sia pruova conviniva, si puniscono con indizi, n. 2 p. 161. Le donne forastiere scandalose si sfrattino dal lnogo: l. 12 1. 49 n. 8 p. 167 . Le meretrici non possono abitare vicino alle donne onelle, e alle Chiese : 1. 12 t. 50 n. 1 p. 168. Gli ofti , che mutuano alle meretrici, fon puniri, n. z. Le mereirici non tengano ruffiani , fotto pena d'effere bollate in fronte, e sfratiate, n. 3. Le medesime sfrattino dalla Rua Catalana, n. 4, 9 11 12 e 17, e dalla frada di Toledo n. 6 p. 169 . Le stelle non possono andare in sedia, nè in carrozza per Napoli, n. 5. Si abolifce il Tribunale delle meretrici , n. 7 p. 169. Il Giudice delle meretrici non pofla comporre delitti atroci, n. 3. Si vieta alle meretrici, ed agli ofti di abitare, e tenere quelle negli alloggiamenti, e taverne, n. 10 p. 170. Niuna donna libera possa camminare per Napoli dono un'ora di notte, n. 13. Non si tengano meretrici negli alloggiamenti, o camere locande in qualita di lerve , ne tali donne possano ienere locande, nemmeno giovani minori di 18 anni: non tengano donne a lor conto giovanette venali:e nelle pene stabilite si comprendono tanto i principali , che i mediatori , e lenoni , n. 14 e 15 p. 171 e 172 . Si atlegna il luogo di abitazione alle meretrici, n. 18. Si efenta il quartiere del Sangue di Crifto, n. 19 p. 173. E si wieta l'utcire da' quartieri destinati forto pena d'esilio perpetuo, n. 20. Si circoscrivono i luoghi di abitazione delle mereirici, e si delega la Vicaria, m. 21. Alle donne diioneile si allegna un luogo Separato , n. 22 p. 176.

Melle, nella celebrazione si preferifcano li Sacerdori cittadini alli Regolari del luogo, e quelli alli forafileri prefenii, e quelli a forafileri : I. s. 1, 9 sp. 4 n.

I p 96 .

Mezzani di Cambio non si eferciti quell' officio fenca privilegio, con altre ordinazioni intorno allo tiefio officio: L. 4. 7. 2. 8. 9. 102.

Mieinori che iono accaparrani dagli Antieri, mancando, ion puniti: 1. 5. 1. 12 2. 14 P. 213.

Migliorazioni ne' boni antichi de' Luoghi
pii possono farsi, per non essere nuovo
acquiito: l. 1 1, 21 2p. 1 2. 2 p. 201.

Militari godono il di loro Foro Militare Aggiunio nella maniera, che fiegue:

Dalia Real Segretera di Siaro e Guerra mi è fatta comunisata la fegorate So-vrana rifoluzione =: In proposito del Real ordine degli si dello fonorlo Luglio rintomo al dovere la Real Camera di S. Chiara detdere in giutilizia la quefitione miorat tra la Viteria civile, e li Camera di Camera di Pertirono del Pertirono del Real Sono del Verme , fra quali vi è il Tenonte Colonetto aggregato D. Franceco Sasso del Verme , ha rifoluto , e voule il Re, che per evitare in appresso le varie interpretationi , che fogliono dardi da Maguitata i Real ordini generali, relativi

al godimento del Foro Militare, ed al procedimento pelle caute degli Individui fottopolli alia giuridizione Militare . fi offervi per punto generale quanto fa tale materia fi trova thabilito nel Codice penale Militare imprello nella Real Stamperia l'anno 1789 col titolo di Or-dinanza di S. M. fulla giuridizione Militare, e fopra li delutt, e le pens della Gente di Guerra, fabilimento, che viene compreto nel principio di tal Codice alla prima parte capitolo primo, e secondo; A qual oggetto mi ha impollo la M. S. di rimettere, come eleguo, a V. S. Ill. la copia de' sudecti Capitoli per sua intelligenza, e regolamento. Nap. 9 Dicembre 1797 . Savevio Simonetti, Al Comme arto di Cam-

La copia de' Capitoli è:

# CAPITOLO I.

Delle perfone fottopofte al Foro Militare.

Articolo I. Essendovi finora state continue dispute sul godimento del Foro Militare, vogliamo che per togliere ogni equivoco lu quello affunto, fran foggette a tal Foro le seguenti persone, e non altre : I. Tutt'i Militari di qualunque grado, e claffe, addetti a ovalfivoglia Corpo, o parte del nostro Esercito di Mare , e di Terra , i quali fervono attualmente, e ferviranno in appreffo, e come tali hanno foldo dal raeno di Guerra, o di Marina, compresi anche tutti que' Militari , che han otte-: nuto, o otterranno il ritiro dal Real · Servigio col godimento dell' uniforme , e del grado Militare, o che fi trovano empiegati in qualunque altre carica diversa da quella dell' Esercito. II . L' intero Corpo della Milizia Provinciale del Regno di Napoli , quello della Milizia Urbana della Sicilia ( che goderà coffantemente il Foto della Guerra , fenza intermiffione , e non già la meià dell'anno, come prima ) e le Compagnie de' Naturali delle Isole adiacenti ai due Regni , de' Presidi della Tossa-Da, e della giuridirione di Longone . III . Gl' Intendenti ; deil' Efercito di Ind. Gen.

Terra, e di Mare, Commellari ordinatori e di Guerra, Contralori de' Regi Spedali, Medici, Chirurgi, e Cappellani addetti al Real Servizio Militare . ed Individui delle diverse Ufficine Militari, e della Tesoreria generale , impiegati in attual fervizio, o titicati da esso con espressa nostra licenza per giabilazione ottenuta . IV . I Provveditori , ed Affentisti di qualsivoglia ramo dell' Efercito di Terra, e di Mare, e le persone impiegate nell'amministrazione de'loro Afficati, con la circoftanza, che coftoro debbono godere del Foro Militare solamente pel tempo, ch' effi faranno al nostro Real Servizio, e per le sole cause civili , e criminali dipendenti da detti Affienti . Ma ficcome tali Affentisti kanno particolari Delegati, cost permettiamo, che per ora tali Delegati rimangono colle limitazioni, che appreffo & additeranno . V . Tutti gl' Individut impiegati all' amministrazione del Regio Fondo de' lucri ne' Reali Domini; dichiarando che per Foro Mili-tare de' dett' Individui s'intende la giuridizione della Reale Sopraintendenza del sudetto Regio Fondo, da godersi foltanto durante il tempo, che quelli ferviranno nell' accennata amministrazione, e per le fole cause civili, e criminali da effa dipendenti, VI.I Teforieri, e Percettori Provinciali, in qualità di Pagatori Militari. VII. I Conruttori, gli Artegiani, le Maestranze, gli Operaj, ed altri Impiegati, i quali fervono nell' Efercito, ne' Cantieri , Arlemali, Magazini, Porti, Fabriche d' ar-me, ed in altri Travagli Reali Militari ( pel folo tempo , che faranna al noftro fervigio ) putche i mentovati fogetti godano paga menfuale dal Regio Erorio a titolo di mercede di foldo , o di ricon pensa Militare, e st trovino potati ne' Registi de' Direttori, Lipettori, e capi delle corrispondenti ufficine. VIII. I Fornai, Macellai, Carrettieri, Mu-lattieri, Vivandieri, Albergatori, Trattori , Operail, Lavandaje, e. Mercatanti di ogni forta, i quali fiano del feguito dell' Efercito, o del Quartier generale, durante il folo tempo, che vi faranno addetti. IX. Gli Spioni in tempo, di . Gitt.

Guerra, i Reclutanti per l'otreze Eitere. i Seduttori , e co nplici celle diterzioni de' Militari, e de' Servi della pena, e chì ha corritpondenza co' nemici, o altra Gente folperta di qualfivoglia flato , v condizione arreftata nell' Efercito, nelle Guarnigioni, o nel Campos X . Gl' Incendiari, e Ladri de' Quartie. ri , de' Magazini di viveri, e di gnerra; degli Edifizi, e degli altri luoghi Militari , qualunque fia lo flato, e la condizione di tali Rei . XI . Ogni perfona di qualfivoglia grado, e condizione, che attentalle alla fieurezza delle Truppe, delle Piazze, e di altri Siti Militari , o congiuraffe contro i loro Comandatti , o infultaffe Sentinelle , Salvaguardie, Pattuglie Militari, ed ogni altra parte di Truppa, o facelle reliflenza alle arme Reali . XII. Le mogli, e i ferviceri falariati di qualunque Individuo godente il Foto della Guerra, e i figlipoli di tal Individuo, purche convivono con lui forto un iffeffo terro.

XIII. Le Vedove, i Pupilli, e gli Orfani de' Militari, la prima durante la

Vedovanza, e gli altri fino all'erà de'

dieciotto agai compiti. XIV. I Gindi-

ei, ed Individui di qualunque Tribuna-

le, o Corte Militare de nottri Domini.

XV . E. i fervi della pena di qualunque

elaffe . co' loro Cuffodi -Articolo II. Comandiamo espressamente che niun Tribunale Pagano erdifea di procedere nelle cause artimenti al Foro della Guerra: che le inibitorie, o ortàtorie (pedire da' Tribunali Militari fi adempiano da' Pagani all' iffante, dolla facolià di potere rappresentare a Noi le eagioni in contrario dopo tale adempimento e che qualora la Real Camera di S. Chiara foffe nel cafo di decidere qualche questione di Foro inforta fra' Tribunali Militari e l'agant, debba fempre deciderla fecondo la lettera della nuova ordinanza, e nalle litte, e confulte citarae gli Articoli corrispondenti. Articolo III. Se nelle cause civili , o criminali, che spettano al Fero Militace vi fosse l'interesse; o la complicità .d

Individui Pagani, vegliamo che'l folo

Foro Militare proceda in tali cause con-

tro tutti, rimoffa oga ingerenza di qua-

lunque altro Foro, quantunque privile, giato, eccerto i cafi, che fi fpecificharanno nel Capitolo della Procellura Militare.

#### CAPITOLO II.

Delle coufe de' Militari, nelle quoli fi

Articolo I. Saranno giudicate dal corrispondente Foro ordinario le seguenti cause passive degl' Individui godenti il Foro della Guerra, e noo altre, ma cen la fola eziene reale, quando quet' Individui non veniflero confeguari al fudetro Foro ordinario, come fi disk qui fotto . I. Tutte le caufe relative & commercio, e negoziato di qualunque genere , purche non fi tratti di materia degli Afficati Militari, e ad amminifrazione ed efercizio di uffizi civici , e di ogni altro impirgo ind pendente dal ramo di guern . Il . Le caufe civili de' debiti contratti prima dell' epoca del godimento del Foro Militare, e quelle di ogni altro genere, introdotte prima di tal tempo ne' Tribunali Pagani; con is circultanza che dovendoli procedere ad azione perfonale, il reo convenuto debha confegnarfi al Foro ordinario , e poi reitirurfi al Militere quendo avrà egli pagate, o accomodato il debito . o la pendenza , purche non fia della claffe de' Bath Ufiziali , o degli Ufiziail . o di qualli confiderati come tali , o di altre persone qualificate, addette al ramo di Guerra, o de' Servi della papa : ne'quali cafi è noftra volonià che , non abbia luogo tale confegna , ma che · fe ne faccia relazione a noi per via del Ministro della Guerra , e se ne arrenda la rifolia . III . Le caufe di delitti importanti pena affintiva di corpo, commeffi prima della fuderta epoca : ben intefo che gli accufati di tali delitti, fe non fono-della claffe eccerruata nel paeagrafo amecedente , debbano fubito - confegnarfi al Foro ordinario, e quindi restituirsi dopo finito il giudizio al Servizio Militare , fe rifulrano innocenti , ed anche dopo terminata la loro condanna, se quelta non abbia ad esti ir-

rogata infamía: ma fe fono della detra chiffe, vogljamo che fi rapprefenti a Noi per la via di Guerra, ad oggetto: di rilolverfi quelche convenga. IV. Le foedizioni de' Preamboli per credità. V. Le contefe per li sfratti delle cafe in Najoni. VI. Le caufe feedadi. VII. Et cutte le caufe civili per deblit Fifcati del runo collico.

Articolo II. Ördenismo che l'efecutione de giudicati del Tribosal l'appai nelle caule civili costro gli Individui Milinari i non confegnati alla giurdizione di derri Tribusali ; fi faccia fempse coli intelligenza, e col braccio del contigonadenti Superiori Militati, e che fa mai sulla fi e coli precedentemente avvi- fo a Noi pel casale del Minisho della Guerra, e fe ne artessa la rifulta .

Milizia: i Capitani d'armi, e cavalli leggieri non poffono prerendere bagaglio dalle Univerlitä, ma la Fanteria folamente : 1. 7 t. 5 n. 1 p. 27 .- St ithituifee Marina del Regno contra il Turco, no 2' p. 28 : Si fibilikoso gli alloggiamenti perpetui , #. 3 . Comodi che devon darfi dalle Università alla gente do awmi, e cavalli leggieri, v. 4. Conferma' delle Ordinanze, #. 5. Si aumenta la Cavalleria leggiera della ngova milità zia, m. 6. Le genti d'armi e cavalli leggieri non fieno moleitari per le armil non vietate, e veffitura, n. 7 p. 29 . le Università dare alloggiamento alla Cavalleria legglera, n 8 · 11 Maestro-di Campo non posta dar l'eenza di portar daghe, n. 9. I Vaffalli del Re pon postono militare fuori Regno fenza ficenta, n. 10. Riforma della nuovali Milizia del Batraglione, n. 12 p. 32 : Indulro per quelli che si assenzaro alla goerra , n. 15 p. 34 . I Soldati , termis! mate il fervizio, non peffono effer aftretti ad efercizio vile, e dorante il fervizio non posiono effere carcerari per debiri . fe non ne' cafi eccerruati , n. 16 . I Soldari non vadano per Napoli più di due infieme ; non' metran mand ad arme'; non camminino per la Città dopo un' ora di nome; che non fogga-

no ; che non lafe no la Campagnia ed affentarfi in altra; che non laicino la? bandiera e'l presidio; che i ereati deeli Ufiziali non affentino foldati; che gli ufiziali non fi prettino foldari; e che i venditori de' commestibili non piglino pegni da' foldati , forto le pene contenute, m. 18 p. 35 . Si annuilano i guidatici per fervire alla guerra , n. 19 p.: 36 · Non fi ricevano per foldeti i capidi famiglia, n. 20 . Non godano franchigia i foldari fe non prefentano oguianno alle Univerfità fede della Scrivamia di Razione di flar chiari colla loro piazza in affento, n. 21. Non s' impedifca d'introdurre commefibili ne' quartieri da' foldari : niun foldato ferva a particolari , ne fatighi in botteghe , n. 26 2. 37. Tuet' i foldate fi ritirino a quartiere a merg'ora di norte; e niuno d'effe eferciti il mestiere di Artista, n. 27 p. 38. Regolamento dell'assistenza che deb. bon avere le trappe marciando per la Regno di Napoli i m 32 p. 394 fftruzioni per la franchigia della gabella ful'orzo ed avena agli Ufiziali de' State Maggiori , e della Guarnigione , ed a' Minifiri di Guerra : m. 32 p. 50. Se vieta a' Marinari ricevere fopra qualonque naviglio alcun foldato fenza paffaporto, n. 34 p. 54. Reale Ordinatza-che le Università debbon prender copia? de' paffeporti de' foldeti che tranfitano . a quali fon tenuti dare il semplice alloggio , e dichiarare con attellato la loro condotta che devono prefentare al loro Comandante; e non portando paffaporti; fi esreerino e fi avvifi al Prefide : occorrendo (pela , fr facela con ordine del Governatore locale, dopo vifo Il paffaporto: e'l ricivo del Comandante della partita col vifto buono del Governatore, fi prefemi dogli Amminiftratori nell' Officina de' conti fra quattro mefi per effere reintegrati : qualun que frein fi freeffe contra it preferitten di una nonta Milizia Penvinciale di Nazionali composta di 120 Compagnie di 125 uomini per ciaschedona : il nomero di quelle nafcerà dal numero d' individui di eiaschedung Università : ogni-Compagnie avrà il fuo Capitano co' Z 2

fuoi Subalterni, un dato numero di ef fe un Ufiziale Superiore, e quefti un Generale : la fcelta di quella Milizia fi farà in un di fettivo dalla peringa incaricata coll'affirtenza de' Sindaci, e del Governatore locale; taranno preferiti i volontari: non fi ammettano i minori di diciotro anni, ne i magg ori di trentalei, gl'indiziati o proceffiti per delitti . gl'infami o per delitto o per mefrere : 5 ammertano come volontari .. ma non aferitti per fcelta il cherico . il dottore e suo figlio, il notaro, il serufico, lo fpeaiale, l'argentiere, lo flamparore, il possidente di ducati 400, lo findente, e l'elercente di quaiche ufizio di giutizia, l'impiegaro in fervizio dell'Erario Regio, 1 fabbri di lana e feta, armi, falnitro e polvere, e di ball'menti , e "I marinaro di legni : il tempo del ruolo militare di effi larà di dieci anni, e volendo paffare ne' Corpi de' Reggimenti, farà accordato con alcuni vantaggi : la rvita annuale di esti durerà otto giorni nella staggione propria, nel qual tempo confeguranno, il Pre ed il Pane folito: di quello ruolo fe ne faranno quattro copie , una farà preflo ciascun Capitano, un' altra dell' Udienza i rovinciale , aftra del Generale d'effa Milizia, ed altra della Senre veria di Guerra : ogni foldato darà il g pramento di fedelrà, ed avrà un certificato soscritto dal Capitano e dal Prefide, che indicherà il suo nome, cognome, età, e'i giorno ascritto al ruo-lo per godere de' privilegi annessi di prerogative, vantaggi, elenzioni del foro Militare infieme colla fua moglie e figli non emancipati : nelle Provincie faranno i Presidi con un Affessore che procederanno come delegari contra il foldato accufato in prima illanza : nelle informazioni affitterà fempre un Ufiziale della fteffa Milizia che il Prefide dettinerà : in grado di appellazione paf-ferà all' Udienza dell' Efercito t fe il delirto porterà pena affittiva , potranno eli Ufiziali Regi e Baronali arreflarlo . e darne parte al Preside; ma se l'arrefto fi face:a per privata peffione , o fi winffero fevizie , faranno privati dell'; impiego e punitic i delitti che l'esclu-

dono dal foro Militare for quelli eccettusti nella pram 20 de Militibus, come pure i devitori del R. Erario, o i delinquenti di frode alla Reale Aziena da: goderanno ancora i loro padri elenzione di alloggio e vetture nel paffaggio delle Truppe; il tettarico di carl ni dieci: in ogni due anni avrà il foldato una regolar iicenza di quattro mesi per paffare nel proprio paele, n. 36 p. 56. Niovo Piano della Milizia Provinciale istruttivo per li Prefidi , n. 37 p. 6t . I foldati che commettono delitti godono. il beneficio del confugio per que' cafi nel Concordato espreili ; ma che deboa giovargli foltanto per elentarli dalla pena di morte , mutilazione di membra . e dell'infamia, fuor delle quali tre pene s'infligga loro il proporzionato cafligo , n. 38 p. 64 . Reali Litruzioni per la Magistratura e Milizia, che sia l' una e l'altra vicendevolmente rispettata : avvenendo che qualche Ufiziale commetta nel Castello Capuano delitto fia lecito al Magistrato di arrestarlo : delinquendo avanti altro Magistrato che non abbia forza . lo intimi d' arrefto in nome del Re: un foldato commettendo qualche eccetto per ittra la, fia lecito al-, la famigita armata del Magistrato di, arreftarlo : l'Ufiziale polla tenera cuitodito coll' arma impognata fino all'avviso del Pichetto: trovandosi in uno degli azzardi un Ufiziale il quale domandi la confegga del reo, debba darfi con l'arto della confegna : noffano carcerarfi paelaui ne' quarri ove abitaffero Ufiziali : non però ne Palazzi di Ufiziali della Piana Maggiore, dove vi fosse p.cchetto, ovvero ordinanza, fenza los faputa : incontrandofi ese utori de' Magiltrati con patruglia militare, li primi debban cedere il luogo alla, feconda . n. 39 p. 65 . Li Miliziotti non pagano diritto per le fedi di perquilizioni, n. 40 p. 68. Ordinanza M litare dell'anno 1783 : Degli Ufiziali Generali Comandanii un Efercito con facoltà di comandare nella frontiera, e degli Ufiziali Comandanti e impiegati in una Provincia, cap. 1 p. 68 . De'Governatori delle Piazze . cap. 2 p. 69 . Degl' Ispettori in capite. Epettori particolari , Brigadieri Comandenti di Brigate, e Ufiziali Generali impiegati nelle Piazze, cap. 9 p. 71 . De Tenenti di Re nelle Piazze, e degli altri Ufiziali dello Stato Maggiore di effe, cap. 4 p. 73. Del fervizio che gli Ufiziali Superiori delle Tsuppe dovranno preftare nelle Piazze, cap. 5 p. 75. Degli Ufiziali del Corpo Reale, cap. 6 p. 77 . Del fervizio delle Truppe nelle l'inzze, cap. 7 p. 81. Dell' ordine da offervarfi nelle Piazze per comandare nelle medefime il fergizio, cap. 8 e. 84 . Dell' ordine da offervarfi ne' Reggimenti per comandare il fervizio che debbono preitare , cap. 9 p. 89 . Deil' Affemblea delle Guardie, e dell' Ispezione della sarata delle medesime . cap. 10 p. 95. Del fervizio delle Guardie ne'lore Potti, cap. 11 p. 96. Della Gran Guardia, cap. 12 p. 109 . Delle Guardie alle Porte, e de Polti principali dell' interno della Piazza, cap-83 p. 115. De' piccioli Polti interni ed esterni , cap. 14 p. 124. Della Guardia che la Cavalleria dovrà fare a cavallo o a piedi, cap. 15 p. 126. Della Guar-dia che dovrà farsi dalla Truppa del Corpo Reale , cap. 16 p. 128. Dell' Ordine e del Santo , cap. 17 p. 129 . Della Ritirata, cap. 18 p. 133. Delle Pattuglie, cap. 19 d. p. Delle Ronde, cap. 20 p. 137. De' Dillaccamenti di Guerra, e delle Paritte, cap. 21 p. 143. Dell' Affembles delle Trappe , e de' cafi d'allarme , cap. 22 p. 145 . Degli Onori Militari , cap. 23 p. 148 . Degli Oneri Funebri, cap. 24 p. 154. Della Diffribuzione , cap. 25 p. 157. Delle Rivifte , cap. 26 p. 158 . Degli Eferci-2j delle Truppe, cap. 27 p. 161 . Della Pulizia e del bnon governo delle Piazze, sap. 28 p. 162 · Della pulizia, del buon governo, e della disciplina delle Truppe nelle Piazze, cap. 29 p. 168, Della disciplina, e del buon Governo interiore delle Brigate, e de' Reggimenti, cap. 30 p. 172. Della precauzione da prenderfr nelle Provincie, e nelle Fiarze per prevenire la Diferaione, cap. 31 p. 197. Dell' arrivo delle Truppe nelle Piazze, sup 32 p. 202 . Dello fishili-mento delle Truppe 'loro Alloggi, cap. 34 p. 215 . Delle Truppe che paf ferenno per le Piazze, cap. 35 p. 217 . Della partenza delle Truppe da una Piazza , cap. 36 d. p. Dell'ordine marciando nell'interno del Regno, cap. 37 p. 221 . Degli Oipedali , cap. 38 p. 229 . Delle Prigioni , e de Catabozzi Militari, cap. 30 p 232. Degli emolu-menti delli Stati Maggiori delle Piazze, e delle Cantine, o elenzioni accordate alle Truppe, cap. 40 p. 234. Della confervazione delle Fortificazioni e degli Edifizi Militari , cap. 41 p. 235 . Delle Milizie Civiche o Urbane, cap. 42 A 226 . De' Quatrieri, e delle Città aperie, cap. 43 p. 237 . Delle Cittadel-le, de' Forti, e de' Cattelli, cap. 44 pi 228. De' Sigilli e degl' Inventari degli Ufiziali dello Stato Maggiore delle Piazze, esp. 45 p. 240 . De' Configli di Guerra, cap. 46 p. 24t . Delle Efecu-zioni, cap. 47 d. p. Modelli de' Rappo ti, cap. 48. p. 142 . Per le voci iparfe di proffirm attacchi ed infulti ofbili ftranieri contro il Regno fi allestifee la gente atta alle armi per la difeia dello fleffo, n. 44 p. 251 . Li Fucilieri di Montagna non maroino fenza paffaporto, che debbano effore alle Univerfità n. 45. Occorrendo, anche i Miliziotta vadano in perfecuzione de' malviventi . n. 46 p 292. Per le artuali circoftanze di guerra is ordina nel Regno la leva di ledici mila reclute per l'Efercito . la formazione di Truppe Volontarie aufiliarie, confitenti in fetfanta Battanlioni di Fanteria, e venti Squadroni di Cavalleria; e'l senerft pronta la gente atta alle arme, allestita fin dall' anno-1792, n. 47 p. 253. Per li biloeni dello Stato fi afcrivano per Soldati ne' Reggimenti i rei di oza cidi a riffa non qualificati, di ferite, e di afportazione di arme proibite, n. 48 p. 257. Li matrimonj contratt: per efenta-fi dal ferv.z.o militare, non i npedificono di effer pofi li Spofi nelia buffola, n. 49 p. 258. Li Soldari non hanno paga m nire tono prigionieri di guerra: li Soldati hanno la franchigia ful pane ed altri commeflibili, e in l'orzo per i loro savalli : fon renuti pagar le collette per li beni. eccetto per gli alleggi e contribuzioni

181

firaordinarie : quelli della nuova milizia son franchi della tella , non dell' induilria : quei che possedono ducati 400 non si ricevono per Soldati: li Cavalieri di abito Militare con fono immuni da' peli filcali , fuor della resta : quando e quali aliri godono franchigia, n. 50 p. 250. Li rei carcerati non poliono arrollacfi alla Truppa, ap. 1 n. 2 p. 260. Li Sindaci non offervando l'Ordinanze nell' elezione de' Soldati, fervano effi di persona, n. 5 p. 261 . Li Commesfari di Guerra, invigilino sopra qualunque opera fi faccia per conio del Re , specie, non in denaro, n. 7. Fuor della scoppetta, bajonetta, e spada, li Militari non pollono portare altre armi , n. 18 p. 262. Li Miliziotti non portino armi, se non nel regal servizio, ». 26 p. 264. Per la franchigia, abbino li Miliziotti catlini dodici l'anno , e pachino tutt'i peli civici , n. 33 p. 265.

Mailfri-aggiunti, non si da per esti nota di sospetti: il Presidente del S. C. dan-do zegiunti debba prenderti dalla secon-do segiunti debba prenderti dalla secon-daris fra quindict giorni past ental-sen: gli aggiunti socome ordinari; degli aggiunti socolidarano come ordinari; degli aggiunti non si possa appellare, ricidamare, o dire di nollisti; fotto pretesto di domanda di aggiunti non s'impedisci il corsi della calosi. L. 11. 8.

( V. Espulsione de Francesi nel di più )

8 7. 4 9 1 4 6 7. 65. Ministri che han fatto da Fiscali nell'efame a difela de'sei, non fono impediti a votare : 1. 12 t. 4 m 21 pi 26., In affensa del Fiscale avendo un Uditore fatto da Fiscale nel formate gli atti ordinatori , può votare nelle decisioni delle cause, n. 27 p. 27. Un fot Ministro con l'intervento del Fiscale può foedire tutti gli atti ordinatori in tutte le cause criminali, anche ove sia pena di morte, galea, o relegazione: fare i decteti definirivi nelle canfe di delitti leggieri non eccedenei l'efilio, e fpedire tutte le citazioni ad informandum O' capitule, O ad forjudicandem, nelle cause così ordinarie, come delegare, n. 31 g. 28. Due Minifiri delle Udienze poffono ipedire tutte le caufe criminali ordinarie e ffraordinarie , fempre che non si venga a pena di marte, n. 36 p. 29. Ministri aggiunti intervenuti nella disusta Appiunta sione delle prime nullità, debbano ancor intervenire nella discussione delle se-

conde. Palazzo 11 Maggio 1776. Carlo Demorco. Al Presidente del S. C.

Ministri decadi nella di loro Roota non agginara cedano il logo a Ministri più antichi, o anche di rango magnore , secondo la coritane offerenza de Tribunali: nelle altre funzioni il più antico debba però precedere al nuovo. Palarost 14 Dicemity 6. Carlo Demarca. Al Pro-Reggeria della Vicaria.

n. 6. Le fraschigie a Soldati fi dian in. Miniliti impediti, trattandoli di meto in. Aggiunta peccie, non in denaro, n. 7. Fuor del. la feoppatta, bajonatta, e fgasta, li Militari non poliono portare altre armi ; n. 18 p. 265: I Millitotti non portinere escripti per fare l'ordinario informo. Intercenite per fare l'ordinario informo.

marco . Al Caporunta Salomone , e Con-

Minori che delinguono entra l'arbitrio del Giudice nella punizione di effi, confideratene la qualità, e le circoltanze : l. 12 r. 34 m. 1 p. 135. Minori che commetton furri fon puniti : l. 12 r. 56 m. 3 p. 200 .

Misoro, si abolisce questo dezio, o sia deltto di miglioria su l'estrazione delle manifatture, e si carica l'equivalente su di altri generi di derrate, con muova Teriffis: l. 4 s. 7 n. 77 p. 275.

Mifora: I merci che fi vendono a mifura, pagano per la prima volta un coto diritto: I. 4. 8 n. 114 p. 332. Le vittnaglie devono mifurarfi al tumolo della Corte mercato n. 115.

Mifora, V. Pest e Misore.

Misoratori delle virtunglie non postono esigere il diritto del rornese a tomolo, se
non quando misurano: 1.10 1.13 n. 5 p. 17 4.

Molini. Li terreni che ricevono, benefico colla demolizione di qualche molino, i padroni di quelli fon tenuti fodisfare il prerzo del molino diroccato: 1. 41. 2 m 102 Pi 153.

Monache di Monasteri, viuno accoli nelfe-porte, runte, e grate, di quelli senta licenza dell'Ordinario: Li 12, 17 no 1, p. 149. Non si facciano finelle ed afticibi per guardare me Monastri di Monache, n. 2. Si eccettuano i parenti ed alcuni persona di accostavi ed cutraviy, n. 3, p. 150. Prima degli

anni ventuno le Monache non policino fare Professione , n. 6 p. 155 . Le P.rsone Reali e le Fondatrici possono entrare ne' Monaftert , ap. 4 n. 1 p. 159 . La Curia non soffa vietare a geoitori e congiunti parlare con Monache loro ne' tempi non proibiri , n. 2 . 6 . Neil' ommettersi educande fi offervi la fondazione , n. ? . Le Monache poffono rivocare i loro Procurators a lor piacimento , n. 4 . Li Saperiori Folitici e Militari caffighino i loro Sudditi del parlare colle o onache . n. 5. Gli Ordinary postono protbire il parlare con enlure ferenda , non haia fenientia , w. 6. Follono ricevers Monache tenza dote , pagandoft gli alimenti , #- 7 e 13 p. 160 . Si ricevano tante Monache quante il Monaltero può mantenerne , n. 8. Le annaie di livello rifervate dopo la morte delle Religiose, non sono comprese nell'ammortizazione , #. 9 . Nelli parlatori non fi permettano prioni: la porta etteriore della Claufura fi chiuda all'ora 24 , l'interiore non fi apra fenza licenza del Vescovo , for delle perione di primo e secondo grado: fenza l'eenza del Vescovo niuno parla con Monache : queste non calino alle erare lenza permeflo della Superiore . m. 10 . L'nicire dalla Claufura per curarfi , non fi da exequetur alli Referitti di Roma , fenza fentiris l' Ordina-

tio. E. 11. M.naci, profciolsi da' Capitoli, e Generali effert, fr mantenghino in Congregarioni Nazionali , e Provinciali , e leggetti nella spirituale a' Vescovi : abbmo la primiera forma : elegano i cuperiori nazionali ne' Capitoli , previo il permeffo Reale , e la conferma : ed eletti , fi prefentino a' Velcovi per ottenere la giuridizione fpirituale : 1. 1. 1. 17 m. 4 p. 150 e m. 2. ap. 2 . Si abolifcono li Superiori etteri : guetti fian speti pazionali : la veftizione e fludi fi facciano in Regno, n. 5 p. 152 . La professione monattica fi faccia dopo gli armi ventuno, #. 6 p 155 . Li Religiofi di S. Francelco non efercitino cariche laicali, anche preflo de' Sovrani, ap. 1 m. t. Li Religiofi mendicanti non postono acquittare legati , n. 2 p. 156.

Li Cappuccini non poffonn aftringere le Università al pagamento della limofina annuale , perchè non han dristo di acquillare, n. 3 . Il fimile per li Riformati, n. 4. E l'ifteffo per li Offervanti, s. 5. De' Religiofi non fi aprino le letrere da' Superiori , n 6 . Riattandoù le Chiese Parocchiali, si amministrino li Sagramenti nelle Regolari, m. 7 . Eilendo queite coadiutrici de' 1'arochi, n. 8 . Si vieta a' Monaci il temer careers orride , n. q . Li Monaci non poliono effere elecutori tellamentary, w. 10. Li Regolari debbon preftare git alimenti a'loro Benefattori . e d.fcendenti poveri , # 11 . Li Religioli lecolarizzati , facendo rinunzia fu s bens in tempo deila professione , fix waiida, ma hanno dritto fur eli alimen. ti , qualora non vi foile riferva lu la proprietà , n. is . E' proprio del carattere dei Veicovo inv gilare fu la dife? plina monaitica , n. 13. Li Conventualt di S. Francesco ellendo proviiti di bent , lor ft wieta il queituare, n. 14 . Li Regolari non pollono elercitare impiegh: ecclefiathet fuor del Chioftro . quando non fieno dottorati , m. 15 . Religioli laici possono effer Medici e Cerulici , n. 16 p. 157 . Nelie affiliazions se' Conventi , li cittad:ni fi preferifcoco a' foratheri , m 17. Li Frati mendicanti non queltuino per l'aje , e trappeti, ma per le cafe, n t8. Neile controversie di elezione di Superiori Regolari , il Giudice fia l' Ordinarlo , n. 19 . Li Fratt Beneventani fi confiderino come eiter: , w. 20. La carcere de' Frati fia una tienza cualodita , e trarrandoli di delitto grave, fi proceda col voro di Affeliore laico , w. 21 . Sia libera a' Regolari l'elezione de'l re Superiori sp. 2 s. 1 . E a' Superiori il fitture f audditi ne Conventi, n. 3. Li Superiori non fi depongano fenza proceffo . n. 4. Nè togliero le cariche di fatto , s. 5. All' Abate Titolare Benedettino con l'uio de' l'ontificali fi devono torre le onorificenze , anneile alla d'gnirà , z. 7. Si offervino le Kegole di S. Franceico, e le utruzioni, che fi danno, ap. 6 #. 1 p. 161 . E le limitazioni . n. 2 p. 162.

derinato l'er darfi fine alla controverfia agitata con ecceffivo calore degli animi tra P.P.Conventuali, ed i P.P. Offervanti, e Riformati in materia di precedenza nelle proceffioni, ed in altre pubbliche funziont, ho riportato alla intelligenza del Re la confulta di V.S. Ill, de' 9 del passato Febbrajo su questo assunto. Nell'esame però di tal questione S. M. ha avuto presente la Sovrana fun Real Rifo uzione del 1778, con cui per punto fillo e generale fu determinato, che la precedenza de' Frati melle pubbliche funzioni regolar fi-debba dall'antichità dell'approvazione del respettivo loro Isituro . Ha ravvisaro che l'Illituto dei P. P. Conventuali fu approvato da Innocensio III nel 1210, e quindi confermato da Onorio III nel 1222 ; ed all' incontro l'Iftituto de' P. P. Offervanti ebbe la fua approvazione del l'apa Eugenio IV nel 1445, vale a dire più di due fecoli dopo . Fimalmente ha confiderato che la Bolla di Leone X , con cui fu dato a' P. P. Offervanti il privilegio della precedenza , non fia flara ne mai accerrata , ne munita di Regio placito in Regno . Quindi la M. S. ha dichiarato di effer ferma pella Sovrana sua Risoluzione del 1778, e comanda che quella eleguir si debba nella presente controversia , e fecondo questa darfi la precedenza a'P. P. Conventuali, il cui Iffituto nella fua approvazione è più antico di quello de' P. P. Offervanti , e de' Riformati. La qual Reale Rifoluzione nel Real nome partecipo a V. S. Ill. per sua intelligenza e norma , e per comunicaria a' Superiori rispettivi de' Conventuali, degli Offervanti, e de' Riformati così di quella Capitale, come del Regno per lore comune notizia, e per l'offervan-22 . Palezzo 7 Aprele 1781 . Carlo Demarco, Segn. Delcagto della Regale Giuridizione .

Monaci e Regolari lecolarizzati napoletani godono tutte le grazie accordate al Clero napoletano : 1.4 r. 17 ap. 3 n. 1 p. 159. Li fecolarizzati possion ricevere nomine di Cappellanie laicali ,

Mondezzari , li quali non gettino immon-

dezza ne' luoghi de linati, fian fruffati : 1. 8 t. 15 n 104 p. 299 . Istrazioni per purgare Napoli dalle immondezze . . 105 . Non fi buttino immondezze nella lava quando piove, no 106 p. 300 . Non fi getri terra nelle lave quando piove , n. 107 . Ogai giovedì li fcopino dagli abiranti le sirade di Toledo , e di S. Spirito, e le sopra firade ; a. 10 8. Non fi gettino vali immondi nella marina di Chiaja , n. 109 . Si stabilise pena per quei che carreggiano terreno con carrette, o thuoje, e lo fanno cadere per le ilrade , n. 110. Le immondezze nelle pubbliche ftrade rendend l' aere mal fano, fi buttino in campagna, e i Governatori locali ne fieno responsabili , n. 118 p. 212. . Non fi gertino immondizie intorno al Palazzo della G. C.: 1. 13. 1. 38 n. 5 p. 141. · Moneta , V. Tolatori di monera, e falla moneta.

Monizione a feutenza spedita che sarà, si porti il processo al Commellario, e nel Sabato si allissimo se cause spediende nella sertimana seguente: 1. 21 2. 8 11. 8 5 7 p. 69.

Monte frumentatio si erige per soccosso della semina, assegnandosi per fondo i frutti delle Chiese e de' Benesio; vacanti, e gli spogli de' Vescovi: 1. 1 1. 7 n. 7 p. 47. Piano per quello Monte, n. 8 b. 49.

Monti pit frumentari, gli Amministratori di esti nulla esigano per lerianovazione delle politzee, ne dilatton l'eszzioni, nel facciano escompati senza il Tribunale Misso i. l. z., 11 np. 7 nr. 7 p. 122. Per lo grano che si accredenza a coltivatori si esigga solo mezzo stoppello a tomolo, nr. 9.

Monti pii lakali fon foggetti al Foolicalet, I. I. 6. 6. 4. 7. 9. 18. 4. Allo littlo e non al Tribunale Naio appartengono le cause delle elesionistepie delle elesioniste elementario elesioniste elementario elesioniste elementario elementario

firazione e reddizione de' conti de' Monti pii , m. 6. Monti addetti ad opere pubbliche e di pietà pollono impregare gli avenzi delle rendite : l. 1 f. 11 ap. 7 m. 8 p. 122.

Monti e Banchi pubbl.ci , il pignorante foffre il foio danno della perdira della roba fenza rimborzare alcuno del prezzo dei pegn, meno venduto: l. L e.

11 ap. 7 n. 5 p 121.

Moratorie fi concedono con cauzione di pagare scorso il tempo flabilito: 1. 2 t. 12 m. 64 rito 287 p. 242 . Non fi concedono guidatici , moratorie , e lopraffefforie contro a'cittadini napoletani, n. 66 cap. 20 p. 246 . Non fi accor. dino moratorie a' foreitieri contro Napoletani, ma tra quelti, n. 72 cap. 37 p. 251 . Li debiti per caufa di alimenti non vengono compresi nelle moratorie:

I. 11 1. 40 n. 7 p. 189. Moratorie V. pure falvaguardie, Patrimoni dedotti, e Cellione de beni . Mulattieri e Salmatari devon portare den-

tro Napoli i loro animali per la cavezza: 1. 10 t. 26 n. 6 p. 195.

Muli, non si faccia di questi uso nelle carrozze : 1 10 1. 25 m. 1 p. 194 . Ne tenerfi fenza merco, n. 2.

N Apoletani abitanti nel Regno godo-no varie immunità per ufo e famiglia loro , come d dazi e gabelle , d'alloggiamenti , peli Filcali , per le mercanzie e fimili : i Napoletoni altri fono originari, altri per privilegio: come si acquista la cirradinanza , e come fi perde; e qual vantaggio ad effi reca: 1. 5 s. 4 n. 18 p. 62 . Li cirtad ni de' Cafali di Napoli godono l'istessa immunità de' Napoletani , n. 40 p. 66 . Gli Espositi dell' Annunziata son franchi nel Regno come nati in Napoli, ma non i loro figli, w 44 . Li Napoletani non pagono bonatenenza nel Regno per le annue entrate, ma foio per li flabi-H, n. 72 p. 69 . Li Napoletani fono efenti da pagamenti ancorchè per cagion d'impronto, n. 96 p. 72 . I Napoletani per privilegio del Re Ferdinando I nos inggiacciono a' peli che s' impongo-Ind. Gen.

no nel Regno , ma al pagamento d Fiscali, n. 97 . I Napoletani son franchi in tutte le Terre del Regno, come i di loro cittadini, s. 98 p. 73 . I Napoletani son franchi nel Regno come i cittadini di qualfivoglia Città, e maffimemente come i Capuani e Liparoti, n. 99 . Son franchi , anche nelle Terre de' Baroni per le mercanzie che contrattano , di tutt' i diritti , dazi , palli, scafe, dogane, e di ogni altra gabella al pari de Capuani e Liparoti, w. 100. Elli possono mercantare per sucto fenza opporti verun privilegio che lo vieti . n. 101 p. 74 . Godono della franchigia anche neile Terre demaniali per ufo e per mercanzia, n. 102 . Per l'efenzione da' pefi de' tlabili fi offervino li flabilimenti de' Re Aragonesi , m. 103. Napoletani V. Immunità de' Napoletani .

Navi , li coffrattori di quelle iono immuni per li materiali: 1. 4 1. 8 n. 72

P. 327. Naufragio, colni che rapifee roba naufragata, vien punito di morte : l. 12 t-

67 m 1 P. 222.

Naufrio, V. Ammiragliato. Neutralità nelle circottanze presenti di Europa ( A. 1778 ) della Real Corte di Napoli : niun fuddito fi arroli ne' bastimenti delle Nazioni in guerra, venda, o armi in corfo per conto delle Nazioni belligeranti , imbarchi per effe munizioni da guerra, Marinari, o Soldati per loro fervizio, nè prenda parte ne detti armamenti , ancorche fuori li domini del Re: 1. 2 1. 7 n. 1 p. 6.

Nabili non fi commettano a quefti fervi. zi indecenti : 1. 6 t. 5 n. 3 p 37 . ( Il di più V. Tribunale comperente per le cause di reintegrazione de' No-bili a' Sedili . )

Nobiltà rrchiesta per i Cadetti della Mill-212 , e reanifiti : 1. 7 t. 4 np 2 n. 1 P. 265 . Per conofcere li requifiti della nobilià generola, il Re delega la Real Camera di S. Chiara, n. 3 p 268. Al Collegio de' Militari fi ammetton anche i figli de' aelani , concorrendovi li requifiti di Nobilià , n. 4 p. 269 . De' Volontari del Battagione Regul Ferdinando, li figli de' Capitani in fu , e de'paelani nobili , pofiono avez pianre di Cadetti ne' Reggimenti' Nazlonali, n. 5.

Nobiliá, né defirit debba dagl'inquifit dedurfi quella qualità nella prima, o fecuba titanza: 1. 12 1. 96 m. 6 p. 218.
Nomina de' tellimoni, non avvalendoni di quella, come pure de' benefici, e ripulia, fi aumenta la pena di ducati 12 fiase a 50: 1. 11 1. 8 m. 2 4 6 p. 60.

8 50: 1. 11 1. 8 7. 8 9 8 9. 09.
Notamento delle informazioni , che fi trafimetiono dalle Udienze, fi fottoforivano
dal Commeffario , e dal Fifcale , come anche le rubriche: 1. 12 1. 10 8. 8 9. 49.

Notaro della Regia Corie deve tenere-Prorocollo a parie de' Contratti di Corte: e Tariffa de' fuoi diritti: 1. 9 1. 10

m. 1 e 3 p. 65 a 68.

Noisi del Regoo, fotto pena di privazione dell': fficio, e daltra arbitraria, non appongano ne' contratti la classola in ferma Reverenda Camera, ne' l'altra in qualingue Tribunale, Corte, a Frace Estificipites : l. 1 . 1. 23 ap. 9 n. 5 p. 263. Li Notari non ferivano ne' te-Bamenti nuovi acquilli a favor de Luophi pri; l. 1, 1, 1, 21 ap. 1. 4, p. 200.

Noturi Apollolici, Niun hien zeidica anade ad Norari Apollolici i flipulare
feriture forto rigorofe pene, dicharandofi sulle ed invalide, e a insua pruova
facciano in giudrito i. 1 i. 1. 22 ep. 14
m. 1 p. 266. Li Noturi Apolloci non
filipulmo feriture sel Regod va. 1
feritura pubblica, come contratti, teflamenti, codicilli, ed altri arti, che
mon fieno formati da pubblico e Regio
Notaro privilegiato, ed approvato nel'
officio e, con i tellimoni richelii dalla

legg; n. 4.
Notari e Ciudici a contratti non poffono effere di vil conditione: 1. 9 1. 8. n. 1.
p. 45. Non f. creano Notario Guiti, n. 2 p. 45. n. 1.
n. 2 p. 46. l. Notari devono regiliran nel protocollo contratti finplorii dentro la fertimana: ma fe il Notario premotre, fe i contrateti fino viveni, fi fipoli di nuovo, fe monti, fi regiliri la fincha nel protocollo da altro Notario premotre, fe i contratto Notario, n. 2. l. Notari e Giudicia contratti fino contratti del contratti di contratti d

Vaffalli de' Baroni; devono effere Cattol ci, di buon costume, ed esaminarse mel jus feritro , n. 4 p. 47 . Gi' ittranon con cifre, ed in carta pergamena, #. 5 . Effi non hanno forza fe non fono fottolerit:i da due o tre testimonia i Chieriai non poliono effere Notari , ne Gud ci, n. 6 p. 48. Gl' illrumenti, ne quali fi nominano nemici del Re. fe brugino, n. 7. Quelli tlipulati da Notari creati da nemici del Re , fi annullipo , n. 8. Occurrendo a' Commessari flipular cantele, i Notaj fon tenuti dat loro gracis le formole, m 10. Il Notaro, il Giud ce e i tellimoni devono effer prefenti al contrarto, ne l'uno dee ftare alla fede dell'altro, n. 11 . Morto il Notaro, Giudice e tettimoni, la feheda laserata posta ridursi in pubblico iftrumento per altro Notaro , w. 12 p. 49 . De' Norai che sono vaffalli de' Baroni non fi ammettono feritture itipulate , ove tocca mierefle de' loro Baroni . n 12. Li Batlardi e gli efpositi . e quei che tono vili di nafcita , e che mon abbiane certo patr mon o , non. peffono effere Norari i Norari del Regno non peffono efercitare l'efficio in N polt e fuoi Cafali , ap. n. 1 2 # 3 p 50 . Morto il Giudice a contratri , e teilimoni , fi forrogheno altri , e fi riduca in forma pubblica l'istromento per lo medefimo Notaro vivente, L 9 t. 11 m. s p. 68 . Il Re annuiler al fupplicato, che in luogo del Notajo . Giudice , e telhmoni premorti , pollane forrogarfi altri , per riallumere gi'ntromenti , collaro dell'integrità di effi , n. 2 p. 70. ( Nel di più V. Notari) .

Nonai, e lor Officio e Salario qual fa l'Officio del Noraro e fai devono effere e marircolati, e registrati negli Archivi pubblici, e giurare il sugli Evangeli di efercizario fescimente; la loro morte fi rivelì dall'erede, o dal Suddeco del luogo: 1, 9, 19, 1, 1, 2, 2, Nel principio di citichedue anno ognorario del professiono del p

ioral con ordine e chiarezza, fenza caffature, e fi firma dal Notajo e dal Gudice a contratti : le ne face a un duplicato ogni trimefite , e fi confegni al Confervatore dell' Archivio pubblico da confeguario a perpetua memoria, ed eitrariene copie nel cafo fia perduto l' originale Protocollo che retta preflo del Notajo : queila otfervanta è tanto per la Capitale, che per i lunghi del Regno. n. 3 p. 54. Taffa della mercede de Notari secondo la tomina fipulara, n. 4 p. 56 . Ogni Notajo e Giudice a contratti debbo o tenere nella Curia fede autentica de loro privilegi esposta , # 5 p. 57. Nun Notajo o Giudice a contratt: poffa efercitare fenza il Privitegio con fuggello, n 6 p. 58. Li Notari non cavino le feritture da Napoli dove ion formate, e i loro eredi denero dieci mefi le debbano dep fi are in potere de altro Notajo della C na . n. 7. Si rinnovano le Pram. 3 e 6 di fo-Norari morti o affenti non fi eftraggano dal lungo dove furono ilipulare, ma contervarti da altro Notajo del medelimo largo, e non effendovi, da quei del luogo pù vicino, il quale fia tenuto dare la meià degli emplumenti agli ered del Notajo morto, o all'affente ; me noffa estrarre fet de quelle, fe non fis l'orig naie preffo di fe, fotto pena d futo, # 9. Le fermure del Normo morto o attente debbano in Napoli confervarfi dal No ajo mano della Curia , ove quello rifedevar eè poffono i Novari efigere diritto fe non per lo d'-Birto effe tivo che fi contrae . e non per l'alaggio, si ro p 59. Tutte le et pule fi regutrino in rent collo , grale" dinoz prefintarii al Viceprotonotario in Napoli nel mele di Marzo di ogni anno , ed alla perfona dellinata nel Regno mel Pebbajo, per visita-fi : le fedi eitratte da' protocolli che non fono preffo del Notaro elfraente , non finno fede , e "I Notajo vien punito: l'erede del Notajo defunto, che non confegnerà i protocolli, e scritture del morto al Notajo wivente fra tre meli, vien ponito , w. st . I Notari non confign no copie de' teftaments chiufi & Commeffary della

Rev. Fabbrica fenza licenza del Viceprotenotario, w. 12 p. 61 . Tutt'i contratti devono regittrarii per eilefo. ne' Protocolli: i Gudiei a contratti deveno tenere librerto, nel quale noteranno i contratti , ne'quali fono intervenuti . foggette anche a vilita, n zz . Non soffa il Noraro il pulare icritiura fenza l'intervento del Gudice a c ntratri , #4 14 e as . I Norari neilo it pulore tuitamenri deboone intiauere a' difponent: 48 laic are qualche cita a ben fic > dit Generale Albergo de Poveri , e deparacio in fine, m. 16 p. 6s . I Mare farate-:. ri dieno cauzione che i pritocilli reftino in Napoli , w. 17 p. 63 . I contr tti d'figir d. famiglia dev no it pul rie da' Nogari in prefenta de' i iro pidri . quando non fuffero emane peti , ae valgi dirli di abira e fe rfum a paire, n. 18. Le sedi de' Notari non poffino trafpirrarfi funti pieie, ap n. s d. p. t.f. fendo li Maari impediti poffia mindare i loro protocol.i alla v fita per altri Nataria li Giud ci a contratti devoso formare i l'hretti di proprio carattere . n. 2. La vilira de' prot colle fi faccia da' apirunta delle Udenze, n. 3 ( Procide, ed Lichia, fi v fitiuo "al vice monorario, n. 4. Per. Ma le idarti de' Norari fi Jetlinino ti Procuratori Fi- u feel o d. Pove i , quando heno N ari . n. 5. Nelle cause d'offi o di Votaro p oceda il Mattr d' tri della Vilicas nelle altre quelli de' Cribanili ordinari . n. 6. Nelle flipule non fi valgano : i Notati ner Godici a contratti de' Covernatori locali, n. 7 II Lu gotene ne della Canera non ha ing renta nella vifira de' Nwari, n. 8. Noa trovaniofi fignato il d'ereto della vilna d'll'antec-fore, fi firm. dal fuccoffire, n. y. Si ... taffon le diriri per la icnta di fer forivere li protocolli di m no altena n 10 p. 65 . In mancanza d 1 Caporuora, la vifita fi face a dal Fi cale delle Udienze, n. 11 . La Side del N 4to more fi contervi da altro Nataro del lungo, m. 12. Gli e no umani neso fi corrispontino all'eride propre ario , w. 12 Il Mattrodatti d.º Notari paffi meniualmente al Tanuarie della

A 1 2

Som-

Sommaria certificato de' Notari privile. giati, n. 14. Il Percettore della Real zioni de' Notari, e Giudici a contratti, effendone il Prefidente Vifitatore de' Protocolli in Napoli e Terra di Lavo. ro, ed i Capirpota o Fitcali delle Udienze nelle l'rovincie : 1. 3 1. 4 n. 1 6 6 p. 22. ( Nel di più V. Notari e Giudici a contratti )

Notari delinquendo nell'officio, si punifcono come la plebei : 1. 12 1. 95 n. 4

P. 326. Norfica di proviste di fuori Regno non fi faccia fenza Reale scienza, e licenza : 6. 11 r. 3 n. 1 p. 38 . Non fi poffono efeguire provisions di fuori Regno senza Reale licenza, ivi ». 4 p. 40 . Non f notifichino, ne fi pubblichino in Reano Rescritti , Brevi , ed altre provisioni Apostoliche senza Regio Exequator,

n. 5. ( V. ancora Exequerne Regio ) Nullità , nella discussione delle seconde avverso il decreto che le prime oftano, mtervengano li medefimi Miniftri aggiunti dati nella discussione delle prime: l. 2 t. 8 ap. 16 n. 4 p. 132.

Nullità non fi ricevono fenza depofito purche non fia notoria la povertà; ed effendo frivole, si rigettino : 1. 3 s. 12 7. 60 6 2 2. 200.

Nullità proponendosi de' decreti della G. IC., o domi , fi paga la pena dal occumbente secondo la somma, o defi-Bitivi , o interlocutori : 1. Q t. 6. n. 1 p. 20 .

Nullità riguardo all'ordine prima del deereto difinitivo fi ricevan con deposito di carlini 15 in Vicaria , e di ducarti fei nel S. C., o R. C. della Sommaria, e non reggendo, si liberi al R. F. : 1. 11 t. 1 n. 18 \$ 19 p. 20.

Notica fi propongano per capi, e con depofito: 1. 21 1. 8 n. 4 5 16 p. 66. Non si potta dire di nullità del procef-fo dopo la sentenza, § 17. De' decreit interlocutori fi poffa dire di nullità fra fer giorni , § 18. Da due decreti uniformi, non fi dice di nullità del primo, 6 10. Non fi poffa dire di nullirà ex noreria injustices, fe non quando la fentenza è contra espresso saso di legge, o ferittura pubblica, 6 20 . Per via

di azione fi prefigge termine di dicai anni a proporre le nullità, § 21 p. 67 . Le pene di nullità non si possono rimertere, § 22. Quando fi riegettano le nullità, non fi ammette riclamazione. 6 22. Le nullità debbon effere firmare dall' Avvocato , o Procuratore , e fe calunniofe, fon puniti, § 24. Le mulli à contro il caso di legge si firmano dal folo Avvocato, e fi specifichi la iegge, n. 5 p. 68. Rinunciando le par-R. F., m. 8 9 2 p. 69. Le nullirà debbano discuters nel termine di due mest § 2. Le nullirà propoite colla riferba di aggiungerne altie, fi debbano dentro altri fei giorni dedurre , 64. Le ferie estive non si computano nel termine di due mefi per la discussione delle nullità , n. o p. 70 . Nemmeno quelle del S. Natale , e di Refurrezione , » 10 . Li suderro termine corra dal giorno del decreto per l'esclusione, o ammissione della povertà, 6 2 . Anche dal decreto intorno alla quentità del depofito , § 3 .-Scorfi li due mesi , e non discusse per qualche impedimento, fi ricorra al Principe. 6 4. Le nullità fi devono difcutere in quel Tribunale, ove fi producono: f. 12 r, 92 n. 2 p. 321 . E' permesso al Fisco produrre le nullità per viam actionis contro li decreti del Tribunale, ma che subito se ne faccia intelo il Re, n. 3. Proponendoft dal Fisco le nullità contro le sentenze interposte dalle Corti inferiori , alle quali fi ordinato dar conto dell'efito . fi debbono ommettere, e discutere, n. 4. Al Fifco non fi accordano due rimedi uno dopo l'altro , n. 6 p. 322 .

Nunciazione di nuova opera, la parte dentio un mele debba presentare la relazione del Tavolario : 1. 3 1. 13 n. 24 p. 272 . Nel giudizio di nunciazione di puova opera, il denunciante faccia deposito, o procuri fra un mele la reia-zione del Tavolario, o Elperti, quale fcorlo il denunciato ft ferva del fuo diritto , ne avverso il decreto di defiftat compete altro rimedio che delle nuittà: 1. 11 1, 1 n. 18 \$ 10 p. 18 . Colui che intenta il giudizio di novi opeets nunciatione dee provarlo nel sermine à Mignatogii dal Guidie, a sitrimenti inon s'impedica: 1. 11. 1. 27 ces/c. 1. 25 L. L. E. L. E. G. G. I. 25 L. D. E. 25 L. D. E. 25 L. D. E. 1. 25 L. D. E. 25

Munisture Pontifeit. La Corte di Rom Munisture Pontifeit. La Corte di Rom de de Suggetti, et de la made de Suggetti, et de la mafinera Nuna nella Munistura di Napolit il. 1 t. 23 dp. 9 m. 1 p. 203. Li Uditore della Nunzistura Pontifica de effere legitimato nella forma confaceate, per injerate l'approximent del Re, m. 2. Per la morte dell' Uditore della Nunsistura, fi dichiar manesta della Nunsistura, fi dichiar manesta 1 p. 100 m. 200 m. 100 m. 100 m. 100 m. 100 m. 200 m. 100 m.

Nuorare ignud per le costère di Mergellino : vosilipo , S. Lucia , e Castello dell'Ovo, non si possa , nè dirsi per mare parole oscene: l. 12 . 36 n. 1 p 137. Non si possa nuorare per la cotiera di Possi pos dall'ora 21 alle 24, Rè lavari, nè portare cortegiane per

mare, n. 2 e 3 p. 138 -

Nuova convencione allégatafi e non provata, paghi la pena s l. 9 s. 6 s. 1 § 4 p. 32. Allegandoli nuova convenzione, o foddisfazione, debba nei libello feprimenti il luogo, il gierno, l'ora, ed i iellimon, in prefenza de quali fa feguita l. 11 s. 8 n. 11 § 7 p. 72.

0

Obbligence profits gil sert fi ricevono de fielt Mathodarti in zegirie 1 2 3 2 3 3 m 9 p. 261 Nelle obbligante fi fottoficiria il deb tore, e due tetlimoni, a 15 p. 24. State i duesti cinquanta fi receve l'obbligante ferza tetlimoni; a 16. Diturbi il principale, e plegge, non trevandofi fottobilit, pachi il Mathodatti, a, 17 p. 263. Averico l'obbligance prore zella encofate wa fi sammutte recez one, miji jetze wa fi sammutte recez one, miji jetze verdi fotbulisco il 11 il i. in 18 8 13 p. 19. V. pure Tribucaio della G. della Vicaria r. 4.4 p. 20. della Vic

Obblighi tilpettivi tia Batoni e vaffalii :

Il Barone che opprime il suo vaffallo è nunito nel doppo del danno : 1. 6 s. 4 n. 1 p. 32. Il vasfallo può dage ficurrà per lo Padrone, e queito per lo Vaffallo, n. 2. I vaffalli devon difendere la vira . e'l feudo del loro Barome, n. 3 p. 33. Il vallallo che como non gli predi li fervigi dovuti , e fipadrone tiene; e così fe il padrone uff violenza verso del vassallo, o della di lui moglie, o figlia, perde l'omaggio. e diversà libero, s. 4. Il Barone che voelia vindicare un nomo in fuo vaffallo, debba provarlo con privilegio, e con iftromento, altrimenti fi prefume libero, n. 5. I vaffalli che tengono animali a vettura fono obbligati trafportare le viripaglie del Barone raccolte nel feudo, ed andar fuori qualora il Barope bilognofo non ne raccoglieffe, pagandof lo flabilito trafporto , n. 10 p. 25 . Le preminenze ed obbedienze foli-

teuure, m. 13, P. 36.
Coculisse i malfatori di dami occulri, gli abitatori che l'occultano, rifarcicano il danso a coloi che l'Inh fofferio:

I 12 I. 33 m. 1 p. 134. Se le Univerfilà reculteranno i malfattori, farapunite, m. 2. Ll cittadini occultarori
de malfattori, rifarcicano il danno a
colui, che l'ha foffereo, m. 3. La pena di cane fò modera in augultali, m.
4 p. 135. Le Univertità non fon tesute per de la companione del consensione del canedicione on for resurte per del companione del consensione on per
per controlle superiori con consensione del canedicione on for resurte per controlle con consensione del canedicione on for resurte per controlle con consensione del canedicione on for resurper controlle con consensione del canedicione on for resur-

te darfi da' vatialli a' Baroni, fian man-

ni clandellini non fon tenute, n. 6.
Occupatore delle rendite e de' fervizi dovuri alla R. Corte è tenuto alla reflituzione col quadruplo; fe di Baronia del
R. Demanio, alla reflituzione colla confifezzione de' funi beni: l. 4. 2. 2. 1. 15 p. 3.

Occupator: di memoriali : provifioni , ed airre feritrure, son puniti gravemente : I. 12 1. 76 n. 1 p. 249.

1. 12 1. 70 . 1 9. 2499.

Offindere u. 6 per l'altro ( che' dicefi inmesium pro norio) per la fela conrumaela d vengron gli effonori infami, e fi
abbrevia il c. renlo dell'anno per la forg'uden al termine di trenta giorni i f.
12 1. 21 n. 2 p. 130.

Offi

INDICE GENERALE

Officio di Procurator Fiscale della Cr. C. Offici e Benefici fi conferifenno quali a della Vicario non è vendibile : I. 3 t. Regnicoli o quali ad Eleri : / 3 t. 20

ta 49. 1. w. 1. p. 255.

Offici retti fono annili, e foggetti al Sindicaro: 1. 3. r. 1 w. 9. e 10. p. 3. e 4. e Gli Offici della rendita di ducari cento fi conferivano dalli Vicerè, e fopra etano di collazione del Rec. 1. 2. n. 4. e.

2.9.5. Obbie de la perpetuo don puffono obbligaria, ne altenaria torza Rego affenio, e nella linea tratveriale il rego lano nella linea continuo anti della fina di la continuo al quarto grada el 3.1.2.3.3 p.6.

Offici vendbill non fi vendano con la facoità di fottraire; e quelli a' quali di anneffi giardizione, e gli altri che fono pregiudzievoli al Regul Erario, coel per-foldo, come per lucri, dieclario dono dalla vendare, e.c. a p. a. Cp. 8.

Offici una fi el reutano per Sodiutti: I. ;

z. z. ap. n. z. p. 8. N. il! eferciva dell'
Officio competto, il Sodituto (qualora

da facoleà di folituire fia flara specialmente accordata ), gode gli tteffi onorie
prerogative che il Proprietario, n. 6.

Per togliere og il dubbio ed interpretazione . e thab tire una regula foda e chiara, il Re comanda che , qualfivogliano colpe e mancanze, le qua i fi.c im netteranno dalli So tituti nell' amminut azione digli Offin de' di loro roprietari , debbano ricadere fopra queiti, oltre la pe. na la quale fi dee importe aili sott turi, e per confeguenza fi palli all'incorporaze ne degl' impreght de la R Corre con procedere nello il:ff) tempo all' sfeco zione delle altre pone impotte nille prammatiche e bandi, come fe effettivamente le colpe e le mincanze fi commettellero delli Proprietari e poschè con quelta claufola ed esprella condizione . e non in altra forma, S. M concede il permello delle Soitituzioni degl' impieghi. Palazzo 17 Agofto 1753 . Il Marshife di Vallefantore . Al Luogote-

nente della Sommaria.

Offici vacati per morte de Proprietati, quali trovanfi fittati, gli affittatori continuino per conto della R. Corte fina ella vindira, o affitro più vantaggiolo t. 1. 3. t. 2. 49. n. 5. 9. 8.

Regional en quali ad Elerry () plane in p. 415. L Girafan Nopolesani politino ascre bascidio ed officia edile Girafa ed Region ascre bascidio ed officia edile Girafa ed Region () editedid ed quelle in Nopole, a 2 p. 415. Cutti girofficia ester from a 18 quently, e non en edificial ester from a 18 quently, e non en editoria estera ed Regional ed Regiona

ca'm ure a quei del luagi, n. 5 Officiale ofin der Ragt ( e quel che loententicol erelle a non ( orierora neiv er aleri neil' fi: o fines periniffs del Ker 4. 3 t. 1 " 4 0 5 p. 3 0 n 15 p. 4. Gir Offical won dar neart, ed anche il Roggente della G. C. uin poffin proceder: a verun atto grud titto linza il word del Gradert ! 3 1 12 9 69 crps 20 p 249. Putti gli Offi. ali dei Raga : fina Rega sol , n. 70 cis. 7 p 250. Si ferigano uom ni degni pir l'amininittrazione della guileza, cap. 21 . Gi Offic ali di gruthzia e di peculio devon rifesere di persona, eccerro quelli che hanno ficiltà di foil turre : li falari dovuri d'el Officiali . e tutt'i deb ti fi. devon pagare alla generale Tefo e a . eccetto gli affegnatie g'i Offi: ali che fi fol tuifcon fieno anii e idonei : / 2 1. 20 . 3 \$ 8 9. e 12 p. 205 . Tutti gli Official deboon giu are che per ottenere i' fficio nulla abnien dato o promelfo, ne per mezzo di altri : 1. 3 f. 24 v. 16 p 227 Niuno ardires doin no dare offici di giudica nra al Re per inter nezze perfine : 1. 3 1. 25 n. t p. alla. Gli offici di giuffizia , e di perce-21 nº di da ajo, non fi vendon , ma fi diano a' meritevoli, n. 2. Non fi eleggino M ni tri a preghiere altrui , n g p. 285. Non per mezro di denaro li otrengago effici egli Officiali deven giurare di nulla aver dato per ottenerli ne promeffo, e si da la forma del giuramento da darfi, n. 4. Niun Ministro Regio posta domandare offici a' Baroni. e Frelati per parenti o am ci, fotto pena di folpenfi me , n. 5 p 386 co nprefi ancie lo Scrivano di Razone, Teforiere, Doganiere, Portolani, Percettori,

aggiunto F

# DEL CODICE

e fimili, n. 9 (p. 387 ) e 1. 3 1. 27 n. grafcia, ne franchezza di botteghe, m. Napoli non possono accertare doni dalla medefima fotto qualunque colore . n. 7 p. 387 . Niun Officiale poffa contrerre compatraro , eccerto che con parenti figo al terzo grado, ed altri Officiali . n. 8. ne i loro figli , ap a n. 7 ( p. gano Serivane in cafa per comunicare-le caufe , perchè prendon denari da chi eerca favore' e speditezza, n. 10. Molte ord nazioni fi danno intorno all'amministrazio: e della giuttizia, fra le quali, che non fi poffa da Configlieri tralasciere una causa incominciara per trattare un' altra , m. 11 \$ 27 p. 390: che nion Ministro Reg o poffa pet:ocinar caufe di particolari fenza ditpeufa del Re. \$ 291 e ap. 1 n 7 p. 404, ne poffa partec pare negli Arrendamenti , o partiti colla R. Corte, ne in mereanzie, o cambi. 5. 30 . Il Segretario del Regno , Scrivani di Mandamento, Maltrodatti, e tutte gli Officialt delle Città del Regno non possono negoziare, ne 14 P 194 Nun Minifro poffa elercitare effi ; che fi provedono da' partico. lari , n. 16 p. 393 . Si vieta a' Minittri l'impetrar grazie dalla Sede Apottelica. m. 19 p. 396 . Pretendendafi cffici di giuftizia per merzi indecenti , ne fia privo , m. 21 . E' vietaro a' Minimi Regi L'elercitare eredità fiduciaria , baliati, tutele, procurazie di Baroni , ed Avvocezie, n. 26 p. 402 anche fuori Reeno fenza permeffo del Re , ap s n. se ( p.404 ). Al Segretario di Guerra anche è vierato di far comparatici , n 28. Niun Officiale di giustizia, e pecunia-rio possa far mercanzie ne lnoghi doveè Officiale , n. 32 p. 403 : ne negoziare, ap. 1 n. 7 p 404. Li Minifiri non faceino vifite a perlone , ap. 1 n. 3 . Niun Ministro Regio accetti uffizi conferitigli da altri fenza licenza del Re, m. 5 p. 404 . E' vietato a' Ministri il ricevere regali , q. 8. Ne per caufe e negozi. the loro fi commerces fuori l'obbligazione dell'efficio , p ffa domandare e

ricevere dalle parti cos' alcuna , m. 9.

DELLE LEGGI. Ninn Ministro o Uffiziale bub godere due foldi , m. to. Netfun Miniftro, ne Vaffallo del Re poffa effere Refidente o tener procute di Principi, o di Repubbliche, n. 12 . Neppure i figli de' Ministri, congiunti fino al quarto grado, e fervitori postono tener procure di paiticolari, n. 13. Niun Ministro pernotti fuori la refidenza fenza il permello del Re. n. 14. Il Ministro giubilato non uò efercitore più da Ministro, n. 17 . Li Ministri non possono parlere cause proprie ne' Tribunali , fenza dispensa del Re , n. 19. Niun Ministro Regio nossa efercitare impieghi delle Piazze, o Sedili . o altri pubblici affari : 1. 2 t. 26 m 1 p. 406. Gli Officiali e Governatori non prendino donarivi dalle Università: 1. 3 1. 27 n. 1 p. 406 Li Minifri non possono prendere denari , ne doni . eccetto pochi volatili, fiere, frutti e fimili , con altre fpiegazioni , m 2 4 e 5 p. 407. I Governatori delle Provincie non ricevino donativi confueri dalle-Città, ne da particolari , n. 3. Dove intervengano congenuri al Giudice per affinità, egli non poffa votere, n. 5 p. ach. Non fi rifelvino ne' latlamenti del Rogno donativi per Ministri . n. 6 e 7 p. 410. Gli Officiali della Camera pen peffono efercitare mercatura , ne aver pare negli Arrendamenti, e partiti colla R. Corte : ne i Brefidenti e Razionali possono prender dono , o pagamento per le canfe , e per li conti e Minifei aver parte ne' contratti fi fanpo colla R. Corte, ne comprare debiti della medelima , ne negoziare : 1 4 t. 22 p. 476. Gli Officiali maggiori non comperino cavalli e muli per lore o per altri nella Provincia da effi governata, ma bifognando con permeflo regio lo poffono fuori Provincia: 1. 5 1. 6 m.13 tro , ne Avvocato de particolari , prender per compari fe non parenri , ne fae mercatura, e che negli acceffi non vada che un folo: 1. 11 1. 47 n. 6 p. 2170

of the universe 111 t. 47 n. 6 p. 213.

Officiali delle Gabelle e Credenzerie, a loro Gabelloti devon giurare della ferdella nell'officio, e di non commetter frode, nè associani 2-16; 4 p. 5 n. 4 p.

195. Gli offici di dogane, forette, pedagi , piazze e simili si possono iocare , n. 5. Tutti gli Officiali di Azienda devon giorare, n. 17 p. 198. Li Sottof. ficiali de' palfi , delle forette e fimili non possono rimuoversi da i loro Officiali fenza giuita caula, s. 19 p. 199 . Tutti gli Officiali di giustizia e di azienda son tenuti formare vari libri di registro di feritture, deparo, e robe, e render conto nel deporre gli Offici: noa fi dieno più gabelle ad un foto, nè a congiunti degli Officiali, per togliere le collufioni, n. 27 p. 201 . Gli Officiali del denaro regio non eligano ne pollon fervire per Softiruti: anche quelli di Dogana e del Maggior Fondaco: l. 4

officiali pecuniari, V. Tesorieri.

Cfficial delle Reali segretere fono nobili per privilegio i loro figi possono che re ammelli per Cadetti nelle Truppe; effinono sono foggetti a veruno Tribanale, ma immediatamente al Re: gravati da debuti, non fi lequetti i foldo più del terzo: l. 7 s. 5 ap. 2 n. 2 p. 28.

male: I. 11 1. 8 n. 11 9 12 p. 74 .

( V. ancora Omidii )

Om'ed; commedis con armi di fosco, in Vicria procede con la qualità delegata, feata eccerines fe le armi fi portano per ragion d'Officio, o, per volontà f. 12 t. 6 m. 3 p. 33. La delegatione ha loogo anorche l'omicida con
armi da fosco fi commetta da'minori,
m. 4 p. 34. Quondo il Re ordina sil'
Udienas che procedano in casse di oritario del consolitati del consolitati del contraggio del progessione del consolitati del proconocierti quando negli omidi fi dee
grocefere con delegazione, m. 14 p. 36.
Bentchi il Tribusale di Campagoa ab-

bia la facolta di prendere le informazioni degli omicidi, quelle però le mandi alla G. C., che dovrà giudicarle : 1. 12 f. 8 n. 11 p. 44 . Negli omicidi commelli con armi di funco inngia non vietate, effendo il reo affente, fi proceda contra il medefimo con la citacione ad informandum, O capitula, con la delegacione, e con la pena, non gà con l'aboreviazione, la quale si pratica quando appeniatamente ii fofe deligquito: l. t2 1. 26 n. 1 p 116 . L'onicid o fi punifer co.la morte quando l' agerelfore fia l' uccifore : celfa quelta pena quando fi uccide l'aggetfore , il ladro armato, e notturas, o quando fia infante , o furiofo : 1. 12 t. 85 m. 1 p. 297. Gli amicidii non poffino tranggerfi, fe non d' ordine del Re, e fi vieta alle Corti baronali : non fi conceda guidatico, fe non nelle forme preferitte : il reo di omicidio dee reifringerfi nel carcere, ancorche fi prefenta ipontaneamente, e compito il tempo della condanna sfratti dal Regno, n. 2 p. 298 . Lo sfratto s' intenda per li veri perculiori, o mandanti, e non di altri , e che sieno condannati a pena corporale, non esulare: ed avendo remisfiane prima della condanna, o concordia, evitano lo sfratto, n. 3. Negli omicidii commelfi con armi lunghe da fuoco, e non vietate, non fi proceda con abbreviazione, n. 4. Degli omicie dii devon tutt'i Governaroti farne relazione ai Tribunali co' fegai de' rei . per darfi in nota alle fquadre , e parteciparli a' Prefidi delle altre Provincie : I Baroni postono comporte tali delitti ne cali permelli, ma debbon prima far relazione al Re per mezzo della Real Camera: fi flabilifce pena a' Baroni, e ad aliri che li ricettaffero; ne l'ammetrino al fervizio fenza fede di perquifizione , quali non possono negarsi : La G. C., e le Reg e Ud nee procedano con delegazione negli omicidi ancer commedi con armi b:anche proib te : uccidendoli ono per l'altro , è cenuto d' omicidio : all' innoxium pro noxio non giova la cauta sculante, o minorante : li dichiara rispetto ai mandante : negli omicidii con velego non fi ammette

caufa fenfanre: la remiffione non ginva el reo, ne altera lo stato della causa : la qualità minorante non provata dal reo, si punisce come confest, n. 5 p. 200 Le informazioni degli omicidii fi prendino da' binifiri delle Udienze , e che vadino colla minor fpela che fi può, ne 6 p. 301. Le due prom. del Cardinale Atthan fi offervino lirreralmente, n 7. Gli affiftenri, e cooperater all' onicidio fi confiderano come om cidi : gl' indizi a cattura fi poffono elaminare dal Ministro, o cuba terno ; che prende l'informazione, ». 8 p-302 · Si fospendono i cap. 1 3 e 7 del-l'antecedente costituzione de' 13 Giugno 1778, e fi rettituisce a' Baroni la facoltà di punire i delinquenti, comporre, e permurar le pene, purché non fi abufino, n 9. Il Re non fa mai grazia per gli omicidii, ne permette che fi faccia da Baront, n. 10 p. 303. Negli aborri , purchè non vi fia indizio , non fi- procede ex officio, w 11. La pena di ducati mille per gli omicidii anche con armi di fuoco , per li quali fi procede eon delegazione, fpetta al Barone, n. 12 p. 204 . Negli omicidi per poterfi da' Baroni far permutazione di pena fe ne face a relazione al Re', n. 12 . Per g'i omicidi commelli con arme di fuoco, o banche vierate, procedano con delegazione la G. C. della Vicaria , e le R. Udienze, alle quali le Corti locali riferifeano, e in nome delle quali ricevano le deposizioni degli offeli, e la pruova generica, n. 14. [] Gindice del luogo, in cui è seguito il delitto, dee preferiift al Giudice delle persone, negli omicidi; per darsi luugo alla delegazione balla la pruova generiea di effer segu ta la ferira con ferro progente, e tagliente, ancorché non liquidata la qualità dell'armatura . s. 15 p. 305. Li coltelli a pregatojo non fono per sestessi proibiti, li quali si portano per comodo della vita: ma quando dalla pruova specifica non costi della qualità del col ello a piegatojo, e dalla proova generica si tilevi che il delitto sia stato commesso con istromento pungente e tagliente, in tal cafo fi dee prefumere commeffo con arma pro bita, e però compreso l'omicidio nella de-Ind. Gen.

legazione, n. 16 p. 306. Per gli o icidi commeffi da locati delle Doganelle con armi vietate , procede l'Udienza Provinciale, ne ha Inogo l'appeliaz.nne alla Sommaria, n. 17. Niccome per gli omicidi commelfi con armi vierate. così per le falfità contro de locari delle Doganelle procede l' Udienza , non già il Foro doganale, n. 18 p 307 Si conferma , con dichiarazione che pel Governatore delle Doganelle , per dette caule', non altra qualità fi confidera . fe non che di membro dell' Udienza colla commella neceffaria , n. 19. Li rubricatt di omicidio principali , o in qualunque modo intrigati, che spontaneamente fi prefentano, debbano prefentarfi dentro il carcere , e non rila-

feiarfi col mandato, n 20. Onorificenze dovote a Cardinali , e Vefeovi . Li Governatori ufino in Chiefa al Prelato tutta la riverenza, ma non fian tennti andatlo a prendere in fua cafa : 1. 1 1. 7 ap. 3 n. B. p. 68. Li Miniftei viftino i Cardinali, ma non in corpo , m. 3 .. St permette al Prefide reflituir vifita all' Arcivefcovo di Benevento unito con un Uditore , da privati , senza forma di Ministero . . n. 4. I Ministri regi devon v firare perfonalmente li Prelati del liogo nel loro arrivo . dopo ricevuta la ufficiosa imbafciata, n. 5 . Il Magistrato della Città accompagnando il Vescovo che porti l'ombrello in tempo di pioggia o di fole ardente , possa anche farue uso , n 6. La visita che si fa dalla Città in Corpo alli Vescovi è di venerazione, alla Prefidi di obbligazione , e fi faccia prima a questi , n. 9 . Li Vescovi devon reflitpire la vifita alli R. Governatori . n. 10 . Al Vescovo vestito in abito Prelatizio, i Canonici si tolgano il berettino, n. 11. Gli Ecclesiathoi ricevi-no il Vescovo in S. Vista con ogni fommeffione, n. 12 . La licenza di elpolizioni , o altro , fi domandino a' Vefcovi con risperto , e supplea , # 13. Il Magistrato civico assista ne Pontificali con abiti decenti, non di lutto, e con cappotto, n. 14 . Nel giorno del Paffor bonus, il Clero debba baciar la mano al Vescovo, e ricevere la pailorale benedizione, n. 15.

One-

Onorificenze de' Secolari nelle Chiefe . Agli Amministratori delle Università si dia l' Incenso e la Pace solo da un Chierico vestito di cotta: in Chiesa non posson pretendere banchi fiffi : e basta di ricevere alla porta maggiore il Vefcovo, ch' è tenuto dargli l'acqua bemedetta: l. 1 & 9 up. 11. n. 1. p. 107. Il Magistrato , e gli Amministratori tengan solamente distinzione in Chiesa nella Nobiltà privata , n. 2 . E niun altro, m. 3. Alli foli Baroni del Feudo fi accorda la fola fedia col cufcinn m. 4. E alle loro mogli , anche in affenza de' mariti, m. 12. Nelle Cartedrali flia fiffo lo fcanno con Reale Impresa per lo Tribunale, n. 5. Li Giudici regi , nelle pubbliche funzioni . tengan luogo distinto uguale alli Governatori , n. 6 . Niuno tenga fcanni. privati in Chiefa , ma fian fenza diftinzione per tutti, m. 7. e 14. Li Baroai ma la foia Sedia Camerale , n. 8. Nelle controversie di enozificenze , e diffinzioni de' fecolari in Chiefa, il giudizio spetta al Giudice laico, n. 9. Le aste del Patlio nelle proceffioni folenni . fi portino dalli Rappresentanti dell' Univerfità. n. 11.

Oratori privati, V. Affenso Regio.

Ordinazione : li promovendi agli Ordini devono avere un Beneficio o Cappellania perperua, o Pensione Ecelefiastica della rendita giufta la Taffa finodale , o del Concordato, e in diferto il Patrimonio della rendita fodetta ed apprezzo fatto in Catafto: 1. 1 1. 9 ap. 5 1-1 p. 94. Li figli unici non poffono ordinarfi ne Preti, ne Monaci, n. 2 e 9 . 3i eccerruano quei di Rito greco , perchè possono prender moglie, n. 3. Senza eftrema neceffità della Chiefa pon fi poffa ordinare a titolo di Patrimonio. " 5. Effendo due frarelli divifi non fi poffono pe ordinare ne monacare . n. 6. L'unico che abbia parruele, non può ordinarsi, n. 7. L'arrato al Beneficio effendo ignorante, non fi ordini . n. 8. Li Diaconi o Suddiaconi discoli non peffino agit Ordini maggiori se non corretti, n. 10 p. 100 . Nelle Ordinazioni coa fi ammettino dispensa di età,

e d'interstizi , n. 17 : e il dispensare appartiene al Vescovo, s. 22. La partecipazione della Chiefa non è titolo canonico dell' Ordinazione, m. 12. Nell' Ordinazione non fi da preferenza di ceto, n. 19. Per promoversi un Chierico alla Ordinazione nun gli fi poffe confesire un Canonicato , n. at . Per gli Ordini minori non 6 richiede intelligenza del Re, n. 24 p. fot.

Orefici non poffon lavorare argento , fe non mostrato prima a' Consoli, e palefino il lavoro, la qualità, e quantirà, e donde sia loro pervenuto, con registrarlo a libro , e seguito il lavoro , farlo zeccare , e antarlo al medefimo libro : il smile s pratichi nel Regno : i caldaraj , armieri , battitori d'oro ed altri simili fabbri non possono tirare lavoro d' argento : l' argento che fi lavosa, debba effere argento di carlini; e lavorandoft piaftre , fr debba di giorno . e in borrega aperta : / 4 t. 16 n. 11 p. 415 . Gli Argentieri non pollono fondere per lavori moneta di Regno. m. 12 p. 416 . S' ordina l'ifteffo , e fr spiega la pena, m. 14 p. 417 . Si danno diverse ordinazioni pro:bitive per gli Arganari e Tiratori d'oro, n. 39. p. 422. Si taffa il prezzo e bontà dell' argento che si debba lavorare dagli Argentieni , n.46 p. 433 . Si filla il pelo dell'argento ed oro per lavoro de drappi , e chi lavora argento falso non poffa lavorare il fino, ne i Mercanti poffon tenere l'uno e l'altro infiame, e dovendo l'Artiere aprir botrega, debba effer elaminato ed approvato da'

Confnli , m. 52 p. 435. Orefici, si da regolamento per l'elezione de' Confoli, della reddizione de' conti. facoltà di matricolare, di corriggere, e diriggere i lavoranti gli Orefici devono risedere nelle Cirrà Capitali del Regnot

I. 10 1. 17 n. 1 p. 181. Oro e Argento, s'impone fopra dieffi la

gabella: 1. 4 t. y n. 10 p. 214. Orpello : quella gabella confile che niun altro fuorche il Gabelliere possa mandar vendendo le pellidorate : 1. 4 1. 8 no. 195 p. 348 . L' Orpello che viene da fuori Reeno non poffs comperarufe

non dal Gabelliere, n. 196.

Orzo

Orzo ed Avena, fi danno di quello Arrendamento le ordinazioni per evitare le frodi : 1. 4 s. 7 n. 33 p. 238 . Niuno fia immune dalla gabella de' carlini due per tomolo d' orzo , ed avena , 7. 54 p. 250. Oili , V. Meretrici .

Ottilità tra le due Potenze Siciliana .e Marocchina ceffono: l. 2 1. 6 n. t.p4. Otronari fi risolve la controversia tra essi; e non si compri ottone vecchio senza palefarfi a' Confoli : 1. to t. 12 m. 10 P. 105.

Adre onnito, V. Caralto. Fadronato Regio , Feudale , e Laicale , V. Benefici di l'adronito &c.

Pagamento da provarsi per patto con scrirrure, non fi provi per reitimoni : 1. 4

1. 2 m. 191 p. 162. Paglia, e legne non poò il padrone tenervi nella propria cafa, fe non quella

che ferve per proprio ufo : 1. 11 f. 22 sonf. 2 p. 252. Il fimile per colui che tiene a firto una cafa, conf. 3.

Palmerio dovuto del Cliente all' Avvocaro non ceceda la feffagefima parte del prezzo della lite: 1. 9 t. 4 m. 3 p 18. Stabilimento posteriore del Palmario dovuto agli Avvocati; cioè il tre per cento quando il valore della caula non ecceda d'eci mila dueatl : maggiore di questa fino a venti mila, il due e mezzo per cento : da venti fino a quaranta mila, il due per cento: e fopra i quaranta mila , non meno di ostocento,

ne p'ù di mille ducati, n 4 p. 19. Paludi ed Ortilizie si rolgano nel Borgo di Chiaja per la coriuzion dell'aere:

1. 8 t 18 m. t p. 219. Paludi presso Napoli f no demaniali del

Re: 1. 4 1. 2 n. 105 p. 153. Palloni in aria col fuoco , fi viera , per evitare gl'incendi, ma fi adoprino per mezzo dell'aria infirmmabile con permeffo de' Giud ci de' Quarrieri : 1. 13

1. 38 n. t2 p. t46.

Pandetra del Regitto della Real Camera. Per l'efazione de'diritti fi offervi la Pram. 2. de Officio Secretarii , e fi esigga due sari per cascun feglio in pergamena, e'di un tari per foglio in

carra corrente , benche contengano diverle persone , e diversi negozi . Di tali diritti si formi una nota, si stampi e fi tenga affiffa nell'Uffizio del Regiftro: 1. 3 1. 4 ap. 4 n. 1 p. 26 . Fer la parola Regia fi cligga anche il di-

ritto , n. 2. Pandetta de' diritti fpettanti all'Officio della Segreteria e della Cancelleria della Real Camera di S. Chiara: 1. 3 t.

6 n. 1 p 3t. Pandetta de' diritti dell'officio del Cancelliere della Real Giuridizione : 1. 3 1.6 n. 25 p. 48 . Altra Pandetta dello fteffo confermando la prima, n. 49.

Pandetta de' diritri del Sacro Configlio : 1. 2 s. 8. n. 25 p. 74.

Pandetta del jus figilli del S. R. C .: 1. 2 1. 8 n 98 p. 112.

Pandetta de' diritti della Gran Corte della Vicaria: 1. 3 t. 12 n. 36 p. 194. Panderta de' diritti che spettano all'Incan-

tatore del S. R. C., e al Trombetta della Vicaria: 1. 3 1. 12 n. 63 p. 218.

Pandetra de' diritti de' Mastrodatti della G. C. della Vicaria : 1. 3 1. 13 n. 5 p. 259, e u. 23 p. 271.

Panderra de' diritti della Regia Camera della Sommaria : 1 4 1. 2 n. 57 p. 44. Pandetta de'd ritti pel Reg o Doganiere, e per li Credenzieri ; Credenziere della npova gabella ; Credenziere dell' Ufo ; e Credenziere del jus fundaci ; e di altri Officiali doganali : 1. 4 1. 2 n.

78 p. 83. Pandetta de' diritti dell'officio dell' Archivario della R. Degana di Puglia : 1. 4 t. 2 7 81 P. 105.

Pandetta de' diritti del Tribunale dell' L'dienza Generale di Guerra e Cafa Reale : 1. 7 t. to n. 1. p. 340. Pandetta de' diritti ed emolumenti che

spetrano eligersi ne' R. effici di Scrivania di Razione, e Rota de' Conti + 1. 7

2. 12 n. 5 p. 369. Pandetta de diritti che spettano agli Officiali della Scrivania di Razione destipati nelle Provincie del Regno : 1. 7 f. 12 %. 10 p. 282.

Pandetta de' diritti del Tribanala del Magistraro del Commercio: I. 8 1. 1 #.

16 p 30. Pandetta feu Tariffa da efigerfi in tutt'i ВЬз Fotti. 196 INDICE Forti, Marine, e Dogane del Regno: 1. 8 1. 1 n.17 p. 34.

Panderra de' diritti del Confolato di Mare e Terra: 1. 8 r. 2 n. 2 p. 60.

Pandetta o fia Tariffa de diritti per i Confoli refidenti nelle Scale d'Italia : 1. 8 t. 4 n. 14 p. 121.

Pandetia o fia nuova Tariffa de' diritti Confolari abolitiva di quella del 2759:

181.4n.19 p 129. Pandetra de' diritti per la Deputazione

della falurer 1. 8 f. 5 m. 100 p. 103. Pandetra d'airiri della Coria del R.go Cappellano Maggiore per la fipedizione delli Regi Exequator i per le caufe, per gli affiri del Lettori e Studenti, Cappellani e Muffet, per gli Ord aun di; e per li Matrimo, e Stati liberi:

Pandetta de' diritti dela Corte della Bagliva di Nacoli: 1. 9 s. 2 n. 3 p. 10. Pandetta de' diritti del Malfrodatti de'

Regi Studi: 1. 101.4 n. 2 p 37. Panarrieri facciano il pane tenza miffura: 1. 5 r. 13 m. 1 p. 260. I Panattieri non pollono vendere farina, nè grano loro fi confegna per panizzare , n. 2. Facciano due forta di pane , uno di fiore, l'altro di farina , ne fi entri pane da fnori per venderfi in Napoli, n 3. I l'acarrieri che fervono i Monasteri non poffono vender pape fuor di quelli . n. 4. Non fi poffa vender pane fe non fuggeliato, e da papattiere matricolato, e tre, o principali o compratori, ancorche deponeffero di atti diversi, e fingoiari, finno pruova , n. 5. Non fi polls far pane per confegnarli a' padro-Bi del grano colla taglia fe non faranno matricolati, ed abbiano il fuggello, e colia sudetta pruova, m. 6 p. 261 . Niun Panattiere polla tenere presso se crivelli da cavar femola , nè farri , m. 7. I Panattieri di taglia non p fono comprar grano , ne farina da altri, ma folo riceverlo da quelli a'quali danno il pane, nè possono venderlo ad altri, e debbano macinarlo ad un folo molino con fe enza degli Eletti della Citrà, n. 8. Si modera la pena comminata colla pram. 5, n. 9, 10, e 11 p. 262, e 263. Da niuno fi poffa far

pane a vendere in pregrudizio de' diritti

della Cuttà, eccetto i formati di S. Chiara, S. Shaftiano, e di S. Onofrio, e dell' Affentilla per lo pane di foatto di munzione, v. 12. (Queflo diritto proibitivo fi è f. f.ofeo). Il di più vio Annona, Capitoli del benvivere, ed Editti annonari.

Pane in controbando non poffa venderfi ne'R. Tr bunnii: 1. 4 t. 7 ap. n. 2 p. 302. Gli Affiratori del furro pagano la gabella per lo pune che mangiano: 1. 5 t. 4 n. 35 p. 66.

Pari nelle cause criminali contro i Baroni intervengono: 1. 3 r. 12 m. 74 cap. 15 p. 253 · I Baroni e Militi devono esser giudicati col giudizio del tari nel criminale : 1. 6 s. 5 m. 1 e 2 p.

Parea, li Ministri destinati a dirimerla, poffon fare un voto differente da quel i. ne' quali la parità efite: 1. 3 r. 8 ap. 16 n. 1 p. 131 . Decifa una parità colli Ministri aggiunti , e producendosi avverso il decreto la relituzione in integrum , questa si decida co'li M nistri ordinari , fenza gli aggiunti , s ? p. 122. Facendofi parirà , uon fi poff-n date per aggiunti li Minittri della fteffa Rnota a dirimerla, li quali avessero votato nel primo decreto, ancorchè non avessero votato nel richiamo, ove cadde la parità , n. 5 . Nella discussione delle nullità prodotte contro una parità diririmata, facendoli altra pariià, il Ministro che intervenne a dirimere la prima, intervenga a dirimere la Teconda, ap. 17 n. 10 p. 133 . Effendo li Gu-dici della G. C. discordi, possa il Reggente aggiungere quanti ne piaccia dal Civile al Criminale, e dal Criminale al Civile: 1.3 t.t 2 n.t p. 168 . Effendovi parità di voti nelle cause decilive confulti il Re; e negl'incidenti, si dirima da un Configliere aggiunto: / 18

1. 44 m 3 p 1.68
parocchie e Benchi; Curati, nel provvederfi frichiede il concorfo; e fi n ea
l'exequatur alle Bolle o in forma dignum, o in forma gratiola : l 1. 1. 4
ap 1 n. 3 p. 130 N-lle permute de
Benchi; 'parati pur fi n-thede il concorfo, n. 2. Li Benchi; Curati ficanferifesso a' Regnicoli con concorfo.

pre-

preferendo li naturali alli diocefani, e questi ad aitri del Regno, e mai a' foraftieri , w 4. Li Benefici Curati non fi possono rinunciare a favore di certa persona, ma provvedersi per concorso, purché non fieno padronati, n.5 Nel-la provista di questi di libera collazione, effendo fospetto il Vescovo, il concorso

fi tenga avint' il Metropolitano. "7. Parorchie dotate di congrua dalle Univerfià, l'elezione del Parroco appartiene alle medefime, come dal seguente Rea-

le Rescritto.

Aggiumo Avendo il Re benignamente annuito alle Suppliche del Faroco di S. Nicola alla Strada Villa di Caserta , che per ritogliere le , e quei natutali da con inue anguitie, ha proposto in vece delle Decime dariegli la Congrua : S. M. ha fovranam-nte rifoluto, che dagli avanzi delle rendite della Cappella del SS. Sagramento di radronato di quella Uni-versità si paghino al detto Parocho annut ducati cento ; fenza però che per tale pagamento fe gli poffa affegnate alcun fondo della Cappella istessa, e che nel medefimo modo si paghino ancora al fuo Economo annui ducati trentafei dalla Confraternità de' Mortl : colla legge espressa, che nè il Paroco, nè l'Economo poffano efigere cofa alcuna da que' figliani pel mantenimento della Chiefa, e per i mortori , grache i docati cento del Paroco uniti ai duexti quaramadue e mezzo, che efigge dai fondi l'arocchiali gli sopravanz-noper la Congrui Conciliare annui ducatt quarantadue e mezzo, che non folo potiono battare pel mantenimento della Cha fa, ma eziandio poffono compenfarlo de' der tri fonerari , tanto gravolo ai Popoli : E che ilante sale fopradotazione, da oggo in avanti l'elezione di quel Paroco fia di Podronato di quella Università, a qual effetto in ceso di vacenza lascia il Re agli Amminiliratori di detta Università di S Nicola alla Strada il diretto di nominare tre o p ù loggetti i p ù abili , ed idonei , e quelli umiliare a S. M , p-rche pref:fs della M. s. le p à accer are dilucidazon per quei mezzi, che tembreranno più propri al Sovrano suo discernimento, anche con chiederne conto a quel Vescovo di Caserta, e saperne da lui principalmente il merito de' nominati , poffs inde scegliere o tra i nom inatiistesfi, o anche fuori di essi , quel Sacerdote che si trovasse più dotto , più morigerato, ed opportuno per quella Parocchia, per inde efeguirfi dalla mentovata Università l'atto della presentazione nella sua Curia . E perchè stante l'inconcuffo principio Canonico , che il Padronato di quelle Parocchiali , che ricevono la Cong ua, o sia la dotazione de' laici , a medefimi ne spetta la nomina, e che moltiffime fieno le Parocchie del Regno, che dalle respettive Università ricevono la Congrue, ed alcune, tlante la scarsezza delle loro rendite, fono state dalla Sovrana ciemenza sopradotate con essersi alle medefime aggregate le rendite di quelle Cappelle laicali, che per mancanza di fondazione, e di erezione in titolo, e dei leg timi compadroni , erano devolute alla Corona , e che non o'lanti tali dotazioni continuavano effe Chiefe . Parochiali sopradotate ad essere di libera collazione de' Vescovi, o di provista della Dataria Romana cin manifello : pregiudizio della Regilia: S. M. affin di accorrere a tale affurdo , vuole , e comanda, che quanto si è di sopra difootho per la rarocchia di S. N cola alla Strada, abbia anche luogo per tutte le altre Chiese Parochial del R-gno, che ricevono la congrua, anche in luogo di decima, delle Università respettive, o dat loro Cittadiat . In confeguenza de' quali principi la M. S. dichiara di Regia Prefentazione anche tutte quelle altre Par cchie, che fono flate, e faranno fopradotate coll'aggregazione delle rendite deile mentovate Cappellante latcali devolute alla Corona , a qual efferto ha ordinato alla Curia del Cappellana Maggiore, che palla a regeffrarle nieme con turre le altre di Regio Padronato . Di Real ordine lo nariecipo a V. S. III., perchè dia le disposizioni, che corrispondono ali' ffertuazione di tal covreno comendo . Palazzo 25 Luglio 1784 Il Mechele della Sambura . Sien Duca de Incitto ( Avvocato della Corona ).

Pa ochi non possono esercitare offici laicali, anche nel caso di necessità: le t 1. 14 ap 2 n. 1 p. 130 . Ne effi , ne altri del Cleto fecolare, possono impedire ai Regolari il celebrare nelle Chiefe di altri , o il benedire le donne , li

campi, o gli armenti, n. 2. Pa ola data fub verbo O fide regia, egli si tende infame, e proditore, rompendola, e si putifice con pena corporale : 1. 12 1. 32 n. 6 p. 33 . Nel datfi la parola regia , fi contulti il Re , con spiegare le caule , le erreostanze , e la qualità delle persone , che avranno a quella da obbligarfi , # 7.

Parole ofcene non fi proffericano da' Vendemmistori, e Vecturali di mofto, nè altri le provochino : 1. 12 f. 35 n. 1 p. 136 . Per mare neppur potton dirli parole ofcene : 1. 12 t. 36 n.1 p. 137.

Partecipanti, V. Canonici.

Partito de garzoni in Puglia fi faccia da Natale in Natale : 1. 5 1.11 n.10 p. 212. Pascolo , l'uso di questo cogli animali pelle telve e spighe, come di acquare fia libero ad ognuno, eccesto ne'spoghi rifervati pel Re : 1. 6 t. 12 m. 1. 9 Item Statuimus p. 101.

Palcolare e legnare ne' feudi , effendo fervità, è specie di alienazione : 1. 9 1. 1 4. 16 9. 7.

Pascolare le capre ne' poderi intorno a N-poli è vietato : 1. 9 1. 2 n. 6 p. 13.

Pallo, quello diritto si paga dove è stato fol to : 1. 4 1. 8 w. 139 p. 328 . Dove vi fono ponti e dove no , n. 140. Quetto diritto ft paga , perche fi tengano accomodati i palli , e ficuro il tr. theo de' paflaggiers, con affectarls ove fienvi uomini mali . n. 141 . Quei che vanno a vittura per la R. Corte son franchi di corritura : per fervizio della Città di Napoli , p.gano , n. 142 . I vaffalli del Monattero de Montevergine fono immuni da tal diritto, n. 143 . Si abol teono li diretti di 1 allo. n. 220 P. 354.

Patentati, che delinguono, si carcerino da' giudici ordinari, e con le informazioni li r mettino alli di loro giudici competenti: 1. 12 t 8 n. 9 p. 43. Li Parentati de' Castelli , e l'iazze non godono

più il Foro Militare: 1. 12 f. 81 m. s p. 284. Li Patentati degli Arrendamenti fieno di un numero fiffo, e vadino con l'uniforme de birri degli Arrendamenti, e atmati come li birri de' Tribunali, m. 2 p. 285 . Le fole patent? de'l)elegari degli Arrendamenti, regigrate, hanno vigore, n. 4 p 286. Le patenti del Delegato della Real Cafa iono nulle, n. s. Tutti li Patentati devono far la paffata delle loro patenti avanti al Reggente della Vicaria, e del Sopraintendence di Campagna, n. 6 . Per godere il foro dell' Arte della seta , le parenti devono effer firmate dal Credenziere, n. 7 p. 287 . Quando li Patentati non iono addetti all' attual fervizio, non vellono montura, ne ricevono effettivo foldo, non godono l' esenzione di foro, n. 8 . Si rolgono li l'atentati fittizj: Le patenti quando non fieno regitlrate presso il Sopraintendente della Campagna, per le Provincie, e dal Reggente deila G. C. per Napoli e fuoi Cafali, e li Patentati non veffano montura, e fieno all'attual fervizio. de' caali fia pruova ekclofiva la loto arte, professione, condizione, ed opulen-28 , fian puniti dal Maguirato ordinario, come delatori di armi vietare, e l' invenzione della patente vag iz per proova di convizione, ancorché non vi fieno testimoni fuor de' capienti , n. q. Patenti devono effer tutte col R. Suggel-

lo pendente : e fi da il fimbolo : 1.3 t. 1 10 17 e 19 p. 5. Nelle fped zioni delle l'atenti de' Giudici di Vicaria fi efigga una fol volta il diritto allorchè prendono il poffefio del loro impiego, fenza pagar altro nella conferma, che ottengono ogni due anni: 1. 3 .t. 12 ap. 1 n. 4 p. 255 ( Il fimile per gll altri Minifiri e Governatori del Regno ).

Parenti non poffono Spedirfi dagli Erari a' Guardiani: 1. 5 t. 7 ap. n. 4 p. 105 . Le Patenti spedite da Baroni ai loro Armigeri debbano effere registrate nelle Segreterie delle R. Udienze, e'l namero di effe non fia ecceffivo : 1. 6 t. t m. 27 p. 15. Non fi efigano da' Baroni diritti di parente de' Governatori , a' quali fe paghi menfualmente la provifione , n. 28 .

Patto

Patto de queta liris, o promella fatta da' clienti a loro Avvocati, Procuratori, e altri, è riprovato, e non si da azione: 1. 9 s. 5 n. 1 p. 28.

Patrimonio Sacro non pofía fequelharid da Vefocori per motivo di afferza: 1. 1. 1. 9 ep. 4 m. 3 p. 96. Il l'atrimonio Sacro il coliticolica fui ibeni fini nella patria, non fuori, ep. 5 m. 4 p. 99. Il Patrimonio del Prete non deve pergiadirare la ugual porzione a finitelli e fonenti del prete non deveni de la Monte finallitare, onn viene diffeniato alle leggi della fondazione per m. 14 p. 100. Il Veforo che ordina alcuno a titolo di patrimonio fena laficiare I ugual porzione a finetti le forelle è tenuto a imparare de proprio gall'asterilli di quelli p. n. 17 e 18.

forelle è tenuio a riparare de proprio atrimoni dedorti : li Minittri non poffono fare liberazioni di patrimoni in cafa, ma proporle in Ruota: 1. st r. 40 m. 3 p. 187. Si modera, fino alla fomtas d ducati mille poffono farle in cafa, notificandofi prima tutti li creditori , n. 4 p. 188 . Non poffa fpedirfs moratoria, o falvaguardia, fe non preceda fede dell' Arruario della caufa, d' effer concorfi tutti li creditori comparfi. a dare il confenso, e dichiarazione giurata di colui che la domanda, di non avere altri creditori : si eccettuano li pubblici negozianti, a' quali non fi contedono in modo alcuno, n. 5. Non fe concedono falvaguardie a' debitori di stase ririrati in cala col permello di ulcire la festa a udire la Messa, se non alli foli fettagenari, n. 6 p. 189 . Li creditori di minor fomma debbono feguire il foro de' creditori di imaggior lomma, m. 8. Non poffone farfi liberazioni ne' patrimoni fenza permeffo del Re. w. o . Ne fi postono senza sentiria turti gl'intereffati, e non fi facciano-liberazioni a' Curiali se non d'smesso il patrimonio, m 10 p. 190. E fe prima non decifa la caufa delli concorfi : dichiarandosi che gi' Ingegnieri e Tavolari , Subalternt , e le ipefe , non fono somprefi tra Curisli , n. 11 . Non s'introduce patrimonio fenza l'interventodel capo del Tribunale, n. 12. E nelle Udienze, del trefide, n. 13 . L'eccezione e il privilegio di alenno non fi chende alli giudizi di corcorfo, n. 14. Un debitore che ba introdotto il patrimonio in un Tribunale, e tiene contro efecusori [pediti da altro, il pri, mo procede pri l'azione rerlane], m. 15 p. 191. (V. anche Tribunale dei S. R. C. 6 ti e 12 n. 99 p. 118).

Preulto el quinció gli Officiali fortraggono il pubblico dassip, e fi punifes colla pena capitale: 1. 12 1. 64 m. 1. p. 23. Se pra negligaza ala perdere le pubbliche ficoltà, fon tenuti al danno, m. 2. Gli Officiali che han foldo, fos puniti fe prendoso, e fottreggeno che presidente del desaro Ficiale, o ufi concussor, il punifes nel nonupio, m. 4. p. 322.

Pelatori delle code de' cavalli, V. Furti. Pellegrini dopo tre giorni partino da Napoli: 1. 22 r. 55 m. 7 p. 198. Pene peceniarie in efigerfi fi procede fom-

mariamente: f. 12 f. 2 m. 15, P. 99
ren, end drift de Giudich Golerino le
leggi del Reguo : f. 13 f. 99
226. Li deluti commetti pett. 2 p.
226. Li deluti commetti pett. 2 p.
Notari delinoquendo nell'officio, fi per
alicono-come li peleti n. 4. Nella
pena non fi confidera la civiltà, ratatando di diroro, o di falità, n. 5. La
nobità per privilegio fi perde per
delitro infinamere, n. 6. Li Tribonili
non pofiono commutare la pena litodelitro infinamere, n. 6. Li Tribonili
prova, n. 7. Colir che oritore fenteta2a retumente proferita dal Giudice
nateceffore, non fi modelii dal fuecti.

Pensioni sopra Vescovadi e Benefici pro personis nominandis, che s'impongano 200 da Roma, non fi ammettono nel Regno : 1. 1 1. 10 ap. 1 n. 1 p. 1.1 . L'effetto delle pensioni incomincia dal di dell'exequetur, non della spedizione delle Bolle , n. 9 . Pensioni segrete a favore di forestieri, neppure si ammet tono , op. 3 n. 1 p. 114 . Le Profioni ecclefiaftiche fi co ferifeono a' foli b.celefiaftici, n. 2. Le penfioni poste dal Re corrono anche dal giorno dell' exequatur, n. 3. Li Provitti dalla Corte di Roma non fono tenuti dare pleggeria in Roma a favore de' Pensico:iti , n. 4 . Imponendusi Persioni tu : Benefici di Padronato la cale , fi richiede il confento de Patroni , e degi interef-

fatt , # 5. Penfioni perpetue fopra Benefici a favor de Chierici possono accordarti da vefcovi anche ne' mefi non rifervatt, fin-22 ricorrere a Roma : 1. 1 t. 20 ap. 3

n. 3 p 197.

Percettore delle pene della Gran Corte confegni le lifte a' Capitani di giudizia per Napoli, e per fuori mandi il Commeffir.o : 1. 3 1. 12 n 80 arrefti p. 252 . ( li di pù iniorno all' officio di Fercettore della G. G. vedi Tribunale della G. C della Vicaria ) . Li pro venti Fifcali fi devon introitare dal Percerrore della Vicaria, non del S. C. :

Percettori , V. Telorieri .

Ferizie. Non si possa domandare la terza revisione, le le due relazioni de' Periti faranno uniformi, e fi ammeite la terza coll' intervento del Commeffar o : li Tavolari, Ingegnieri, ed aleri Periti, non debbon efigere altro che le fole diete civili", e naturali , e grana tre a carra di righi ventidue per la fatica manuale di chi pone in chiaro le relazioni: la relazione si contegni alla parte fra quindici giorni dopo l'accesto, o fra due mesi, e se si tratti di feudi, o effetti di confiderazione : l'elezione de Tarolari fi faccia con buffola avant' if Prefidente del S. C. : 1. 3 t. 8 n. 00 5 7 e 8 p. 117. Gli apprezzi, ne' quali fono intervenuti fi Miniftri , fi debbano rivedere con l'intervento de medefimi, ap 18 n. 9 p. 135.

Permuta de' beni (tabili de' Lucehi pii ca'

Laici non può farsi senza licenza del Re: 1. 1 1. 21 ap. 1 n. 13 p. 201. Perqu fizioni non fi dieno , le non farin-

po prima liquidate, e certificate: 1. 3 r. 20 n. 11 6 58 p. 314. Perfecueione de Malfanori . V. Malfat-

tori perfequitati.

Pefca ne luoghi soliti il Generale , e il Beverielto non è proibita : 1. 10 1. 13

n. 13 p. 108. Petca de Coralli: fi elege un Commeffario fenta giuridizione per li Pefentori di coralli, che tenga regulto de' denari ed incaggiamenti di marinari addetti à queita peica : 1. 8 1. 7 n. 1 p. 137 . Il Re e reoferive i luochi ove i Petcatori regorcoli di coralli poffono pefcare fenza melcolarfi co' Battelli Francefi nella Crita d' Africa, n. 2 p. 138 Si abolice l'antico dazio fu li coralli delle fabbriche di Trapani , e si pagh in quel Regno un ducato per ogni caffa di effi, n 3 p. 1;9. Si preferive a' peleatori di coralli l' offervanza di alcunı stabilimenti Sardi in que'mari per evitare il pericolo di peile; n. 4 p. 140. Il Re accorda il Foro militare a pelcatori e faobricanti di coralli in Transni finche non fi fitema il Foro mar-timo in Sicilia, # 5 p. 141 . I negozianti & pelcatori corollari di Trapani tono efenti da'd ritti doganali , n. 6. Si abolilee interamente il pagamento delle annue once dieci , che la Sigrezia e R. Dagana di Tranani efigeva da Pefcatori di corello, n. 7. Stabilimento e regala nento per la economia e per la giuflizia della pesca e pescatori di corallo, o fieno, leggi Coralliane unite in un Codice, aventi i feguenti Titoli, n. 8 p. 143 . 1 Dell'Officio de' Confoli ; p. 144 s Del Cancelliere, p. 145 3 Del Caffiere e Razionali , d. p. 4 De Ca-pilquadra , p. 146 . 5 De Padroni , p. 147 . 6 De Marinari , p. 148 - 7 Degli Serivani, p. 149 . 8 De' Negozianti proved reri finori Kegno , p. 150. 9 De' Senfali , d p. 10 Delle Galeotte per fa fcorta delle Feluche , p. 151 . 12 Del cambio marinimo, d. p. 12 De' pericoli marittimi, p. 153. 13 Dello Spago e Serziame, p. 154. 14 Della peica, d. p. 15 Della vendita de co-

ralli , p. 156 . 16 De' Conti ; p. -157 . 17 Dt un nuovo Monte , p. 150 . Piano per lo tabilimento di una nuova Compagnia per lo lavoro edel corallo , appellata Real Compagnia del Corallo, con varie leggi ne' leguenti Titolt , n. 9 p. 160. 1 Nome ed Armi della Compagnia , p. 161 .12 Fondo ed Azioni, d. p. 3 Obbligo della Compaguia, p. 163 - 4 Compra, vendita, -e pagno del Corallo, p. 164 - 5: Vilita e Contrabando, p. 165 - 6 Diitti di Dogana ed Immunità, d. p. 7 Amminuffrazione , d p § 1 Direttori . § 2 Governatori , p. 166 . § 3 Segretario ed Archivario , p. 167 . § 4 Razionale , ed altri , d. p Tit. 8 Sethoni generalt e particolari , d. p. 9 Scrutture e Libri p. 168. 10 Conto e Bilancio, d. p. 11 Fondo di Calla , p. 169. 12 Sopraintendenza e Tribunale competente, de p. 13. Durata, Scioglimento, e Conti-

nuazione, d p. 14 Riferva, p. 170. Petraria e Porto : le rendite de porti , delle pesche si numerano tra li pubblici diritti'i"1.:4 1. 8 n. 171 p. 242 . Per le falmende pelci fi efige il pallo, e in Napoli il diretto della pescaria si dice ala feffantina, n. 172. La pefca ne' mari di Pozzuoli e Napoli , quando non fi faccia per commercio , è libera,

Peice non poffa vendersi da' Peicatori se non nella Pietra di S. Lucia: 1. 12 f.

22 n. 14 p. 54.

Pelo: quante volte fi comperano e vendono le merci a peso si paga il diritto di un tanto per cantaro : l. 4 t. 8 n.

113 0: 332.

Pesi e Milure , per riconoscere questi si spedivano dalla R. Zecca per lonkogno de' Commessarj: per rilevare le Univerfirà dalle gravezze che quelli inferivano , fo ordinato che fi vendeffe quella giuridizione ; e fi diede, efecuzione : f. 4 Pels Fiscali , V. Catallo .

Pefi . Mifure , e canne colle quali ficommercia, debbon tenerfi zeccate : f. 10 2. 13 #. 2 p 113. Le frodi che fi commettono con derti peli e mifure, fi punifcono colla frufta , e coila m'fura specia al coilo, mi a. La pena fi du-Ind. Gen.

plica, fe fi vendano con frode a' forefliers, perche questi fono fotta la difefa det Re, n. 4 p. 114. La misua delle virruaglie fia equale per tutto il Regno, m 6 de p. m a ...

Pette, V. Contagio . h

Pietre non fi lancino con fionde : L 12. 4. 28 n. 1 p. 141 .. Si vieta il farfi & petrate, n. 3. Anche in affifere; n.4. Non fi gettino imenondizie intoino ale Palazzo della Gran Corte , ne fi tirino pietre nelle fineftre di quello , n. 5 . Non postono portarsi addosto, ne' tirarsi pietre atte a nuocere , fotto le pene · ilabilite, e fi delega la Gran Corte, n. 7 p. 142 . La delegazione s'intende della G. C. per Napoli solo : e si dichiara che le pene prescritte contro gli asportatori, e lanciatori di pietre, sono per coloro, che le asportano con premeditazione, non per quelli, che riffando le raccolgano , n. 8 p. 144 · L' infulto con pierie appartiene a chi ave la giuridizione criminale, n. 13 p. 147-Pignorare li coloni , gl'inquilini , i lavo-

ratori, e parziari di propria autorità, il padrone per la pigione del fondo o della cafa , puole : & 11 4. 16 conf. 1 p. 240 . Il padrone degli animali dati ad menandum, poò per lo fuo credito arrestargli., conf. 2 p. 241 . Purche quelli fieno vivi, conf. 3 . Il Baglivo! fenza licenza del Giudice non può pighorare , conf. 4. Il Portiere che dice effergh flato denegato il pegao , dee " provario, conf. 5.

Places observari leges s'intende l'offervanza delle Frammatiche : 1. 5 1.7 Pleggerie it danno a faddisfazione del con-

traente, di cut fi tratta la ficurezza : 1. 11 tol ap. n. 9 p. 34 Poligamia , fi trattino le caufe come quel-. le di Fede, eioè di tralmetterfi prima

il processo informativo al Re: l. s to 16 ap 4 n. 4 p. 147. Polizze bincali la data del tempo si pen-

ga diftefa, e mon in abbico, ed i mo-·mi e cognomi de' testimoni apodiffari si delcrivano nel corfo della polizza prima della data : 1. 3 r. 12 n. 60 \$ 17 p 212 . Avverso le polizze di Banco non · fr ammette, eccezione fe, non farto de202

polito , o colliuticoli in carcere: L 4, 1, 2 m 63 5 2 c 6 p, 2 a Per le politze bancali non sia inteso il debitore dopo l'efeccivolo, misti in minestali; vol fable depssita: L 11, 11, 12, 13, 18, 5 13 p, 19 Non si rimere il debitore la vigor di apoca bancale; se non faccia deposito, o si colliusica nel carcere: L 11, 1, 42, 12, 2 p, 195.

Polvere e balnitro non fi polla da vernuofabbricare o vendere : l. 4 1. 11 m. L . . 2 p. 766 ( e m. 43 l. 4 1. 15 p. 396). Non fi poffa immertere per mare o per terra in luogo immune falnitro e polvere pardiglia o di munizione da guerra : per i fuochi artificiali e per mio de' baftimenti non d'altra polvere poffono fervirsi che di quella del R. Partito; n. 3 p. 367. Niuno poffa lavorare o vendere fainitro e polvere fenza licenza - ne introdutli per mare o per terra nel Regno , tenerli , comprarli, e farne nio , tanto meno tener - mortai ed ordegni: l. 4 1. 12 n. t e 2. e 3 p. 368 . I falnitrari fono immoni da fervizi perfonali, da gabelle per loro vitto, e da alloggiamento, se sonoforaffieri , #. 4 p. 370.

Pontecorvo come appartenente al Regno.
fi ricupera: l. 2 1. 32 n. 2 p. 250 (vien. restituito).

Popolazioni di Orta, Ortona, Stornara, e Carapelle in Puglia, fi affegnano alla Diocefi di Minervino: 1. a t. 7 49. 2 m. 31 p. 63.

Porci fi cavino da Napoli , fotto pena della perdita di effi , e di nitra : l. & f. 15 n. 112 o 113 p. 301 e 302.

Portiet del Siero Regio. Configlio, cistemo di effi changrà di guardia, debba confervare le chiavi delle Ruote, ed aver cura di trute le feritture fedie, panni, ed altre robe che in quelle fi confervano: 1, 2, 18, 29, 6 m. 3, 12, 124, Negli acceffi del Configlieri nel Regno cheba intervenire un fornire del S. C. per giro ed ordine di anzianità, « » 2, per giro ed ordine di anzianità, « » 3, retrive a due con e del configuente del S. C. pranta in cafa del Predente, « », 2, Effi debbon (ubito diffir pegane le notificazioni) « », 4. E debbon fervire a due ca mana incepa del configuente del configuencia del con antie la configuencia del predente del configuencia del configuencia del configuencia del predente del configuencia del configuencia del configuencia del predente del configuencia del confi della Ruota, e l'altro la chiamer le sause su lo scabello, n. 5. Non si am-mettono relate se non fatte da Portieri del S. C. : tniti li fegnefiri debbon farfi da effi : ne fi ammettono rinunzie de' medefimi in piede di qualche ferittees , fe non fart fottoferitta dal Portiere Decano , n. 6. Li Portieri del 8, C. e della Vicaria, quando vanno a far efecuzioni nel Regno, non possono esigere per diete più di carlini dodici il gior-no, ed effendo più esecutori e debitori in un medefimo luogo, fi faccia il ratizzo tra quelli , n. 7 . Li Portieri del S. C. esercitina di persona il lor officio., e non per mezzo di altri, m. 8 e 2 1. 2 1. 17 p. 292 . A' Portieri , e ad ogni altro fimile fi vietono le inferre e mance in tempo di Natale:

Porti, V. Narinari e Porti.

Portelano Regio : nelle caufe di Portolania si appella al Tribunale della Som-Ne la Camera Reale , ne il Pretetto dell' Annosa, ne qualunque altro Tribunale o Gindice , poffono ingerirfi nelle pendenze di Portolania , eccetto il Tribunale della Sommaria , a cui dee il Portolano obbedire, n. 2 . Si proibiscono le nuove Tariffe della Portolagia fatte d'ordine della R. Camera, m. 3. Tutti li potti fiffi ed amovibili che stanno avanti la Chiesa di S. Ferdinando fino alla Galirta, fi fituino nella firada di S. Brigida , s. 4. L'inquirere per li demanj, per le fcadenze, ed altro appartiene al Mailro Portolano, e Mastro Procuratore : anche per la falfirà de' pele e mifure: 1. 4 s. 5 m. 20. p. 299. L'officio del l'ortolano maggiore fu illimuito per mantenere le pubbliche ftrade della Città nette e purgate, e le fabbriche, e che il pubblico fnolo non venga occupato ; perciò per analunque opera fr richiede la licenza e fi rinnovano i capitoli attenenci alla Portolania contenuta ne' Bandi antichi:

1. 5 1. 10 m. 11 p. 198.
Portolani nelle lettere di carico devono
fpiegare la qualità e quantità della roba, il giorno e'i inogo dell'estrazione,
i.nomi de' marcadanti, del vascello,

del padrone, e'l diritto pagato d'efitura , e ricever çauzione perchè non fi trasporti ne' luoghi vietati , con altre Iftruzioni per lo fearicamento : I. a. s. 5. n. 15 e 16 p. 197 . Le vittuselie de' propri verreni i pollono tralportarli per mare da luogo a luogo infra Regno fenza diritto di efitura o di dogana, non così le comprate , n. 24 p. 200. Gil Officiali maritrimi ogni mele dian conto al Luogorenente della Camera de' earcamenti fatti i Portolani non permettino caricamenti fenza provisioni della Comera e ne luoghi difabitati prello le marine non fi tengano vitteaglie, fe non del proprio ufo : cadendavi fentenza di morre, debba prima referiris: nium padrone di feluche polfa tenerie in tella de' minori ; o incogniti! : ipiega che la condanna, non collando del corpo del delirto, s' intenda per il controbandi dieftrazione cantum: e contro de depofi zioni de' denungianti fi ammertano l'eccezioni: f. 4 f. 7 n. 62 p 253 : : :

Poliziont, V. Tellimoni gimate in ter-

Polleifo controdorto V. Acquifto de beni

Patt fiori di feudi non fi proceda controdi effi, per non tuthari la "pace nel
Regno: f. 6 f. 9 m.; p. 95. N.m. menofio la denga a Caprioli, prologie emartorite, v. 2 p. 93. N.m. fi etaminino i diviri antichi loi predeficiono denon della famiglia di Regno, c. n. 2 v. 5i
conf. emmo i feudi e ben concecheti di
Re Altanfo e Fardananto li, e per quel
diliratri da Alfonio e Fardanado li, e per
diiratri da Alfonio e fardanado li, e per
prolazione della Trapita non fit tentiprolazione della Trapita non fit tentiprolazione della Trapita non fit tentiprolazione della Trapita non fit tenti-

Regno, w 5, p. 94.

Pott: fi dison le literationi per l'Officio del Corrière Maggiore, e Matrico di Potte: fi 4: 20 m. 1; p. 438. Nissono possi far da Procaccio fenza locraza del Matrio di Polla, w: z p. 450. - Li specip per Fife fi porrino dal Procacci gents, m. 3; p. 457. Le fisfferte: fi cavalettino dal foli Pottiglioni; e fi determida: di temps della costi, con far motare quel temps della costi, con far motare quel temps della costi, con far motare quel per la contra della contra con far motare quel contra con far motare quel per contra con contra cont

Parto l'ora che giungono nelle Poste. e non tornino indierro, fe non avragno veduto partire l'altro Poil glione . n. 4 . Non fi difpenfano lettere anticipare, eccetto ad alcuni di rango, n. 5 p. 462 . Avvilo delle Poile regolate ftabilite per la Turch a ; e Tariffa del porto ed aff ancatora delle lettere, s. 6. Aitra Tariffa del porro, di robe e lettere per la Provinca di Salerno, # 7. p. 465. Regolamento delle Poile nel, cam nino di Roma, Puglia e Calabria, con notamento di tutte le Poile che fi. corrono, e ngova Tariffa delle lerrere . n. 8 p. 406 . Si vieta a' Caleffigri e Carrozzieri impoftar cavalli, e cambiare ad ufo, di Polla , ne gorrar integne da Politiglioni , n. 9 A. 474 . Gii Officiali e foditii del regio Uffano d. Corriere maggiore , fon tenuti a pagare la gabella , e le taffe un verfali , ap 4. E p. 475 . In turre le caule attinenti all' officio di Corriere maggiore , fi deltini, nelra R. Camera un foio Com nefferia. na 3 . La Guara delle Polle ne'fu ti di rirada commelli al Procaccio proceda ad midim balle . e ad bores . emai appellucione remota . n. 2 ..

Povers fi dan loro gli Avvocati gratis, a

Pra confar, che si suole domandate dagliinquisi; via tenpo dell'informazione, si accorda ne' folir casi, che da necessi da la richregga; e la prunetaza de' Gui ca ereda doversi accudare n. p. r. parra: na chiano la verità, y e al lora, che l'accustito è prefente si s. 13 s. 10 m. 19 p. 53.

Prănică e Riti delle Curie del Regnossis detarina l'offerenzaze delle Eaffe farra i del Pontefice S'tho V. per la Discepti di Capacoo, cotente li Vicari Generale, e trutt Subajaroni, della Cura Veloquille I. E. s. 23 ap. 15 p. 206 fine

e: 271.
Preambil che fi sprissono dalla Vicaria, fi richieda all' Archivo generale fede de' telamenti, e cadicilli di chi fi domandi il preambolo : L. 11: 1. 22 m. 9 %: 143.

n 3 p. 467. Le frafferte. si cavaletino i Preamboli si spedisono dalle Cotti locali da soli Postiglioni ; e si determina i pre la sua giarid zione, a ammetre ndosi tempo della cossa, con sar notare nel ili gravame alle R. Udenne, e alla C c 2 V

1 N D 1 C E: G Vicaria: fe li corpi ereditari elisiono invari lucghi della Provincia; fi spedicano della Udienza: e fe in varie Provinecie, dalla Vicaria: I. st. s. 3; m. 2 p. 173.— Preda prefa a nemici, V. Ammiragliato.

Predicatori Quarefimali mandandofi da'-Vescovi a predicare senza proceder nomina della Università sodisfino esti loro la mercede : e però fi allengano di procedere a censura , o ad aliro arto giuzidizionale contro 'de' laici : 1. 1 2. 7 ap. 2 n. 5 p. 65 . Accadendo controversia, il giudizio appartiene al Delegaio della Real Giuridizione : L. 1 1.9. ap 3 n. 1 p. 95 . Le Università facerano la terna di tre l'oggetti al Vescovo per tutto Novembre, per fceglierne uno ; e l'Università non pagando , si ricorra a' Giudici laici , w. 2' Affiftende il Tributale in Cospo alla l'redica , il Predicatore, dopo il Prelato, benedica. il Tribunale, n. 3 . Li Predicatori Francefcani non hanno azione di presender denare per le Prediche, n. 4. Mancando le Università di far le terne per Novembre , fodisfino la limofina a' Predicatori mattdati dall' Ordinario . w. v. Non si tolgano ne' Catatti le limofine n'.Predicatori Quarefimali , e dell' Avvento, n. 6. Li Regolari non poffono predicare nelle loro Chiefe fenza la licenza dell' Ordinario, n. 7 p. 96 , Non fi ammettino Predicatori forestieri nel Regno, n. 8. Non curando l' Ordinario elegere uno della rerna, fi faccia l' élezione dal Metropolirano, e la mancanza dal Vefoovo viciniore . n. o.

eanza dal Vescovo viciniore s. 9.
Preda presa a nemici, V. Ammiragliato.
Presati V. Vescovi

Preferrione. Nelle catole divil. Pritanza fe filippe do lordo di tre anni je si duo nel crimana pri pe si duo nel crimana pri pe si duo nel crimana pri pe si duo nel crimana poli non perimono le ilhane criminal di Naspoli non perimono varie fiperi di pricationi di to. 20. 30 e 40 sansi je dell'incaspione de mobili ; con abolinfi le antiche confluetudini introdorte d'un anno, d'un mete, d'un giorne, d'un'era: l'. 11 1. 18 s. 19, 103. Percusio.

da quel luogo, o perchè il giudice non rendeva giulizia, n. 4 p. 105. La prescrizione non s'impedisca per l'invenzione dell' istrumento, se non quando giurerà il Notaro, ch'era presso di se, ed ignoro alla parte, n. 5 p. 106. Decifione delle quattro Ruote del S. R. C. fopra la prescrizione, cioè : che il debitore, e l'erede del peffessore di mala . fede mai prescrive; il terzo possessore. di buona fede prefunta , prefcrive col corfo di trent'anni: dove non vi fono scritture pubbliche, o private, si prefume il pagamento: per gli avvocati, procuratori, notari, e speziali fi prescrive l'azione pel corso di due anni; per gli artefici di un anno, e per di fervin tori di due meß, a. 6 . La preferiziope, o fia il prefunto pagamento, in vigor della decisione, contro coloro che hanno prestati fervizi , non ha luogo. contro le povere donne , nè contro gl'. ignoranti , e li ruftici , n. 7 p. 108 ..

Preferizione foudale : li feudi fipreferious col·laffo di trega' anni fenta interruzione, con pagarfi il debito fervizio alla R. Corte t. f. 11. 11. 8. n. 2 p. 104. Contro il Fifco fi preferive col laffo di cento anni; e delle minori cofe, donate di quattro, o tre anni, n. 3. p. 105. (V. sacche Feudi ne' n. 4. 2. 3).

Preienste nelle fertiture debonii fare dificie, a non inbreviste, con la ofpreifion dalle persone, dalle quali si presentano, e dei giorno, mele, ed anne, nel quale di produccons : 1, 3, 1, 8 p. 18 m. 2 p. 134. Tutte le presentate, e le fomme di denaro e di obna e contratti di scavano per excosimni 1, 3, 1, 20 m. 15 831, 9, 317.

Preferatione de rei, che fona inquifit unite Udienne, vono poli riceverti nella Vianta, un di produce ordini pre recognitire grattamisma e folio polica domandiare il notamento del proceffi : 1, 22, 22, 12, 19, 10, 05 (Gi efantida) la giaridizione cordinaria, per declinare il fore, deven preferataria, pet declinare in fore, deven preferataria, e allegarei privilegio dell'afenzione , e-domandate la revificare della cauda, n. 2.

ora: l. 11 t. 18 n. 1 p. 103. Percaufa Prefidente del Sacro Regio Configlio tie di pefie o di guerra non a impedifee la me la qualità di Viceprotonotatio , e preferizione , le non coftetà l'affenza como immagine del Prefetto Pretorio

Sacra Regia Maefta : 1 3 1. 8 ap. 9. n, 13 p. 127. Prefidi delle trovincie ( appellati auticamente Ginitizieri ) e loro Udienze Provinciali, hanno facoltà di punire tutt' i delitti capitali:, e di mutilazione di membra, di su pplice alla giustizia denegata da Giudici inferiori , e conoscere le caule de feudi non quaternati fino alla fentenza exclusive: l. 3 tr 21 n. 1 e 10 p. 224 . Eglino nel prendet il polfello devon giurare di amministrar la giufizia lenza frode , e con preilezza , n.2. Li Prefidi girino le respettive loro Provincie , puniscano i delitti e gli eccessi demii Officiali di giuflizia , e di azienda , comment in officio; e trovando i Ca-Sellani in mancanza , lo rappresentino al Re., n. 4. Li Presidi, li Giudicie, e. i Malisodarri non poffon effere della medefima Provincia she figoverna; non vi contraggano parentela a ne procedano neile caule de'lore parenti , n 5 p. 325- / Li Presidi facciano scorrere pet i loro Giudici ( o sieno Uditori ) i luoghi della loro giuridizione , e punire i delitti pubblici ; negli altri fi offervi i ordine giudiziario, e dentro tre mefi fieso le cause decise, s. 6 . All'officio dei Prefide appartiene purgar la Provinein de' malfattori , contro de' quali fi proceda per accufa , o per denuncia , n. 7 p. 326 . Quet che trovera effer giocatori, riffat ori , afportatori d' armi, tavernieri . e che menino vita diffinata e fenz'arte , ii condanni a fervire nelle opere pubbliche , n. 8 . Li Prefidi debbon ammertere ad avvocare Avvocati Laureati, a. 10 . Effi poffon tranfigere a delitti leggierl, non gli atroci, s. II p. 227 . Son tenuri dare configlio ed aginto a' Maestri di Camera, ed altri nell'efigere le pene ficali , w. 12 . Li Presidi nulla prendino per composizione dalle Università nell'inquifizion generale , n. 13 . Ne ricevan doni daile medefime, o da' particolari , e non dimorine in cialcun luogo più di tre o

DEL CODICE DELLE LEGGI.

quattro giorni , n. 14 e 25 - Egline debbon ipedire commette a persone fedeli, ed abili, e per tali commelle nulla ricevino , w. 15 .. Li Prefidi nulla efigano per figillo nelle lettere , n. 17 p. 328 .. Ne per efeguire le lettere Regie, n. 18 . Il l'reside vifiti la sua Provincia una volta l' anno , n. 19 . Li Prefidt , e tutti gli Officiali regi debbon riferire al Re tutt'i delitti çapitali , e metite-voli di pena , circostanziati, i delinquenri , banditi , e condannati , n. 20 ( e n. 5.1. 3 1. 20 p. 30\$ ) . Effi debbon procurate di toglier le contele, e reliftere alle opprettioni, n. 21. Devon vi-figare, e feorrere anche le Terre Baronali, n. 22. Non possono obbligare f fudditi a feguitli , n. 23 . Non poffon pallare in altra Provincia; fe non avran refi findacato, n. 24 . Non etigan pene dalle Università , ne composizioni , n. 26. Non procedano per inquifizione contra quelle, ma de malfattori, ne contro gli uluraj, le non per accula, n. 27 . Tutt' i Presidi ed Oriciali non carcerino , ne facciano atti giudiziari fenza voto de' Giudici , i quali devon loro refistere, e riferire, n 28 p. 329 . Nell' ingreffo all' officio ordinino a' Baroni di non usare quel mero e misto impero che appartiene alla R. Corte, sopra de loro vaffalli , n. 29 . Li Miniftri noti rivelino i vnti , ne i fegreti del Tribunale, e'l maggior numero decida : le fentenze fubito fi registrino : 1. 3 1. 20 m. 6 p. 306 . Li Prefidi non hanun facoltà d'impedire l'elecuzione delle sentenze e decreti delle Udienze ma solamente possono rappresentare al Re qualche diversità de' pareri de' Ministri del Tribunale , ed attendere il Sovrano oracolo : 1. 3 s. 15 ap. 1 n. 14 p. 286 ( e n. 1 l. 12 1.23 p. 110 ). Li Ministri delle Udienze non possono uschre in commesse senz' ordine del Re: 1. 3 4. 20 m. 11 5 1 A 307 ( e n. 1 ap. 2 r. 22 l. 3 p. 337 ). Avendo due le licenze, prima elca l'uno, e poi l'altro, con lafciate gli atti, §. 2. Le commessioni non si possono spedire del Preside solo, ma da tutto il Tribonale, 3 p. 308. Le R. Udienze vifitino le carceri ogni Sabato , 6 9 . Affiftendo

206

il Preside, o Uditore all'elezione deeli Amministratori nel luogo dell' Udienza, non poffa pretendere pù di una dieta, 9 to p 309. Le Udenze non faccino accordo di carcerati perfervizio delle galee , ftt. Quando neile Udien. ze si votano le caule , non possa starvi presense il Procurator Fiscale, § 16 . Li Dispacel devon dal Preside aprirsi , leggerft in piena Ruota , e registrarfi , § 17. Ordinandoli alle Udienze qualche relazione, quefta fi faccia come gli anti fi trovano , e non fi ritardi , 5 18 9. 210 . E fe fatra e di muovo ft ordi. nife, non fi faccia , e fi continui a procedere, qualora non fi dica che la invii di nuovo, \$ to Elaffo il termi-ne prefiffo dalla Ud.enza a colui che voglia variare il foro in Vicaria, si continut a procedere , \$ 20. La decre-Uditor più antico, ed effendovi diterepanza, si elegua quello che conchiude la maggior parte, 6 23 . Per l'elame de'teilimoni in relidenza , gli Uditori o Fifcile , non prendino diritto ; ne per relazioni al Re ; ne per decreti di guidatico o indulto , \$ 25 e 26 . Le catene de carc rati delle Udienze fi fpediscano a spese del Fisco, \$ 27.11 Miniftro ch'efca in comm ffi non s'ingerifca in altro che in quello gli è stato commello, ) 28. Li Ministri non poffono avvalersi de' Soldari di campagna per propri fervizi , \$ 29 p. 31t : ofcendo il Prefide in commeffa non ft conduca il Fiscale, § 31 : il l'refide non poffa pubblicire bandi folo, eccetto negli affiri di guerra col fuo Confultore, 9 32? il Prefide fold fenza il parere dell' Udienza non poffa fearcerare, 5 34: i Ministri dell' Udienza non poffono fervirli , ofcendo in commeffe , che de Subalterni della medefima , \$ 35 ; le Udienze fieno circolpette nello fpedire Commeffari tanto pel Filco che per le parti, 9 37 : le Udien . ze non s'intromettino nelle caufe delle Corti locall', fe non in cafo di aggravio, e che de' furti di frada , e fcorrerie ne facciano relizione , § 38 : i Difpacei fi aprino dall' Uditore più antico m Tribunale, effendo il Prefide affen.

te, \$ 39 p. 312 : il ricorfo da qualche aggravio , debba il Fiscale portario in Vicaria, e parendo all' Udienza abilitare il reo , poffa farlo , \ 40: le giornate che vacano pro Fifce fi paghine a' Minifri dallo ftelfo, 9 41 : 1'Udienze non s'intromettino co' Persettori ... anzi dieno loro aruto , ma fe delinqueranno' poffano arreitarli , \$ 42 ? fi offervi la prodetta per lo portello delle car-ceri, e dive i' Udienza non l'abbia, fi offervi quella della G. C., § 44 ! nelle Ud enze fi tenga un libro de' voti. 6 45 : non fi dieno commettion generals pro capicades oblegationibus per la Prosvincia , \$ 46 : ne fi f iedifcano Com neffarir a v firare le Univerfi à , § 47 : per lo' ripartimento de tag'inni tra la gente di Corte, ft riferifes , \$ 30 p. 373: com i carcerati di catene le Ud enze "mandino in Vicaria i processi, o cipla, e non i norament , § 32. Le R. Udiena ze, e'l frimmale d' Cimiagia not dian com neffine contro de fuorafentia fe non a perfoni che artual mene fer a vono, \$ 80 \$ 217. I Prefid delle Province to co che appartiene al lor officio deb nat valerfi del voto di uno digit Ud tori , prefe aden lo da quel e e fe G appirteng into all' Ud enze , n. 17 6 To. 227 . Li M witt delle Udienze ell Offic ali e Com setfiri non poffono preten ibre fpefe dalle Univerfi à :: A: 3 4. 22 n. 1 p. 330 . Agli Elecurori de Tribunali di Napoli non necessita le Varquatur delle Udiente , n. 2 Le le R. Udiedze : quefte e i Gavernatori don poffen comporte le non di pocti t volendo virture, le paghino, e che fira folite affi tarfi , n. 4 p. 331 . Effendavi diferen ines di voti tra Uditori', non poffa il Prefide feegliere quelto che gil pinecia, ma farne relazione al Re, n. 5. Quando i Subalterni non fien probi e capaci , fia lecito all' U lienza privatli , ed elegere altri: nell; Udieaze vi fieno ba libro di cutte le paerele ed accufe . altro delle obbliganze delle pene , altro delle inquificioni paffare, è future, altro delle contumace criminali , altro de carceran, ed altro de proventi , de ewili fia d'oubligo del Mattrodater , e-

dipendere dal Fiscale in tutto che l'occorre : in fine dell' efficio formi l'inventario : ceni fei mefi s' invit alla R. · Camera nota da' proventi : gli Uditori mon poliono eligere diritti per decrett , ed alree firme : Il Filcale fia intefo in. a tutto : fi offervi la Pandetta della Vicaria; con altra norma per le Udienze, fuoi Uffiziali ed Elecutori , n. 6 p. 332. fi tenga Essendo impedito il Preside Tribunale dagli Uditori : i Dispacci. direri alle Udienze , il Prefide li comunichi agli Uditori : quelli diretti a but folo , fin in fun liberth ; ed effendo. affente, non fr aprino, e gli s'invilno, m. 7. p. 334 . Per gl. informi a supplica "di parri , non fi paghino le diete a' Subalterni dal Fisco, le non venga così ordinato, o che fullero poveri : nè elca. L' Uditore fe non ordinato , n, 8 p. 335 -Si ripete l' offervanza della Pandetta della Vicaria, ap. 1 n. 1 p. 236 . Nelle Udienze niuno entri nella Ruota quando fi trattano le caufa : folo l' Avvocato de Poveri fi ammette quandodifende li poveri , e dopo la difefa efca dalla Ruota , m. 3 . Il Procurator Fifcale e'l Segretario non enwino nella Ruota, fe. pon chiamati per ·le incumbenze delle loro, zispettive cariche e non fieno prefenti ne quando fi vota, në quando fi aprono li dispacti : questi fi conseguino immediatamente dal. Preside alli Ministri Commessari, e non per mezzo di Subalterni, n. 4. Non fiprovedano ifisnze , fe non prefentate. dal Procuratore col mandato. di procura, n. 5. H Tribunale dee reggerfi la. mattina per tre ore : la lettura de memoriali fi faccia in cafa del Preside , odel Caporuoia, effendo il Prefide affente o impedita , ove intervenga qualche altro Ministro per maggior accerto delle providenze, d. n. 5 . Il Ministro Provinciale che ha i'onor della toga, eliga. le diete al pari di ogni, altro Ministro. Provinciale: ap.2 n.2 p.337 . Tutte le dipendenze della Provincia non fi poffano. trattare dal Prefide , e da' Ministri in altro laogo fuorche fulla Ruota del Tribunale , e folamente ne'cali gravie in ore itregolari , che meritano pronto riparo , gli Uditori fi unifcano in

cafa del Perfide : li difpacel , relazioni. memoriali, e decretazioni fi leggano In Tribunale : giungendo li-difpacci in tempo di notte , li aprino dal Preside, e con altra fopracaria ft mandino in giro per le case de Ministri , e le decretazioni si faccino in quella dell' Uditor decano : li memoriali, de' povéri Provinciali fi decretino prima e dopo rettofi il Tribunale, e ne giorni feriali a decretino dal Caporuota , e st firmino in giro dagli Uditori , trattandoft di affari di giustizia. : trovandost il Preside affente, touto quello che faceva il Pre-fide, fi faccia dal Tribunale, e le commeffe delle caufe fi decretino dal Caporuoia, e in fua affenza dall'Uditore più anziano: in affenza del Prefide , il Tribunale apri tutte le carre al folo Preside dirette : le carte che vengonoper la posta , si disgensino subito :'il comando della compagnia de' foldati appartiene al Pteside ; ma non neghi a' Ministri: che di quelli si valgano per regal fervizio , con domandarfi , m. 3; p. 337 . Il Prefide dee tratrare li Minillri con la dovuta decenza ed utbanità, quando sanno in di lui cala, per-chè sono suoi Colleghi, n. 4 p. 338 . Li Ministri Provinciali non esigano dizitto alcuno per gli atti, che fanno in residenza , n. 5'. Esti non partino dalla residenza anche con dispaccio del Re , fe' non rimangano, due altri Ministri , pltre il Fiscale, n. 6 . I medefimi , fubalterni, e servienti andando in accesso, non intereffino le Univerfit, n. 7 . 11 Freside può visitare li Batoni. ma con licenza del Re, n. 8. ff Fiscale non flia fuori di relidenza più di un mele , m. 9. Li Minifiri uftendo dalla refidenza , dieno l'avviso alli Percettori , e agli Utsiziali della Contaderia Provinciale, s. 10 . In gravi orgenze il Miniffri delle Udieoze poffono ufcire dalla pefidenza \_ precedente ordige del Prefide , n. 11. Li Miniftri e Subalterni andando in accesso portino documento di gon aver intereffate le Università ,e fi avvili al Re, n. 12 . Gli Uditori elt Fifcali non hanno affiftenza de' foldati di campagna nelle loro cafe, n.r4. e 19. In occafione di qualche felice avvenimento di S. M.

certe circoftanze , ma dopo le ventiquattr' ore debbono commettere le caufe di quelli: debbon subito comunicare alli Ministri li dispacci , e gli ordini di giustizia : ne'cast particolari valers di un Ministro delle Udienze per Confultore a di loro elezione : e avenendo permeffo dal Re di uscire due Miniftri in accesso, li Presidi debbon risolvere e decidere chi deve uscir prima e chi dopo, n 49. Gli ordini che fi fpedifcono in eiascuna settimana per la Provincia, fa mandino per un folo Corriere, a riferba di qualche urgenza , ap 8 n. t pag. 345 . Per la traimiffione degli atti dalla Udienza a' Tribunali Superiori , la parte che la richiede pagherà la copia. e'i porto, e scorso il termine , proceda innanzi : gli atti che fi rimettono pro Fifco fi feriva nella fopracarta grasis pro Fifco, n. 2 . Il Prefide che fi trova nella Provincia, spedisca tutti gli ordini convenienti , come fe fuffe in sesidenza, s. 3. Per le commesse non fr firmino fogli in bianco, ma si scriva il nome di colui, eni fi commette, n. 4. Non fi fpedifcano ordini dalle Udienze fenza procura , eccetto per qualche giufla canfa, n. v. Il Re rivoca l'ordine di commetterft le cause da tutto il Tribnoale, e vuole che fi commet-tino dal folo Prefide, come fi pratica ne' Tribunali fuperiori, n. 6 . In ogni fettimana fi ponga nel Tribunale la nota de dispacci , n. 7 pag. 346. In afdall'intiero Tribunale, non dal folo Caporuota, n. 9. Ne' giorni feriati, il Prefide unifca li Ministri in fua cafa per leggere li dispacci , 'n. 10 . Nelle Udienze fi faccia un libro per notarfi gli appuntamenti, n. 13. Le notificazioni da farsi alle parti, si diriggano al Percettore per mandarle alle Università che vanno a pagare le ranne, e non gravarle di pedatici de' Corrieri , n. 14. Capitati li dispacet , fi faccia nota de' ricorrenti , e si affigga nella sala del Prefide , ove flia per un mele . n. 15 . In affenza de' Ministri da'l' Udienza, il Re accorda il voto al Freside , n. 16. Dovendo l' Udienza comunicare cofa a-Ind. Gen.

gli Amministratori delle Università . chiami il solo Cancelliere , ed essendo cofa premurofa , fi chiami il Sindaco e uno degli Eletti, e non tutto il Cor-po, n. 17. Le Udienze e le Cortinon estgano doppio diritto da' forastieri , n. 18. Nella taffa delle diete fi computa venti miglia per dieta di accesso, e ricello, e cinque ore di applicazione per ogni dieta di mora, togliendosi l'abuso di taffare nna dieta per ciascun ordine, e per ogni tre testimoni , n. 19 . Le Udienze non mandino tanti Corrieri . quanti fono diversi ordini , ma si unifcano, e 6 mandi un fol Corriere, cui l'Università paghi un sol pedatico, n. 20. Capitando dispacci al Preside assente, fe appartengano a materia di giusizia, li dir gga al Tribunale, se a lui folo, li dirigga al Ministro suo Confultore, n. 21 . Nelle Udienze fi tenga un registro separato delle relazioni che fi mandano , n. 22 pag. 347 . Li processi pro Fisco, e de' miscrabili s'in-viino da' Tribunali gratis, n. 23. Il Preside nelle commesse che fa a' Miniftri, nfi il titolo di nofter Collega , n. 24. Le commeffe a' subalterns fi fanno anche dal Preside , o da tutto il Tribunale in di lui mancanza; e sia del Fiscale prescegliere il Ministro o Subalrerno, per le caufe criminali . n. 25 . Il Caporunta decreta li memoriali de' poveri della Provincia ne giorni feriati, e poi si firmino in giro dagli Uditori . fenza che il Preside pretenda che vadano prima nelle sue mani, trattandost di affari di giustizia , n. 26 . Li Ministri delegati di Arrendamenti, e Gabelle, debbono in caso di gravame riferire le caufe in Tribunale , ap. 9 n. 1 pag. 347 . Per le cause introdorte nelle R. L'denze, non possono quelle inibirsi dal S. R C. o dalla Vicaria, fe non dopo la sentenza, ». 2. Il Ministro che fi trova impedito, e non posta andare in Tribunale, dee mandarfi a scufare : 1. 3 1. 25 ap. 1 n. 6 p. 404 : Il falario agli Uditori di Provincia fi paga con mondato di R. Camera: 1. 4 1. 2 n. 177 p. 160 Li Ministri delle Udienze non tono immuni da' peli e gabelle, n. 184 p. 161 . Il Prefide che folle togalo INDICE GENERALE

gato di esercizio ave il voto : 1. 11 & 1 n. 18 94 p 17 . Gli Uditori poffono votare domi nelle cause esecutive, e negli atti ordinatori , con riferirli li gravami nell'Udienza, ivi § 5. Le R. Udienze non pollono chiamare, e ritenere qualunque caufa delle Corti Regie, e Baronali, ma invigilare, e dar norma: 1. 1t t. 42 n. 3 p. 194 . Quando le R. Udienze incontrano difficoltà di eseguire le inibitoriali, riferilcano : in ogni mese debban rimettere al Re lo stato delle cause criminali ; e in ogni fertimana dar conto de'delitti, e della partenza de' Minifiri dalla relidenza: 1. 12 s. 4 n. 4 p. 20 . Le caule pro Fifco fi devon ripartire ngualmente tra li Miniftri : e giunti li carcerati , tollo fi com-

mettino, n. 9. p. 22.
Agginnso Qia Minilto dell' Udienza debba partecipare al Re e alla Udienza le commelfe particolari che gli s'inacricalfero da' Tribunali e Minilti Superiori. Napji x Marzo 1664. Il Conte di Pendiranno.

All' Udienza di Abrazzo nultra

Aggiunto Nessun Ministro delle Udienze possa spedire commessioni di qualunque qualità senza prima darne conto al Tribunale, e quelle registrarsi, nel Registro - Nap. 27 Marzo 1665. Il Cardinale d'Atagona. All'Udienze dell' Availa.

Agiante La precedenza de Ministri nelle Udienze el nel sedere che in qualifrogliano altre funciori pubbliche fi regoli dall' antichità del tempo in cui taluno fin slaro proveduto nell' fofficio. Nep. 8 Giegaso 1080. Il Marchese de les Velez. All' Udienze di Abrazzo estra.

Agginn'o La preminenza di Giudice di Vicaria che mai abbia un Uditore, non porta precedenza fopra gli altri Uditori - Nap-11. Novem. 1702 - Il Marchefe - All' Udienza di Cheti -

Aggiunto In assenza del Preside, il Tribunale della Udienza in corpore preceda al Governatore locale in tutte le funzioni pubbliche . Nap. 10. Genn. 1705. Il Marchise. All Vidienza di Teremo.

Aggiunto Le provisioni de' Tribunali Superiori commesse alla R. Udienza in falidam, si debbano offervare da vutto il Tribunale, non da un folo Ministro particolate. Nap. 15 Ging. 1720 . Il. Cardia nale di Strattenbuch. All' Udienza dell' Aquila.

Il Segretario , Mastrodatti ed altri Sa-Agginato baiterai delle R. Udienze non posi-fano efectiare direttamente o indiret-tamente procare di Barosi o di particolari fotto peta di privazione dell'officio. Nep. 23 Nov. 1726 - Il Cardunel de Halsan , All Utienze dell'

Aguila .

Il Migilln delle Udienze dovendo vicire Agginnto, dalla refidenza a d'impegnare quolche commella del Tribunati o Miniliri Superiori , debbano rimettere al Recopia della commella del promette el Recopia della commella per la quale pretendan vicire. Nep 16 Apr. 1777. Il Cardinade del Histolan a Mil Visienza dell'

Aguila.

Nelle R. Udienze il Tribunale si regga Aggiunto
tre ore prima di mezzo giorno . N.19.
23 Octob. 1732 . Il Cardinale de Haliban-

All Usiemz dell' Aquila.

Tutto il frottaro delle commellioni lucro. Agginuto fe, le quali taato dalle Udienze, quanco del commellioni fi fipelicano, e il disfimpegano da Ministri delle Udienze, fi deplitano in una casifa fepratra, per ripartrifi ugualmente tra li Ministri, Nop. 11 Sect. 1742. Bernarda Tanucci.

Al Preside di Chiesi.
Dovendosi nostificare un Ministro delle Aggiunto
Udienze, la notifica si faccia per mano
del Maltrodatti, non dell'Algorzino.
Nop. 4 Gen. 1744. Bernardo Tanucci.
All'Udienze di Teranno.

Relle R. Udienze tutti li processi così Aggiunto civili come criminali si debbano registrate. Nap. 10 Feb. 1776. Carlo Le-

merci. All'Udienza di Lucra.
Prefigi di Tolerana, il Malfocatti di quell'
Udienza offervi la Pandetta fisbilita
dilla Udienza generia de Prefigi 1.2 r.
15. n. 15. § 3, p. 398 (en. 7, ep. 2
p. 485). L'Udiroce di quel Prefidi
debba tenere un libro de contumaci, § 5, inventario de' proceffi, § 6: due Mafrodatii, uno a Talamone, l'almo a
Forto Escole, § 7: Nos poffa comporte confa prima della fentenza, § 8.
Per la Piazza di Longone il Re librilifee un Sotto Uditore all' Udienze.

nen odb Cen

de' Prefidi, colla facoltà di formare li proceffi e rimetierli all' Uditore , ap 2 n. 1 e 3 p. 405 . Li Governarori Militari attendano solamente agli affari della Milizia, e gli Uditori al Politico, ed economico, n. z. In tutte le spele che si faranno ne' Presidi . dee effer intelu l'Uditore col Commeffario di Guerra, e l'Ordinatore e Contadore: il trattare materie di Azienda, impieghi de' Capitali , il regolare li prezzi , il fare partiti , appartiene alli Miniffri , m. 4 . Intorno alla facoltà del Governatore e del di lui Affeffore ne' Presidi . il Re dichiara che trastandosi di persone che godono il Foro Militate . l' Affesfore dia conto al Governatore di tutto, senza che il Governatore in materia di giustizia possa alterare o rivocare li voti o decreti dell' Affeifore ; e solamente porrà s'spendere l'esecuzione di quelli, nel caso che abbia motivi giustificati, con rappresen-targli al Re: trattandosi poi di cause tra paesani il Governatore non debba impedire all' Affessore, che' proceda liberamente , con la dipendenza dalla Udienza Generale de' Presidi : dovendo il Governatore offervare la regola, che quando li paesani ricorrano da lui l'incamini all' Affessore , senza che il Governatore & ingerifca : l' Affeffore però anche nelle dipendenze tra paesani , informi il Governatore delle risolazioni prese, senza che il Governatore gli si opponga; n. 5. Trattandofi di dipendenze militari , nelle quali l'Uditore dee avere la cognizione come Affeffore, è in obbligo di andare alla casa del Governatore come fuo Superiore : il Configlio di Guerra delli Reggimenti ha dritto di procedere contra ognuno che coopera alla diserzione, e che comperi veili, armi e cavalli de' soldati di-serrati, n. 6. Le prestazioni solite darsi dalle Università de' Presidi all' Uditore, effendo welli affente fuori di Provincia, fi dieno al Pro Uditore , che foit ene il peto dell' officio, n & p 4n6.

Presidio . V. Condannati per capsa de'

Preti non poffono moltiplicarfi in una medelima cafa : 1. 1 1. 9 ap 5 n. 5. Privilegio , colni che fi ferve di quello

p. 99 . Preti ve ne fieno quanto efige il bisogno della Chiesa, n. 12 p. 100. Il numero de' Preti dee corrispondere alla popolazione di un Sacerdote per cento anime . n. 16 . Li Regolari non fono compresi a questo numero prescritto , n. 20 . Gli Artati neppore sono compreti, ma debbono furrogatli a' Preti quando muojono , n. 23 .

Preti affenti fi richiamino al fervizio della Chiefa, fenza promuoversi altri all' Ordinazione : l. 1 1. 9. ap. 5 n. 25

p. 101. Prevenzione, in questi giudizi possa proceders anche nelle Corti del Regno : 1. 3 s. 12 m. 64 rito 190 p. 236. Non militando la prevenzione si esiga la pena, e conoscendos calpuniosa, s'ordini il deposito ; l. 11 t. 1 n. 18 \$ 14 p. 19. Non fi ammerte il gind zio di prevenzione, se non con cauzione di pagare il debito, e la pena : 1. II 1. 17

n. 1 p. 102-Prezzo alle derrate, ed operaj fi limita , accagion dell' eccessiva alterazione : 1. 10 t. 12 n. 5 p. 104 . Simile agli Agricoltori , n 6 p. 105 . Si taffa il prezzo a' materiali , ed operaj a cagion del tremuo'o, n. g. d. p. I Giudici possono stabilire la mercede agli operaj , li quali devon obbedire : 1. 10 1. 13 n. 1

Primogeniti de' Re del Regno s' intitolano Duca di Calabria, e Principe ereditario:

1. 3 1. 3 N. 4 p. 14. Principe è il proteggitore e difensore della Chiefa, confervatore della pace e della giustizia, e legislatore : l. t t. t n. I p. I.

Principe, de' fatti fuoi non dee disputarfene : 1. 2 t. 1 m. 1 p 1. Principe, due qualità devon concorrere in

effo, Giultizia, e D feia : della Giultizia egli n'è Padre e F glio , e Signore e Ministro , e l'amministra per mezzo 'de' fuoi Officialt : 1. 3 t. 1 n. 1 p 2. Il culto della Giutizia è il filenzio,

Privflegiati, concorrendo due di effi netle cause criminali , l'elezione del foro compete a colui che è parte offeia : 7. 12 t. 9 n. 1 p. 48

Dd 2

1. 9 t. 8 n. 9 p. 48. Privilegio Clericale , V. Foro degli Ec-

clefiallici, e lor Privilegio.

Privilegio Farnesiano conceduto dall' Imperatore Carlo V alla Serenissima Margarita d' Austria fua Figliuola fu li Stati affignati in dote e di Lei Sudditi a motivo del marrimonio contratto con Ottavio Farnese Doca di Nepi , indi Duca di Parma e Piacenza, ellefo dal Re Ferdinando IV in tutt'i fuoi Stati e Sudditi Allodiali : l. 3 1. 22 ap. 15

Privilegio Militare non è la elezione del Foro, ma il Foro Militare : 1. 3 1. 8

ap. 13 p. 135. Privilegi, fi oppongono in quelli i Sug-gelli: 4. 6 t. 6 n. 9 p. 47.

Privilegi ottenuti dal Re dovean presentarfi dentro l'anno al Vicerè per l'elecuzione, altrimenti erano di niun vi-

gore: 1. 6 r. 10 n. 1 p. 94. Privilegi conceduti col feudo finifcono tutet, finita la linea de' privilegiati : L. 11

f. 4 H. 2 p. 41. Privilegi e Grazie concedute alla nobil Arte della Sera e della Lana fi confer-

mano: 1. 10 f. 12 n. 18 p. 110. Privilegiaso; che non è, e voglia inerire al gravame prodotto dal privilegiato . debba farlo fra dieci giorni : l. t : 1. 1 m. 18 \$ 20 p. 20 . Il rimedio del privilegiato giova al non privilegiato inerendo, nella caufa individua : l. 11 1.

8 m. 11 5 6 p. 72. Privilegiato che faccia spedire a sua istanza provvilioni per fuori Napoli debban effe contenere la specie del privilegio :

1. tt 1. 3 4. 8 p. 4 .. Processi di ogni lite se ne formino due . une originale , che flarà fempre in banca, l'aitro copia, che si darà alle parti a percontare , nè per ricuperare quella s'impedifca la fped zione della caula : 1. 11 1. 1 n. 18 9 31 p. 22 . Il procetto compilato una volta si concede a perconiare : l. 11 r. 8 n. 8 6 7 p. 69 . Norma di prestare i processi .

Troceffi criminali fi prendano dalla Poffa tutti a ípele del Fisco, e si esigga poi da chi fi dee : 1. 12 1. 4 n. 28 p. 28.

10. 11 9 5 Po.71.

non confermato dal Re, vien punito : Processione del Corpus Domini , e nell' Ottava niuno paffi per quella strada con carrozze, caleffi, carri, e animalt esrichi: 1. 1 1. 5 n. 2 p. 21 . In quella Processione tanto gli Eletti mobili che l'Eletto del Popolo della Città di Napoli hanno l'onore di portare le afte del Pallio , n. 4 p. 22. Tutt' i Miniftri devono intervenire in quella Proteffione con l'ordine che fi prescrive . ap. n 1 e 2 p. 23 . Gli Amm niftratori delle Università devon prendere le atle del Pallio fuori del Presbiterio n. 2. Tutte le Proceffioni debbon farfi con licenza dell' Ordinar o, n. 4. Quefle fi facciano di mattina , e mat di giorno , eccerto alcune , n. 5. Neila Processione della settuagelima in cui si pubblica la Crociata intervengano i Governarori e gli Eletti delle ropolazioni . n. 6 . In occasione di Processioni e Feite si sospendono tutte le saive delle Fortezze : l. 1 1. 6 ap. n. 5 p. 31 . in effe non fi fparino mortaletti , ne Schioppi dentro l'abitato , n. 15.

Processo difettolo per qualunque solennirà giudiziaria si sentenzii dalla G. C. per privilegio concessole, avendo prefente la foilanza della verità , non ottante qualunque eccezione di nullità :

1. t2 1. 88 n. t e 2 p. 309 e 310. Procuratore a liti niuno posta efercitarlo, senza approvazione : l. 9 t. 4 ap n. t p. 26 . Il Procuratore che mal difende, paghi tutt' i danni , n. 6 p. 27 . Le Corti locali non ammettino Procuratori fe non approvati dalle Udienze, n 7-A'Procuratori fi dia fedia da' Giudici in cafa, n. tr . Il litigante poffa mutare il Procoratore a liti fempre che voglia , \* 12 p. 28 . Li Procuratori reilituifcano fub to le scritture che fi notificano: 1. 9 r. 6 n. 2 p. 33 . Niun Procuratore o alero polla prefentare luppliche in nome deile Università, fe non hanno procura speciale , o letiera firmata da quei del Governo col fuggeilo , nè altrimenti priffono riceverfi ne' Tribunali , quali procure o lettere debbano prima r.folverli in l'arlamento; e preientandofi memoriali al Re, devono effere foscririi da' Principali . o Procuratori , n. 3 p. 33 . Il Procuratore

non poffa rinunciare alla procura , nè il principale ri nuoverlo, con varie circitare: L. II. r. 8 m. 11 § 4 p. 71 - L.) Precurarori non poffono rirenere i proceffi correnti più di otto giorni fe voluminofi, o quatro fe meno di cento figli, e doverado (cottinogre alla refittuzione, vada la guardia a fue fpefe: L. II. r. 4 m. 6 § 4 p. 20 c.

Procuratore di Corse riene l'efficio di vieuperare li beni della R. Corre occupati: l. 2 r. 1 n. 11 p. 4.

Procursore i ficasé delle R. Udienze, il di loro officio non è vendible: £ 3 s. 2 s.p.n. 3 p. 8; cfi confer focoo e traturiamente: £ 1, 2 s. 2 n. 2 n. 9, 35; c. Li osdituri de Procursori Fifcali godono le medicine perrogative, che il loro Principali e, p. 2 n. 200 forte in Romania e della conferencia della conferenci

Procurarore Fitcale della Real Camera si crea, il quale di concerto coll' Avvocaro della Corona affisti per le cause de' Padronari Regi : 1-3 r-4 ap. r

n. 12 p. 27.

Procuratore nelle casse criminali non può
rispondere, eccerto ne casi d'assenza,
o d'infermirà, ne in civile senza procura: 1. 3 s. 12 n. 30 p. 183. Chiato
alectno a comparire nella G. C. per
causa criminale, son poò comparire per Procuratore, n. 64 riso 107
p. 210.

Precuratore non pub softituire un altro prima della conreliazione della lite, senza speciale facoltà del principale: 1. 3 1. 12 n. 64 rito 107 p. 220.

Procurazione al Vefcovo in Santo Vifita, V. Benefici di Padronato Regio &c.. Procure de Vefcovi fatte in Roma per prendere il possisso nel Regno non si ammettino: l. ş s. 7 ap. 2 m. 23 2. 67.

Procure delle Università debbato prima risolversi in Parlamento, altrimenti non fi r cevano: 1. 9 s. 6 m 3 p. 33. Protecolis da riconoscersi nelse cause di

faifirà, V. Faifirà.

Protomedico e sui Commessari dian cauzione di fare fede mente la visita delle

Spe zierie una voita l'anno e stare a Sindacaro : 1. 4 t. 2 n. 121 p. 154 . Istruzioni per la visita, e'l Protomedico terminaro l' officio dia findacato neila K. Camera : 1. 10 t. 10. 11. 5 9 82 . Istruzioni del R. Protomedicato per le visire delle Spezierie , ed altri nel Regno , n. 7 . Nella vifita delie Spezierie non fi efiggano diritti magetori di quelli che fono flabiliti, n. 8. p. 85 . Le Spezierie poste ne' Palazzi Vescovili son sopperre alla vista dei R. I rotomedico , n. 9 . b' incumbenza della Corre del Protomedico fi rettringe che nessono eserciti da Medico, Cerufico, o Speziale di Medicina, lenza privilegio; e le altre controversie intorno alla loro Arre si decidano nel S. C., n. to p. 86 . I Luoghi Ecclefiaffici e Pii che rengono Spezierie . debbono inteffarle a' Secolari privilegiati, con liberrà al Protomedico di visitarle, altrimenti fi ferrino, n. 11. Le visite delle Spezierie si facciano dagli Afferrarori del Protomedico coll'intervento del Governatore e Sindaci del luogo, n. 13 p 87 . La Sopraintendenza generale della Regale Azienda procede in ciò che appartiene alle funzioni del Protomedico, ed alle prerogative dell' Arrendamento; il Commessario de' Sprziali nelle cause particolari tra Speziali , o tra quelli e privati , n. 15 s. 88.

Provisioni de' Tribunali di Napoli non, presentandosi dentro il mese, si circoferivono: 1. 11 t. t. n. 18 § 8 p. 18.

Provilla de' Benefici , facendoli menzione nelle Bolle della Costituzione di Gregorio XIII, si abbi per non appola : 1. 1 r. 10 ap. 1 n. 10 p. 112. Se si leggesse nella Bolla calussa di presazioni e servigi di Vassali verso l'Abate, cuella fi roleza n. 21.

Provista de Benefizi ecclesiastici di libera collazione, V. Collazione.

Proviita de' Benefizi di Padronato laicale fatta in Roma, ancorché vacasse in Curia, non si da l'exegnatur, l. 1 s. 10 ap. 2 m. 1 p. 113. Nemmeno a qu'lla colla deroga alla merà delle voci de' radroni, m. 2. Come pure alla deroga sin seum, astenna lite, ancorchà INDICE GENERALE

per raffegua fatta in favore di certa persona, n. 3. Nel Benefizi Curati di Padronato laicale, non ammettodo il Vescovo la nomina del Patrono, si nomina altro soggetto, n. 4. Il Beneficiato da nominarsi ca' Compadrono sia anche regnicolo, n. 5. Per la pluralità de' Benefizi semplici di Padronato laicale non si richiede dispossa, n. 6.

Provilla fatta in Roma, in cui si faccia menzione della Coltituzione di S. Pio V non accettata in Regno, si nega l' exequatur: 1-1 s. 14 ap. 1 x-1 p. 12/.

Proviltà di Parrocchie, V. Parrocchie.
Provos col ferro, rovente in forta della Iegge Paesables fi abolifes: f. 11. s. 9
x. 5. p. 76. Come pore la prouva del duclio, w. 6. la due casi fi parmostrescente, on ediciti di lefa Muella, n. 7
p. 77. Si vieta il duclio per parocci del depolito, m. 8. Come develato, on ediciti di lefa Muella, n. 7
p. 77. Si vieta il duclio per parocci del depolito, m. 8. Come dovenao i
Camponi ducliare per altri, per fare la loro provos, m. 10. Si di il modo di ducliare, n. 12. Se ul viexpo Tocci di faccio fecono la qualità dell'ascolia-

to, n. 13. Pubblicato in causa V. Termine per le

pruove. Pubblicazione de' beni de' Napoletani per qualunque delitto non possa farsi, eccetto per quello di lesa Maestà, nel qual caso son salve le doti : 1. 3 s. 12 n. 23 esp. 14 p. 255.

Panire l'uno per l'altro non fi può, come il figlio pel padre, il padre pel figlio, il fratello per l'altro, e i conjugi per li conjungi: l. 12 1. 21 n. 1 p. 108.

## 0

Uarefima non fi faecino giocchi pubblici, ne mimiche rapprefentanze: 1. 1. 6 w. 3 9 r. 9. 7. 7. Ritirandofi nella mattina del primo giorno di Quarefima gente mafeneta, fi carceri, 19. 11. 14 p. 31. Quarta V. Antefato, 1.

Quarta V. Anterato, \*

Querele non fi ricevino dalli Scrivani Fiicali, che non meritino pena afflittiva / l. 3. s. 12 s. 70 cap. 36 p. 250 .

Le querie date ne Tribonali di Mai. poli pollono ritirard dento tre giorni , n. 72 est. 40 p. 151. Ricevota la quetela, e prelà l'informatione da Madrodatti Ficali, fi commette dal Regadita altri chi da Mairedatti o Serivani di tatte le querie che fi pigliano ce officia il Mairedatti o Sebba tener regilito in un libro , quale debba vuincati dal Ficale o ogli Domestie, n. 19

Questue, V. Elemosina.

Quittioni de Commeffari fi devon proporre fra fei giorni tra prefenti , e trenta tra gli affenti, decorrendi dalla notifica 1 1. 11 1. 1 m. 18 6 17 p. 20 . La quistione di Commessario debba proporfi dentro un mele dal dì , che abbia cominciato a procedere : l. 11 1. 8 n. 6 p. 68 . Nascendo dubbio chi debba eflere il Commellario della causa, si proponga fra tre meli dal giorno della commella da' presenti, e sei dagli affinti, m. 7 . Li memoriali per quistione de Tribunali o di Commeffari debbano effer soscritti da' Procuratori con fede in calce della procura , n. 11 p. 70 . Trovandoli una caula commella a più Configlieri , debba prevalere quella , che prima fia stata notificata alla parte . 6 2.

## R

R Apina è un delitto che si commette con toglier ad altri la roba, per lo quale si stabilisono varie pene, e a proporzione crescono quanto più sono ricidive, fino alla motte : 1. 12 1. 69

Rapprefagliare persone, o beni con preteito di giultizia denegata, niono lo possa, ma ricorra a' Mag strati, o al Re: 1, 12, 1, 29, 2, 1, p. 129.

Ratifica che, fa il roo intervenga l'Avvocato de Poveri: l. 3, 1, 12 n 69 (csp. 24, p. 149). Le ratifiche della coofeliopi de rei poisson fris aeila Roota piccola della Vicaria, purche non si venga a pena di morte: l. 12. 1, 4 n. 5, p. 11. Le ratifiche delle depositoni de rei si posson fare in presenza del Com-

DEL CODICE DELLE LEGGI. meffario, d'un altro Ministro , e del Regalie , non essendo alienabill , mai Fitcale : 1. 12 to 25 n. 1 p. 115.

Ratto, la Vicaria procede in quelle caule con la qualità delegara : 1. 12 1. 6 w. 16 p. 36 . [ rattori , furanti , ed ofculanti di vergini , e traritate , o vedove, fon anniti di morte, e le con-Sensienti prive della dote , e successio-

ne : 1. 12 t. 45 n. 1 p. 157-Rarto delle Monache si punitce colla pena

capitale: 1 12 t. 46 n 1 p. 159. Ratto delle vergini , o vedove, fi ponis fce colia pena capitale , ancorché fi fp: fi: 1. 12 t. 47 n. 1 p. 159. Il ratto gi: e la Vicaria propede colla qualità

delegata, n. 2 p. 160.

Recipiatur regio , V. Exeguatur regio . Regalia da niuno possa usurparsi , e 'l mero impero è diritto di Regalia: 1. 3 t. 1 n. 6 p. 3. Le Regalie non poffono alienarli da' tenutari : l. 4 1. 1 m. 1 p. 2. Chi peffiede Regalie fenza privilig o , deve raffegnarie alla R. Corre, n. 2. Niun Nobile ritenga Barone o Baronia, che-appartiene al K. Demanio, po che tutt'i fudditi del Re fono liberi , n. 3. A' beni vacanti fuccede il Fisco, n. 10 p.4. Le robe ritrovate fi devono efibire aila Corte, e tenerfi un anno per rinvenirsi i padroni, quale feerfo fi agg ndichino al Fifeo , n. 11 p. 5. Li fervi fuggitivi , de'quali non trovali padrene, appartengono alla R. Corre, n. 13. Le cofe ritrovate, delle quali non si ha padrone, sp trano al F sco, n. 14. Il Tesoro che si rinviene nel fuolo pubblico, la metà sperri al Fifco; fe nel fuelo alieno, la merà al padrone del fuolo ; tutte le fodme di metalli , o faline , appartengono al Principe, n. 16. Il teforo pob fcavarfi ne'luoghi privati col confenso de' padroni , e fi divide in tre tra 7 Fifco , padrone del luogo , e rivelante , n. 17 p. 6. Le Regalie ancorche concedute in burgensatico non possono alienarsi fenza affento del Re, # 18. Nelle cause d'invenzione de tesori procede la fola R. C. della Sommaria , ne altro Tribunale, o Corte, e nel folo cafo della flagranza fi viene al fequestro de' beni , ap. n. 1 e 2.

fi prescrivono : l. » t. 9 ap. 6. π.

5 p. 101. Regalie principali , V. Feudali Confuetudini .

Reggente della G. C. della Vicaria e ina carica . V. Tribunale della G. C. 4 della Vicaria.

Regia Corte ( per ferviri dovutile ) dovonque quelta faccia permanenza, comperi il neceffario fuo vitto a prezzo co- il mune da chi tiene la roba elpoita vebale : 1. 4 1. 6 m. 12 p 80 . Non fi prenda per la Corte paglia di miglio perchè ferte per i bovi, n. 15 . Non fi prendino uomini e animali per fervizio della Corte fenta falario, n. 2 e 16 p. 79 e 81 .1 Sripendiari di Corte non . prendano di loro autorità vittuzglie fenza pagamento, ne per ittrada o ce mercati per forza, ne fi prendano animali addetti a' centimoli , n. 7 p. 80 . Li Cittadini di Torre Ottava fono efenti 1 dal fervizio di carri e barche, n. 22 p. Br. Li Cafali di Napoli fono efenti da' fervizi, e da fomministrare animali. p. 82. I forerani de Cafali di Napoli non poffono aitringerfi a fervire co' loro animali fenza falario , n. 33 . Non fi possono comandare nomini e bestie per fervizo della Corre, o di Ufiziali fenza pagamento, n. 38. Niuno forzar fi poffa a vendere o fervire agli Ufiziali ancorche pagar vogliano, ma folo per fervizio regio , n. 39 p. 82.

Regie Udienze, V. Presidi e Udienze del-

le Provincie . Regnicoli s'intendono nati nel Regno, o da padre regnicolo : l.i t. 10 ap. 1 n. 5 p. 112.

Regolari, V. Monaci. Regole della Cancellaria Romana non hanno lungo nel Regno, ne le Affezioni, ne le Riferve Apostoliche ; ma le provifte delle Dignità , Canonicati , e Benefici di libera collazione fi facciano da' Veicovi: 1.1 rg apg nt p. 105. Genza ordine del Re, la Camera Reale non faccia mai ulo di quelle, n 2 . Le vacanze apud Sedem, e le rinunzie delle Dign tà in manibus Pontificis fi riputano, in fficaci nel Regno, n. 3 . E però la provvilla appartiene a' Vescovi , n. 4.

Rei nea possono effere inteli in provisionem: 1. 12 t. 25, n. 3 p. 115.

Rei incolpati di delitti non si condannino fenza difefa : 1. 3 r. 21 n. 9 p. 326. Rei condannati per causa de'delitti . V.

Condannati per causa de' del tti Rei prefenti polfono disbrigarti, fenza at-

tendere gli affenti , previa istanza Fi-scale , e decreto del Tribunale : 1. 11. r. 8 n. 11 6 P. 74.

Rei allenti , per procedersi ad modum belli contro di essi, si spiegano le pram-20 6 2, e 30 6 28 de emulibus , che citati li sei a companire , scorso il termine, nel giorno immediato feguente C. P. T. S. fieno riputati contumaci, e dichiarati forgiud cati : 1. 12 to 26 n. 2 p. 116. Dovendofi citare il reo affente in vigore delle citate pram. , gli fi dee affegnare un termine competente nella citazione , a mifura della diflanza del luogo, n. 3.

Rei di Stato , V. Espulsione de Francesi dal Regno nell' Aggiunto p. 120 : Delitti di lesa Maessa; e Feudali Confuetudini , e Ribelli .

Reimpiego de' capitali-restituiti a' Lnoghi pii li faccia con ipoteca fopra flabili . 1. 1 1. 21 ap. 1 n. 16 p. 201 . Li capitali rettituiti da Luoghi pii a Luoghi pii , possono reimpiegarsi co' laici , n. 30 p. 202 . Ne'reimpieghi fi richiede affenso per produrre l'azione di esigere le terze ; e per li capitali fotto ducati cento si delegano li Governatori locali, n. 40 p. 203 . L'interesse però non ecceda il quattro e tre quarti per cento, col pelo del catallo a danno del luogo pio, n. 41 p. 204.

Relate delle citazioni devon farfi da' Servienti di Corte con giuramento, e si flabilifce il lor falario : oggi citazione d:ve contenere un termine perentorio : 1. 0 s. 1 n. 14 P. 6.

Relazioni o fian Confulte debbon firmarfi da tutti li Ministri del Tribunale : 1. 2 1. 8 ap. 17 n. 4 pag. 133 . Quando il Re domanda efferinformato di una caufa , non si cessi dal profeguimento di quella, nella quale o il Fisco sia attore. o che fi tratti tra parti , ap. 18 n. s pre. 134 e n. 7 pag. 135 . L. Tribuna li debbon rappresentare gli affati al Re

in ifcritto , non a voce , m 10 . Quanda il Sacro Configlio parla col Re ( cioè riferifca o confulti ), parli frettamente con le leggi o comuni, o del Regno. e non fi divaghi ad ufi e opinioni, anzi nemmeno a cofa giudicata: e qualora le leggi non arrivino , o fembri che fi collidono , domandi brevemente e chiaramente al Re o il supplimento, o la spiegazione: l. 3 s. 8. ap. 18 n. 13 pag. 135 . Tust'i Tribunali debbon tenere il Regillro delle resazioni, che fanno al Re, n. 14 pag. 136 . Tutt' i Tribunali nelle relazioni e consulte che fanno al Re, debban restiruire tutte le scritture, che dalla Segretaria gli sono state rimeste per informo, n. 15. Non s' impedifca il progretto della caufa, fe si comanda dal Re di farsi relazione . se quelta altra volta è stata fatta : e la relazione 6 faccia dagli atti efilenti, fenza prenderfi altro informo: 1. 11 t. 16 n. 3 p. 100: Quando il Re domanda relizione, non s' impedifica il corio del giudizio, le espressamente nol comanda, n. 6 p 101 . Neile relazioni che fi fanno dalla Vicaria , e R. Udienze al Re, debba firmire anche il Fiscale, w. 8 p. toi . Le relazioni delle informazioni, che si mandano al Re, si facci-no da'Mmitri, facendosi carico ciò che riferifcano ad effi i Subalterai: 1. 12 s. 10 n. 3 p. 50.

Relazioni di cause nelle Ruote, li Miniftri debbon rappresentare il fatto ; non il dritto : 1. 2 t. 8 ap 17 m. 3 p. 132. Nelle relazioni da farsi nel Consiglio intervenga anche il Filcale per le ragioni del Fisco: il giorno di relezione è il giovedì, ma sempre resti in V.caria uno de' Giudici a negoziare : la Vicaria civile almeno tre volte la fertimana regga Tribunale : 1. 3 t. 12 n. 8 pae. 172 . Le provisioni de faciendo verbe nei Collaterale fi fpetifcano nelle caufe ardie, e la relizione fi ascolti fra otto giorni, altrimenti poceda il Tribuna - ordinario : 1. 11 1. 16 m. 1 P. 99. Tutte le caufe della Vicaria fi vedano in grado d appellazione dal S. R. C., n. 2. La G. C. conraui a procedere non offante l'ordine d.1 Collaterale di far relazione, purchè non con-

DEF CODICE DEFFE TERRI.

tenea atro irreparabile, n. 4 p. 100. Relegiti fi da loro il falario ut fe alent, non ut ferviant : l. 4 5 2 n 125 pag. 156. Ne' decreti di Kelegazione, o deportazione fi ponga per la G C. la clautola che, fe man offerveranno i confint , faran tenuti terv're nelie R galee: 1. 12 1 97 n. 1 p 337 . I relegati fe non fodisfacciano l'intereffe alla parte off:fa, non vengon liberati, n. 2. he la pram. 1. fi offervi in tutt' i Tribaneli. n. 2. Che l' ifteffa pens fi pratich per gli efiliati, n. 4 p 338 . Non fi duolica l' efil o rifperto alla rottura de' fini nelle R. gaier più di dieci anni n. s. La dilazione ad colle mium farcinulas fi dia per lo Tribunale, e non più di un aiele, n 6 . Gli effiiati , o relegati, che avranno data pleggeria di off-rvare i fint, rompendoli , fian condannati al duplicato cfilio, o relegazione : pop aveido data pleggeria , term arno in erles il reitante tempo , lenza dupl carft, n. 7 ( V. anche Condannasi p r caufa de' delitti ).

Recevio il pagano i pupilli come li magg ori: 1. 4 t. 2 n. 207 p. 164 . Il sei levio fi deve dall' erede re-rovendente, e non reemente, n. 208, Si deve il relevio ancorché in quell'anno della morte non fienfi seccolti frutti . n 200 pap. 165 . Il Mattrodatti non può dare enpia del relevio precedente al fuccettore dell' ultimo feudataria, n. 210. Il relevio fi liquida tommariamente citata la parte, n. 24 . Si reit tuifce il relevio pagato, contatoli effer il corpo burgenfatico, n. 213 . Il pelo della vita milizia non diminuifce il relevio, a. 2:4. Lo diminuite la rata dell'entrate vendute con R. affento, n. 215. Non denunciandos la morte del feudatario dentro l' anno e un giorno fi paga doppio relevio, n. 216. ter li Suffeudi fi paga anche il relevio , s. 217. Si paga il relevio ancorchè il' feudatario muore in guerra; ne fi ammette compenfazione del credito del feudatario col Fifco, eccetto fe foffe liquido, n. 218 . Il relevio non fi deve fe non per la morte del feudatario del succesfore nel feudo ; neppure per rifutazione dal padre al figlio, n. 219-Ind. Gen.

fono vendere: l. γ l. 12 n. 1 p. 307. Remillioni ed ecilopazioni devon cieverii da Mil-tolatti in c pite i il. 3 r. 12 n. 13 p. 177. Rem filoni elotro per for-12 fi panticono colia morte · l. 12 l. 15 competadono anche i mediatori, che procurso la remillione par forza , m. 27 p. 93. Non fi recevano remillioni da offiti, le non fatte avant'i giudo: σodenary l. 12 r. 9 n. 12 p. 317.

Kemi ed alberi di Antenne non fi poi-

Rendire delle Chiefe, morto il Veicoro o altro Prelato , & amministr no da tre de' migliori, e fodisfatti i peli, l'avan-20 ft confervi per io auccessore : 1 1. s. 7 m. 1 p. 33 · S'ccome il Frincipe è Protettore de Canoni e delle Chiefe del fuo Dominio , del retto governo , e dell'ulo de' beni eccl fiallici, ogni Prelato successore dee rappresentaren l'importo dello spoglio del suo antecessore: frutti , le rendite e proventi efatti o ad , o pendenti , appartengono alla Chiefa del Pielato defunto, e non alla Camera Apollolica: le rendite pop pofsono sequestiarsi viventino i Preiati ma inventariarli dopo la loro morte dal Vicario Capitolare, fuggellarfi le flanse, e cuttodirft le chiavi da un Notajo per confegnarie al auovo Prelato , il quale dee venderle , ed impiegare il prezzo alle riparazioni delle Chiele Cattedrali, o Parrocchiali, n. 3 p. 34. Rendite avaozate de Luoghi pii laicali &

Rendite avaozate de' Luoghi pii laicali fi pongano in una cifia a tre chiavi: 1. I s. 11 ap. 5 n. 5 p. 120. (V. Avanzo delle rend te, e Luoghi Pii laicali). Rendite degli Ospedali postono impiegarsi:

I. t. 21 \* p. 1. a. 24 p. 203.
Requifii de promovend agli Ordini, Nisson il promovos alla prima tonfora, fe non a stitolo di Benefico, o Cappellaria, o penione cuclestitica, o patrismonto figoro cono gli i conferifica fe non compiti dicci anni , e non fart fatto tra smi in Seminario, o portato l'abito chericale, e addento al fervizio chericale, e addento al fervizio di qualche Chefa z volcado andare a qualche Univerfiirà di Study, polía con increas del Veferono, ed i vii adempifia al fervizio della Chiefa: 1 l'arrato, e shamanto al Benefitino Cappellaria

ecclefiaffica , vien dispensato a questi requifiti : effendo più i chiamati, il Vescovo spedisca testimonali della loro idoneità quoad Scientiam, O bonos mores , e di non effervi impedimento canonico: istituiranno le loro pretensiout avanti al Giudice competente , e fi conferirà a colui, cui farà deciso : per godere i privilegi chericali , devon i tonfurati , e i miniftri ottener dall' Ordinario la declaratoria di aver adempiti a' requifiti chericati , merce le attenzioni de' Rettori, Parrochi, e Maettri, di effer andari in aoito e tonfura; aver frequentati i Secramenti , ferviti alla Chiefa, ed attefi agli Studi, e che steno regultrati in rabella , altrimenti non goderatino : li Vicari Capitolari non possono concedere lettere dim foriali per ragion di beauficio a' la ci , o a tonfurati , fenza voto del pieno Capirolo: se taluno verrà promosto agli Ordini contro la forma prescritta, refle à fospeso per sempre, e'l Vescovo fospeso per un anno, e non essendo Veicovo, ma Prelato inferiore, per fempre: 1. 1 s. 22 p. 219 4 222. Requifiti per godere il Foro ecclefiaffico .

V. Foro degli Ecclefiaft ci Appen. 2. Refe ffione de contratti polla farti quando l'obblico è de facie ad faciem . con ordinarsi che fra venti giorni paghi le terze, e non pagandoli li elegua per lo capitale e terze , e pena del 5 per 100 ! il decreso debba norificarsi personalmente dal Portiere , e Scrivano , o dal Notajo, ed Attuario nel Regno ; e pagando le terze, o dando il contratto per rescisso, non si paghi la pena : il debitore poffa ordinarfi il pagamento del capitale, terze, e pena filcale, ancorche non abbia ginrato nel contratto in faciem ereditoris . il quale abbia avuta la ratifica giutata del debitore , ivi n. 19 p 25.

Refidenza de Beneficiati fi tichiede neceffaria, fecendo il vero firito della Chiefa, la purrià della ditejilito, e delle sanoniche orig narie indituzioni ;e però fi nega l'exponetar a qualunque provilla di Barefici, pensioni o altro, fezza la eforetta condizione di dovere il Provitto rifedere ed abitare na! Regno: L. 1. 1. 7 ap. 1 m. 3 p. 64. Colui che son permello vada in Prelatura in Roma, non s'intenda difipufato dall'ubbigo della refidenza in Regno, per godere le penfioni, o beacher, m. 4. Li Penfionitial pari de Beneficiati devono rifedere nel Regno, m. 5.

Restituzione in integrum denagata una volra, non più fi ammette: 1. 11 4. 8 n. 8 p. 60 . Alle donne lefe fi concede il beneficio della rettituzione in integrum : l. 11 t. 11 m. 1 p &t . I minori lefi godono lo ileffo beneficio, non però per delitti commeffi con malizia : l' erà maggiore fi flabilifce dell' anno diciotrefimo, n. 2. Il Fisco gode parimente il medefimo beneficio, e per domandarlo baila il mandato generale ; per le donne e per li minori li richiede lo speciale , n. 3 p. 82 . Vengeno le donne rethruite in integrum fe lete per negligenza o frode de loro Procuratori non tolvibili : le per loro femplicità fieno incorfe in danno enorme : fe ne' contratti fono flate circonvenute : fe per ignoranza del drirro, e per errore: ed in altri casi introdotti dall'antico dtitro., n. 4. Il pupillo leso nell'alienazione de fuoi beni dee prima indirizzatli contro del tutore, e poi lu di effi; 1. 11 1. 32 conf 1 p. 261.

Restituzione in integrum per l'istanza scoria per negligenza non si ammette, se non rifatte le spese: 1. 12 s. 13 n. 19 88,

Restituzione di dote V. Dote da resti-

Restoppie non si bruggino de' seminati prima della Festività dell' Assunta: 1. 12 s. 39 n 1 p. 147. Non scoprendos, si proceda per inquisione, n. 2. Restovendita: questo patto, durante la

guerra, non c'rra in pregiudizio del riguerra propriatore 1. 11 1. 24 m. 1 p. 159Revisione di perizia non polsa domandarsi
per la terza volta, se le due relazional
de periti siranno unifo mi, e si animette la terza coll'intervento del Commessissio. 1. 2 n. 8 m. 20, 9, 7 p. 11.

messatio: L 3 r. 8 n. 99 % 7 p. 117. Revisioni , che fanno le Udienze delle condanne satte dalle Cotti lotali , si offervi se li rei sieno stati gravati , e

DEL CODICE DELLE LEGGI. fe il Fisco leso, senza che il Fisco faceia ufo del rimedio delle nullità per Viam actionis . 1. 12 1. 92 n. 5 p. 322. Le R. Udienze non poffeno mandare in elecuzione le condanne de carcerati. se prima non vengano riconosciure per revisione dalla Vicaria : 1. 12 s. 93 n. 1 9. 322 . Nella revisione de' condannati. daile Corti inferiori, la Vicaria fi regoli secondo la giuttizia; e può alterare la pena , come pure diminuirla , n. 2. Ne' foli tre casi, cioè di morie, di forgiudica, e di tortura, compete la revisione in Camera Reale, n. 3 p. 324. Le Udienze nelle cause de condannati dalle Corti locali, possono miporare . o aumentare la pena . n. 4 . Il gravame della revisione equivole a quello dell'appellazione nelle caufe criminali, n. 5. Nelle revisioni delle fentenze fatte per concordia non polfa pretendersi alterazione di pena, anche nello stesso genere, n. 6. Quando la Vicaria conferma in revisione la con-

danna delle Udienze, non compete ri-

medio alcuno, # 7 p. 325. (V. anche

Condannati per causa de' delitti ). Ribelli e nimici della Corona si applichino i loro beni al Fisco: 1. 1 t. 12 #. 1 p. 21. O che sieno feudali , burgenfaitei , o ecclefiaffici , n- 2. Carlo I afficura folamente nella perfona coloro che seguirono Corradino, non già ne' beni, n. 3 p. 32 Li ribelli della Co-rona si puniscono colla morte, e consiscazione de' beni, anche i loro ricertatori, n. 4. Li figli de'traditori della Corona non contraggaso matrimoni fen-22 l'affenso del Re, sotto pena della conficazione de' beni , n. 5 p. 33. Per feil nia fi preferive l'azione contro il Fisco col lasso di un anno tra presenti e due tra gli affenti, n. 6. Le figlie de' ribelli poffono maritarfi de' beni altrui , non feudali , fenra affenfo , n. 7 . La conflicazione de'beni de'ribelli non comprende li toggetti al fedecommeffoe 1. 4 f. 2 n. 190 p. 162 . La conficazione di codetti si fe dopo visto il processo, n. 192. Si offervi nel Regno la legge Quisquis C. ad Legem Julium W. ojeflatts : 1. 12 1. 79 n. 1 p. 251 . Le tentenze nelle caufe di Stato , non

apportano infamia alle famiglie de'

rei , #. 2.

Ribelli, V. Feudali Consuetadini. Ricatti, le Udienze procedono con delegazione, e perciò non debbon obbedire alle provisioni fi ipediffero dalla Real Camera : 1. 12 1. 7 n. 9 p. 40 . Li ricatii, che commettanfi in Napoli, fi puniscono anche con la morte, abbreviazione del termine a forgiudica, e la Vicaria procede con delegazione: 1. 12 s. 19 v. 26 p. 93 . Il ricatio, o tentato fi punifee colla morte , compreli ! nonzi scienti : le deposizioni de principali disrubati , o ricattati , o di due foci del delitto convalidate in tortura convincono : mancando il corpo del delitto, fi supplisce col conquesto, e buena fama : ne' delitti di itrada pubblica, e ricatti, le R. Udienze procedono con delegazione, e ad modum belli, passando alla forgiudica con abbreviazione del rermine , n. 30 9 18 19 e 20 p. 95 : Colui che riceve biglietto di ricatto , debba subito avvilarlo al Preside, § 23 p. 97.

Ricattatori, che ufino violenza per ottener la remissione , son puniti di morte : 1. 12 t. 19 n. 2 p. 82 . I ricatratori. che son dichiarati forgiud cati, possono ucciderfi , n. 8 p. 85 . A' ricatratori fi abbrevia il termine della forgiudica , e si puniscano ancorchè non consumato il delitio : fon compresi li fautori . e quei che portano biglietti , e'i denaro, n. 10 p. 86. Son compresi nel delito di ricatti anche se uccidelsero animali , o bruciastero vittuzglie , n. 12 p. 87 . I fuorulciti incendiari per cagion di ricatti poffono impunemente ucciderfi , fi direcchino loro le case, e si taglino le possessioni : la confessione di tre compagni foci del delitto in tortura , ancorchè fingolari, fanno piena pruova, e i parenti sfrattati dal Regno, n. 13. Si rinnova, e si aggiunge a quelli gli

uccifori di animali , n. 14 p. 88. Richmazione, non fi polla compilare il termine di queila , se non eseguito il decreto : l- 3 t. 8 ap. 17 n. 12 p. 133. Le rielamazioni nel S. C. fi attitino da' Mattrodatti di Vicaria : 1. 3 1. .13 n. 14 p. 262.

Ricettatori degli Eretici , V. Erefia. Ricettatori di ladri , e robe rubate fon Puniti: 1. 11 1. 23 n. 11 3 2 p. 153. I ricettatori, e fautori de'fuorusetti si puniscono colla merte : l. 12 1. 19 #-15 p 88 . Quei che somministrano vitto, veiti, municioni, ed altro a' banditi , fon puniti colla pens di morte , m. 18, 19, 20 e 21, e fi punifeano anche quelli, che faranno ricettare i banditi : come pure i Baroni : e fue prunve : ogni Ufizrale vig li fu le perfone fuddie; e quelle che in dies entrino nella fue giuridiz one, e trovandole delinquenti, l'arrettico, con pienderne informazione ; p. 88 e 89. Ni rinnova , e che le cafe n can pegna, dove i ban ditt fi ricettano , fi sfabbrichino , n. 22 p. ot . I ricettatori de'delinquenti di gravi delitti fi punifcono con egual pena che i malfattori : 1. 12 1, 20 n. 1 p 102 . I Baront ricettators de' banditt fon puniti di pena capitale, e conficazione de'heni, n. 2 p. 103 . I ricitia tori de' malfatiori (on puniti , o che fieno Baroni , o Ecciefiad ci che hanno

gioridizione , o privati , ed anche t e niulenci , e fautori , n. 3 p. 104 . I Baroni fon renutt della coipe de' ioro Cfficiali, che ricettino fuorufciti, n 4 p. 166. Qualora non fiino affenti , nè abbino intelligenza, n. 5. Ne Baroni, ne Università , ne particolari , ne genitori , ne parenti ricettino fuoruiciti , ancorche non contumaci , ne banditi , ne dar loro ae uso per fuggire, ne alimenti fotto le pine communite, n. 6. A fupplica della Città di Napoli fi rivoca la precedente prama n. 7 p. 107. Due delinquenti ( in vece di tre ) deponendo in tortura contra de ricetta ori, uncorche di atti diversi , e singolari fanno piena pruova , n. 8. Le pene fi efeguano contra i ricattatori appena dichiarati contumaci , qual contumicia ferva come di tentenza , ne la pollono comporre, n. g. Ric mpra delle partite de' Fiscali delle -

o dict Provincie alienate nell'anno 1647 a tutto il 1678 in o casione della guerra di Meffina: 1. 4 t. 10 m. 1 p 364. Dectiali la caufa a favore del R. F. della ricompra de'sali ci Puglia, per Keal ejemenza fi rilafeiann a' Confegnatari le partire col ribaffo del 5 per 100 : e'l tomolo del fale di rotola 34 fr venda per grazia al medefimo prezzo di rotola 48, eccetto a' Locati, perchè l' han pagato a carlini cinque il tomolo, m. 2. Se non vi fia evidence beneficio degli Arrendamenti con ribaffo dell'annualità, non è lecito a'Goverpateri tr. sferire il jus luendi ad a cuno , e nella compra fian preferitt gli Affienatiri anrichi, m. 3 p 365

Ricor ere al l'rincipe a tiuopa d perfone è vietato , ma ne'eifi fi dett.nino i Deputati non più di quatiro : 1 o 1. 4

n. 14 p. 36

Ricorio al Prac pe non posta impedirsa da' Vefcovi agi: Ecclefisher , ne proibuli, ne ponirli , anziche oltre di efferali permeff . è anche neceffario . / 1 1. 23 ap. 17 n s 2 e 3 p 272 . Ne meno possa impedirsi che ricorrano al Regi agitrati, ap. 1 n. 6 p. 253.

Ricorlo alla S-n a Sede per licenze, o difnense non fi faccia fenza il Sovrano permetto: 1. 1 t. 20 n. 1 p 186 . Si dichiarono li cafi, ap 3 p tet a 197. Ottenendofi da Roma quelle dispente o licenze che fi devono digli Ordinari , fian nulle ; come pure le carte di Roma ottenute fecretamente, ed elegate da' Vescavi . n 6 d. p. 197.

Ricuperazione de'due Regni di Napoli e Sicilia . Il Re delle Spagne Filippo V. incarica all' Infante D. Carlo fuo Figinolo, che qual Generalissimo delle R. Truppe in Italia ricuperi i due Regni di Napoli , e Sicilia , concedendo Indulto generale , conferms de' Privilegi , e dilgravio d'impolizioni a 1. 2 1. 31 n. 5 p. 239 . Editto da preflarfi e uramento di fedelta , ed omaggo, n. 6 p. 240 . ( Si proroge il termine : 1. 2 t. 13 n. 3 p. 37 ). S'interdice il commercio cogl' Imperiali, n. 7 Non fi entra ne fi efca dal Regno per terre fenta paffa orto , n. 8 . Si rinnova il divieto del commercio colla Potenza nom ca , n. 9 p. 241 . Si vieta il commercio per lettere fu iri delle R. Pofte, n. 10 Per i bitogni dello Stato s'imphae il Valimento foora effetti de' Foretheri , e Regucoli alfenti, w. 11. Dichtarazione pubblicata nell' atto di muoverfi il Re delle due Sicibe dalla fua Cipitale verso la Frontiera, ( nella guerra di Velletti ) n. 13 9 243.

Riento di Giudice , V. Sofpezione del Giudi e .

Ridozione de' contratti fatti colla R. Corte al giurto prezzo nel capitale , e nel fru tato : 1 4 1. 7 n. 44 p. 243 . Si riducono le adne fopra il 7 per 100 al 5, incorporandosi il di più alla R. Corte, n 57 p 251 . Riduzione de' capi sali thumentary colle Univerfità del 7 al 5 per 106, con dedurfi la bonate-

neuria: 1. 5 1 7 7. 13 p. 97. Riduz-one di Meffe, nella descuffione de' Statt delle rendite de' Luoghi pii laicalt , si faccia sino alla cipienza di grana venti per una ; e così quelle latciate fopra particolari fondi foggetti intieramente a detto pelo, purche non trovisi stabilita l'elemofina più cantag-

g'ola: l. 1 1. 11 ap. 8. 3 p. 122. Rifrenazione di Tellimoni V. Tellimoni

citati .

Rifuzzione di Feudi V Feudi. Rimelfione di caufa al fuo Giudice comperente dalla G. C., non facendo quegli giuffizia, o la trafcuri nel termine prefissogli, la spedisca la G. C., e non più rimeria le altre: 1. 3 1. 12 # 12 p. 173 . Nelle caufe rimelle dalla G. C. a' Baroni , fr elegga da questi l'Atritante in Napoli : 1. 3 s. 13 n. 10 p. 261 . Nel rimestersi i Vaffalli a' Baroni , fi prefigga il termine nel decreto , nel quale debban mandarli a prendere, quale scorso , si proceda nella causa : L. 11 t. 43 n. 1 p. 195. .

Rimeffrine di processi alle Udienze la Vicaria criminale li mandi a dirittura ; fenza imbarazzare le Segreterie: 1. 12

t. 4 # 23 p. 27. Rimonta de Reggimenti di Cavalleria e Dragoni devoao i Feudatari a quella contribuire : 1 6 1 6 n 57 p 73.

Rinuncia delle Dignità in manibus Pontificis non han luogo , V. Regole della Cancelleria .

Rinuncie de' Baroni non fi ammettino da' Tribonali, se non di cause gravi: e chi proventa rifaccia al Fisco l'interesse per lo pane formuin firato al reo poveto: 1. 12 1. 8 n. 22 p. 48.

Rinunciatario morto prima del pollello, il rinunciante continui nell'officio: 1.4 t. 2 m. 122 p. 156.

Rips, o rialto, che è tra due poderi, fe

conf. r p. 260. Riparizioni delle Chiese quando non si

facciano dalli Beneficiati , li Compadroni li obbligh no fu la rendita : I. z r. 10 n. 2 p 111. Riparazioni de' legoi marittimi della Cor-

te fi facciano riconoscere, o stimare dagli esperti: 1. 8 t. 5 n. 1 p. 145. Riperizione de' terlimoni fiscali si faccia

quando dal reo non fi dieno per ripetiti. eccetto fe il reo foffe coafeffo : 1 > t. 20 n. 11 \$ 51 p 313 Morendo li tellimoni fileali, ellendo il reo contumace , si abbiano quelli per ripetuti . 6 83 p 317 . Il Fisco mella ripetizione de'testimoni fiscali non si ferva delle dilazioni : 1. 11 1. 3 n. 2 P 39.

Ripulfa domandata avverso de testimoni . e non provata, pagherà la pena; l. 9 1. 6 m. 1 9 5 p 32.

Ripulfa, V. Termine a ripulfa , e Termine per le pruove.

Riferve Apostoliche sono esenti da queste li Benefici di Padronato laisale, e li Patrimoniali : t. 1 t. 9 ep 8 n. t

Riferve Apostoliche non han luogo . V. Regole della Cancelleria.

Rifi. fi dà la norma per la femina di effi , acciò non rechi danno alla falute de' naturali ed abitatori de' luoghi : 1.8 1. 15 # 114 P. 20%.

Risperto dovuto al Palazzo del Principe , e chi ardifce di mancare a quello o confatti e con parole in off-fa di altri " vien punito con pena miggiore, che fe il delitto fosse commelso in altro lungo: 1. 12 1. 43 7. 1 p 154-

Rifpetro dovuro alli Magistrari , e Giudici, e chi ardifce di mansare a quello , fi punifce come te perario : / 12 t. 44 n. 1 p. 156 . Anche per le irreverenze , # 2-

Rivocazione del e concessioni e grazie del Re Federico d'Aragona del dì 25 Luglio 1501 in pel; A 2 f, 2 m 1 p 20

INDICE GENERALE

Quelle fatte dalli Vicerè dell' Imp. Sale non fi compir fuor della Provincia; Carlo V. fe non confermate da lui, devenendo da oltre marc non fi venda o dal Principe di Oranges fi fofpenda da altri che alla R. Corte; L. 4, 1, 5

dono, n. 2.
Rivocazioni di contratti feudali fi notifichino alle parti : l. 3 1. 20 n. 11 §

15 p. 376.
Robe date a partito, come contratto illecito si vieta: 1. 11 t. 22 n. 1 p. 125
Robe vibra del bandri debban rivelasi:

Robe rubate da' banditi debban rivelarli : 1. 12 1. 19 n. 23 e 24 p. 91 e 92.

Robe ritrovate , V. Regalia .

Robe vecchie fi vieta!" andar comprando:

1. 10 1. 18 11. 19 182. Anche argento ed oro, 10. 2 2 3 2. 183. Ad ognuno è lectro comprare e vendre robe,
e mobili, ancorché non fina afettito alla
Cappella, 10. 4 2.
Romiti non godono il Foro Ecclefiafico:

Romiti non godono il Foro Ecclesia 1. 1 t. 23 sp. 13 n. 7 p 266. Ruffiane, V. Lenoni e Ruffiane.

- 2

SAeramento della Santiffima Eucariffia incontrandofi, tutti s' ingini cchino, o che fi vada a cavallo, o in cocchio, o a piedi, Lt t. 5 m. 1 p. 20

1 peg. 236. Sacro Regio Configlio, V. Tribunale del

S. R. C.

Sacri Ministri della Chiesa non possono crearsi per disposizione e divozione de' privati, l. 1 1. 9 ap. 5 n. 15 pag. 100

Salario: niuno fi mandi per fervizio della. Corre a proprie spefe, senza pagarglifi competente salario, ma che il iuddati san promi ad ubbidire: 1. 6 s. 12 m. s. p.g., 101. Si stabilice il salario per le persone che servono alla R. Corte, 9. 2 p.g. 102.

Salario a fervitori, da fei ducati a baffo non fi ammette gravame nel S. C. da quei che non voglion pagare, ma fi rimetta al Reggente della G. C., acciò faccia breve giultizia; J. 3 t. 8 ap. 17 m. 1 pper. 132.

Salario, o fia foldo de' R. Officiali , V. Trigefima . · e venendo da oltre mare non fi venda ad altri che alla R. Corte ; 1. 4 1. 5 n. 11 p. 197 . Si c'elce il tomplo del fale da roro a 33 a 48, anche nelle due Provincie d'Otranto e Bassilicata: 1. 4 1. 7 1. 74 p. 271 . Le Saline ne' fondi della Corre fono tra le Regalie : il fale è de'dirette nuovi introdotti dall' Imp. Federico, che niuno venda fale fe non comprato dalla Corre: 1. 4 t. 8 n. 157 p. 341 . Per ammaffare il fale fi paga un tanto agli operari, n. 158. II tale in groffo dee venderli ne'fondaci al prezzo ilabilito, n. 159. Ma fe' voleffe portarfi vendendo a minuto per le Terre foggette a' fondaci, si puole, n. 160. Siccome anche in groffo in una qualche Cirrà, che si dicono Suffondaci, n. 101. Il Gabelliere dell' anno antecedente non può vendere il sale rimastogli sotto il Gabelliere dell'anno seguente; ma il sale compratò da' particolari nelle faline per uso proprio, possono servirsi in ogni tempo, n. 162. Pub il Gabelliere andarlo vendendo alle Terre del fondaco, 163 pag. 342 . In quali cafi fi ammette lo sfreddo e l'escomputo nel sale ammaffato, n. 164 . Non si possono tercetrare merci falate ful pretetlo di non effere flate col fale comprato dalla Corte . n. 165 . Non fi pub immerter fale da fuori Regno o da altra Provincia, n. 166 . Il sale diviso per fuoco è lecito al cittadino vendersi la sua rangente nella suà parria, n. 167 . Del sale che giunge in Napoli dee denunciarfi alla R. Camera, n. 168 p. 343 . Le Università che per bisogno si vendono il sale assegnatole dalla R. Corte ne' Fondaci , G comperi dalla steffa R. Corre per quel prezzo che sta, e si venda nel fondaco. e 'l prezzo si scomputi ne' pesi Fiscali : 1. 4 1. 9 11. 1 p. 356. Niuno posta far fale in qualunque miniera e luogo nel Regno, nè immetterio da fuori Regno. ne trafigarlo da loogo a luogo fenza bollerta de' R. Fondaci : quei che sono addetti alle Saline non possono prender fale da quella donarlo e darlo ad altri in luogo di falario : nè da veruno si nasconda o fi ricetti: i venditori del fale comprato ne' R. Fondaci , debbono tener la

licenza: goloro che per grazie ricevon ... fale dalla R. Corte per uio loro , non pollono venderio ne donarlo ad altri : tott' i fali devono comprarfi ne'R. Fondaci, e nel trasportarsi, sian franchi di egni dazio e pello : quei che traspornel transito e nel ritorno: Non si accoflino an mali di qualunque (pecie ne' luoghi dove fi lavora il fale, o nelle faline: tutti gli addetti al servizio delle faline e de faii fon foegetti al Tribunale della Camera, ed eienii dalla giuridizione ordinaria, come da qualunque gabella, dazio ed alloggamenti, qualora non fieno cittadini : 1 compraiori del fale non poffono effere molettari nelle persone, nel fale , e nelle vitture , ne' loro transiti ;e si stabiliscono le pene ne' rilpertivi cafi, e controbandi, n. 2. In niun' altro lu go potfa cumprarfi fale, fe non ne' Fondaci Regi , e dalle persone de:hnate digli Arrendatori: non fi pofsa immettere sale per terra e per mare fe non daela Arrendatori : fi permette diligenzae neile galee, fe vi-fia fale in controbando, e vendendoli da schiavi o altri, fian puniti : i Baroni ne' loro feudi vigilino che non fi faccia controbando di fale , nè dian effi mano : non s' ammetti fale dall' Arrendatore di un ripartimento a quello di altro Arrendatore : avendoli notizia dello fcaricamento di sale nelle marine , i Torrieri vicini ne dian parte all' Officiale vicino: trasportandosi sale per mare debbon andare a dirittura nello scaricatojo sulito . e non in altro luogo; nè possono ricevere violenza ancorche da foldati nello scaricarlo e trasportarlo: non s' impedifca agli Officiali Jell' Arrendamento il praticar le debite diligenze per rinvenire i controbandi di fale , n. 3 p. 361 .

1. 23 M. 26 p. 150 . Salma, o sia jus Refice: quello diritto di Refica traggiore si paga pel commercio fanno in Napoli alcuni della Coffiera di Amalfi, ed è un tanto per balla : Refica minore è quando il forastiere porta salme per terra, o elfrae per terra quelle venute per mare, e paga l'ifteffo dirit-

Sale di Vetriere non possa venderli: 1. 11

to: 1. 4 t. 8 m. 117 p. 333 . La gabeila delle sbarre della Piazza maggiore elige un tanto per falma di legnami, n. 118 p. 224. Ed un tanto per falma di vafi di creta, n. 119. Per le falme di

cipolle nulla fi paga, n. 121 . tano il fale per la Corre per mare fono Salvaguardie: per le dotali non fi possono assicurati sub fide Regea di ogni delitto pedire sopra i beni de' mariri, se non lopra quei descristi nell'aftrumento dotale, o ne' Capitoli matrimoniali ; e voleudosi spedire super bonis viri per la quantità della dote pagata, si spedisca colla pleggeria de exhibendo ad omnem ordinem, precedente nota de'beni, fopra de' quali fi domanda l'afficurazione : ma fe mai per le doti non si avessero scritture, non fi spedisca salvaguardia per gli beni provati per telles, fe non citati ed inteli li creditori del marito : 1. 3 1. 12 n. 60 \$ 14 e 15 p. 21t . Per le Salvaguardie in vigore del Senatufconfulto Macedoniano in beneficio de' figli di famiglia, non fi possa far decreto di nin molesteine, se non citati ed intesi li cre-ditori, e'l decreto- si notifichi fra sei giorni, quali elassi, non vaglia la salvaguardia , 1 16 . Pendente la lite tra creditori e debitori, non fi concede falvaguardia: L. 1t t. 15 n. 2 p. 93 .

Salvaguardia a debitoti V. Patrimoni dedotti, e Cessione de' beni.

Sanatoria fu l'efittenza delle Confraternite, V. Affenso Regio .

San Leucio e sua Legislazione: Origine e progresso della popolazione di S. Leucio: 1. 10 t. 15 n. 1 p. 164 . Leggi pel buon governo di quella popolazione, n. 2. p. 166. Doveri negativi : non fi può offendere alcuno nella persona , nella roba, nella riputazione, n. 3 p. 167 . Dovert politivi (doveri generali) ognuno deve far bene al suo simile, ancorche sia suo nemico: il folo meriro forma dillinzione tra el' individul di S. Leucio ; perfetta uguaglianza nel vestire ; assolnto divieto contra del luffo : ( doveti particolari ) doveri verso il Sovrano: doveri verso i Ministri: de' matrimoni : degli sposi : de' padri di famiglia : leggi per la buona educazione de figli : leggi di succeffine : de'figli di famiglia : de'fra, telli: de'discepoli: de' beneficati : de' giovani : de' vecchi ; de' Seniori del po-

poio: tempo di elegerfi; e loro doveri: deil' inocuiazione del vajuolo, e degl' infermi : maniera di elegere i Seniori del popolo : degli artifli poveri : della eaffa di carità e fuoi regolamenti: dell' efequie , e de'lutti : della pairia , m. 4 p. 168 . Dell' Impieght , n. 5 p. 179 . Degli Artifti efferi , n. 6 . Delle pene generali contra i trafgreffori , n. 7 p. 180. Sant' Officio , V. Tribunale del Sant'

Officio . Sapone, non vi è diritto proibitivo sopra la fabbrica e vendita di effo : 1. 10 1. 12 n. 13 p. 108 . Nelle cause dell' Arrendamento del fapone procede la Sonraintendenza generale, come in tutti gli altri Arrendamenti di Corie non dati in

folutum: 1. t1 t. 5 m. 17 p. 47 . Sharre fituate per riscontrara i Responsali, nelle quali una fol volta pollono valitare i paffaggieri, ne in aitro luogo: /. sbarra, e non pagata la gabella, incor-

re a pena: 1. 8 t. 9 n. 5 p. 182 . Shofcare . V. Alberi .

Scala franca si conceda nel Porto di Napoli e di Nifita : 1. 4 t. 7 n. 8 p. 212. Scale non fi portino in tempo di notte , forto pena di morte : 1. 12 s. 62 m. 1 p 231 .

Scavi e grotte non si faccino sotterranee nell' abitato fotto le pene comminate : 1. 3 t. 10 n. 9 S. 4 p 148.

Aggiunto Scavi di Antichi à giuno arditea di efeguire o farli eleguire lenza ottenere prima il Real permeilo. Nap 26 Dicem. 1792. Carlo Demarco. Al Preside de Trani.

Schiavi ricattari non possono partire dal Regno fenza licenza del Re : 1. 1 1. 2 m. 6 p. 5. I schiavi manomessi devono presentare fedi autentiche della loro manomessione nella Real Camera, # 7. Ninno schiavo ancorchè batrezzato possa portare armi, n. 8 . Nuno competi schiavi senza ordine de' Regi Officiali .

n. 9 p. 6. Schiaffiare co'fcorriati avanti le Chiefe, e cafe , è vietato : 1. 10 t. 26 n. 12 p. 198. Scolari , V. Studenti .

Scolatico, questo diritto è degli antichi e si paga un tanto per ogni collo di merci quando si scaricano dal vascello : 4. 4 s. 8 n. 150 p. 340. Nello scaricar-

ii i grant devon affittere gli Officiali . u. 151. Si poffono fittare i facchi per comodo d'introdurre le virruag'ie n 152 Scomunica, lo scomunicato che in questa perfille, deve dal i relato denunziarfi alla Corce per punirsi: 1. 11 1. 26 n. 1 p. 282. Il persillente nella scomunica li punifce con pena pecuniaria , n. 2 . Quei che non adempiscono al Preceite Paiquale, a relazione dell' Ordinario . fian tenuti con mandato da' R. Tribenali, e dopo li faccino obbligare di non conversare colle loro donne, di fare il Precetto fra un dato tempo, e mancando si proceda alla pena, ap. r n. 17 p. 284. Il finile fi adempia dalli Governarori locali, n. 18.

Scommeffe fu la voce de grani fon nulles 1. 12 s. 40 n. 1 p. 148. Le scommelle fu la vita, e morte del Pontefice, fou vietate, n. 2. Non fi faccian fcomm-fse nelle figliande, se masch o o femmina, ne si dia denaro a' figli di famiglia per scommeffe, n. 3 . Si vietaso i Lotti , e le Benefic'ae , ed anche le scommesse di Cardinali , e se con polizze falfe fon puniti , n. 4. Non fi faccian polizze sopra la creazione del futuro Pontefice : n. 5 p. 149 .

Scorritori di campagna , fi procede contro di effi dalle Udienze con la qualità delegata , e con la dispensa al privilegio del Barone, e del valfatio : 1. 12 t. 7 m. 6 p 39 . E perciò non debbono obbedire alle provisioni si spedissero dalia Real Camera, n 7 Scorrendofi la cam-pagna con armi di fuoco al numero di quattro , li abbrevia la forgiudica , e poffono uccide fi . 1. 12 1. 19 n. 21 5. 5 p 90 . Il Re accorda alli Tribunali del a Udienza e di Campagna specialisfina delegazione derogatoria di qualunque foro anche privilegianssimo, e militare da fargente in giù , o fia la piepiffena guridizione ed imperio a procedere contro le comitive de fuoruleiti, colla facoltà di formare qualunque procello privileg ato, e di elegu re lenz'appello, e fenza termini leg-li qualunque fentenza , w. 33 p. 101 .

Scrivania di Razione, gli Officiali di que-. fla , della R Teforeria , e della Caffa Militare, che fervono ne' negozi di guerra

n. 11 7: 3 p. 30 . Scrivar o di Razione e suol Officiali offervino la Pandetta: 1. 3 t. 25 F. 25 6. 14 p. 399. Il Portiere della Scrivania di Razione nulla efiga per fogello , § 15. Li Commeffari spediti dallo Scrivano di Razione non efiga di falario più di quelle fla permello, f. 16. L'Officiale fpedito da quell' (fficio non poffa fostitui- re altro 6. 17. Non ammesta Officiali ordinari fenza mandato del Re , \$ 19. Colle galee che viaggiano invii un Officiale per tener conto della fpefa, S. 20. Gli affenrati nella Scrivania fian veri enon supposti, § 21 . Gli Ufiziali della Scrivania di Razione si debbono assentare con ordine Regio, e di qualunque spela dee darfene parte , ed attenderne ordine : l. 7 1. 12 n. 1 p. 357 . Le fedi de' debiti della R. Corie, de'fervizi fatti a S. M., de' mandati e liberanze non fi facciano dagli Ufiziali di detto Officio fenza licenza, n 2 p. 358. Il libto del Ruolo della nuova Miliria fi tenga presso lo Serivano di Ragione, e per lo medefimo soltanto si dieno le fedi degli assenti , n. 3 . Regolamento da osservarsi nell'ulo de' libri tanto Militari che Politici nelle Officine di Razione : regolamento circa il metodo da offervara per lo facile disbrigo degli aspedienti militari politici: prevenzioni generali da offer-varii nel Piano delle Banche delle due Ufficine di Scrivania di Razione , e Rota de' Conti, n. 4 p. 359 . Si dichiarono gli efenti dal pagamento de' diritti per la spedizione di liberanze, n. 6 s. 371 . Lo Scrivano di Ragione è Cape dell' Officina , e folo è risponsabile d' indennità, e di totte le mancanze, e tutti gli (fficiali della medefima gli fono fubordinati , #: 7 p. 372 . Retolamento degli Uffizi de' Conti e Ragione de' R Presidi di Toseana, secondo il metodo di crivania di Ragione, che il Re richiama alla forma aprica. m. 8 p. 373 . Per evitare gl'inconvenienti , le Banche della Scrivania e Ruora de' Conti non fieno più vendi-Ind. Gen.

bili, n. 9 p. 381 . Stabilimenti che riguardono maggiore spedilezza nelle Officine de' Conti e Ragioni per le liquidazioni agli Affentiiti , ed Aggiufti di provvisione ne' diversi Corpi dell' Efercito; come delle fomministrazioni si fanno dalle Università a' Distaccamenti e l'arrite sciolte in quanto tempo debbano efibirie agli Allentifti per efferne rimborfate, n. 11 p. 386.

Scrivano di qualunque Tribunale non poffa fervire ja più di upo : 1. 11 1. 1 n. 18

§ 32 p. 23. Scrivani di Mandamenti , V. Segretario del Regno e suo Officio.

Scrivani del Sacro Regio Configlio non pollono attitare fuori della Banca, in cui refiedono , e in nome di altro Mastrodatti, sotto pena della privazione dell' uffizio : 1. 3 t. 8 ap. 5 n. 2 p. 124. Etli non poliono elercitare da Scrivani di Vicaria, n. 3 . I luoghi de' Scrivani del S. C. vacanti si danno gratis colla intelligenza del Presidente a persone abili e collumate, preferendo eli allievi, chiamati Scrivanotti: i fieli delli Scrivani, a i loro stretti congiunti ; pe fieno più di fei Scrivani per Banca, n. 1 e 5. Il doversi mantenere li negozi radicati nelle Banche de' Mastrodatti proprietari in tempo della vendita, non fi eftende agli Scrivani, li quali graziofamente e fenza difpendio occupano i luogi de'loro antecessori , eccerto nelle cause de' Patrimoni, n. 6. Li Scrivani del S. C. non ardiscono proporre cause avant' i Consiglieri , se non faranno Commellari , o leggitimi incceffori nelle commeffe: ap. to n 13 p. 128 . Tutre le fentenze , fidejuffori, ed obbliganze debbon effi confegnatle al Segretario per registrars, n. 14.

Scrivani di Vicaria non possono ricevere iftanze , ne feritiure , fenza la prefentata del Maitrodatti : 1. 3 r. 8 ap. 17 n. 16 p. 133 . Li Scrivani di qualunque Tribunaie e loro Maitrodatti mai ricevino depositi in con:ante, ne li confervino presso loro, ma debbonsi. fare con polizze di Banco, n. 19 p. 134 . Li Serivani di Vicaria dieno nel medefimo giorno parte al Fiscale delle querele che ricevono: 4, 3 t. 25 m. 12 5 7 p. 393

Seri ani di Razione non han dritto di efigere il carilno dalli Portieri delle R. Udienze : 1. 7 1. 22 ap. 3 n. 16 p 342. Effi nell' efazione de' diritti per la foedizione delle liberanze delle rifperrive Compagnie fe regolino fecondo. l'antica Tariffa , ap. 6 n. 9 P. 344 .. Li Scrivani di razione non liberino toldo a' foldari di campagna- fenza certifis caro della loro efiftenza col Vifto buo-

no del Fiscale, n. 13 p. 345; Scrivani o sieno Subalterni delle Regie-Udienze che vanno ne luoghi della Provincia a difinipegnare commeffe, debbono presentarie al Governatore del luoin una Provincia più di quattro anni ,. n. 2. Per fervire in una Provincia devon produrre requifiti di ben fervito nell' altra, n. 3 . Effi devon dare lamerà del lucro delle diere alli Maftrodatri . e Secrerario . n. 1 p. 242 . Terminato il quarriennio li Ministri dell' Udienza devono dare avviso al Re ... n. 6. Non capionino intereffe alle Università, fuor del coverto sorro pena di galea, n. 4 e 8: Niuno Subalterno nuò. elercitare l'officio nella Provincia doveenato . v. ts . Non pub ftare, in un Ripartimenio p'ù di un mele , n. 12 . I naturali provinciale possono fare il tiroe n'o di rre anni , ma non poffono rici vere commetta, n. 13. Dave non vi d' cata di Università per alloggio , debb. n. pagarlo quanto fi paga da altri: paffaggieri : e nelli difiengegni fricali li Capi de Uffizio debbon pagare, n. 14. pr cedere la domanda de' Capi degli Lifizi de la Segretaria, o Natirodattia, e indr fir ammertera con decreto deli

Tribunale, n. 20 p. 343: geinne Scrupolo . Siccome è in libertà delle portiil proporte la ricula contro il Ministro. cost è in liber à del Ministro il farfi la ferunpolo . Palazzo 9 Apofto 1777 . Carlo Demarco . Al Prejidente dell'

Configlio. cuole non possono aprirsi fenza il perm fo del Re : 1. 1. 1. 7 .P. 2. n. 26.

Schole pubbliche fi' permettono nel Re- Segretario della Real Camera di S. Chia-

gno , eccetto quella dell' uno e dell' aliro Drito : 1. 10 1. 1 m. 2 p. 2 . Durante il corfo delle lezioni nello Studio pubblico ninno poffa leggere qu'lle lezion nelle cafe particolari fotio le pene flabilite: 1. 10 r. 2 n. 7 \$ 6 p. 6. Nelle cafe particolari non fi pofiono leggere feienze che fi leggono negli Studi pubbliei : 1. 10 1. 4 5 1 64 p: 24:

Scuole, interno ad efformon fi faccia firepiro e romore con maichere, con giuochi, ne vi abisino persone disonette ... ne si disviino li Scolari : F 10 s. 7 n...

1 9 714 go per lo permeffo : 1. 3 t 22 ap. 3: Secreto, e Queffore, il di loro officio & d'incorporare al Fisco i resori e denari trovett, e le robe paufragate lenza pa-droni, e l'eredità lenza successori : l. 4s. 5 m. 3 p. 195 . Tutti gli. Officiali fian folleciti a fomminittrare loro configlio ed ajuto , effendone richiesti 2.

n. 1 p. 194.. Sedili V. Tribunal competente per lecause di reinregrazione de' Nobili a' Schili-Segretari de Stato de ne creatro quattro l'uno indipendente dall'altro nella fpedizione de negozi del proprio carico e pipari mento, e fr da la mauiera come Tribunali, e le parti a queili fi di ... piggeno: 1. 3 1. 3 n. 3 p 11 Li Se-greiarj di Stato, e gli Uffiziali delle Realt Segreserie, al pari, de' Ministri . loro figli, e congiunii , e di loro fervitori . non poffone accentar procure di forte alcuna , sp. 2 n. 1 p. 16 . Oc-Staro , per materia di propria ilpesione , notizie , e confinte di affari atzinenti ad altra Segreteria-, da Tribunali non dipendenti dalla propria, debba dirigerne la richiella non già al Tribumale che potrà darle , ma al rifpetrivo. Segretario di Stato , da cui quel Tribunele dipende, n. 2. Occor endo faili Dispaccio dalle Reali segreterie, che porti difpenfa di legg: deeft in quello esprimere, che il Re difpenfa, n. 3. Gli Uffiziali delle Reali Segreterie , al pari di tutti gli Uffiziali Regi, e di qualunque carattere » non poff no efercitare Agenzie, n. 4.

DEL CODICE:

1 st tiene if trolo, gli onori, e le preminence di Guudec della G. C. della
G. Vicaria: 1 3 7 4 49; 14 19; 14 19; 15
Per recevere la parola Regia di dellina
il segretario della Real Camera, m. 3.
Per ricevere di giaramento di fedelia
del ola maggio, i di dettina il Segretario
della Real Camera, m. 3. La dieta
del Segretario della Real Camera nelle
occorrenze è di decari fer, uguale a
quella del Guidec di Vicaria, m. 9.
quella del Guidec di Vicaria, m. 9.

p. 25. Segr tario del Regno , o fia della Real Camera di S. Chiara , e fuo Officio : egl. è di gran dignità , ed autorità , e principalmente dee ferbare il facreto . e tra gli altri Ministri della Cancelleria. tiene il primo luogo : non poffa quelli efigere i diritti delle Regie decretazioni , fe non modrate prima alle pirti , firmate da' Cap ruota 1 dopo del Segreearno fono mell' officio li Serivant di Mandameni: preffo a questi li Scrivani det Regilro , il aut offi:10 è di reg trare tutte le R. p-ovifinat gel libro. del Regitro, e loro fe taffa il fahrio. pè potfono dar engia di feritture lenza licenza : li Serivani detti di Forma ... che mettono in bello le feritrare , efigono Pittello falario, che li Scrivani del Regiftro : il Taffatore de' diritti del Suggello dee taffare Jecondo la Prammatica: l'Officiale del Sigillo deve eligere quel che fi taffa dal Taffatore, e far elenti gl'immuni , ne polla trattenere la figillazione fu la prereia di non effer la taffa g:uita: tutt's fudetti Officiali devono rifedere nella Keal Cancelleria quattrore di mattina, e quittro di giorno: 1. 3 1. 6 n. 2 p. 36 . Dal Registro-fi passano le Scritture al Sogellatore, fenza confegnarfi alle parti, m. 3 p. 39. Li Serivane di Mandamento debbono regithrare in un Libro tuit? i memoriali e le tere di S. M., che fi rimertono alla Camera della commaria per relazione , n 5 . Il Segretario del Regno deve Sapere il Latino : nulla efigea per i biglietti : nod tenga regfiro a parte delle confulse : non porfa nominare Commessari: nulla esigga dai quattro Portieri : non decreti di fua autorità le suppliche ; non chieda offici ,

o benefici a' Baroni , ed Ecclefiaftici : e che non fi registrano Scritture con rafura, o altra viziatura, m. 6. Tutti gli ordini regi fi regiftrino ne'libri della Cancelleria dopo lettifi nella Real Camera: per le e-miulte della Camera, il Sagretario del Regno malla efiggi : ne ponga il Suggello, che tiene per gli affari di Corte, nelle carte de'privati: li Scrivani di Mandamento affitino di perlona., come gli altri : i medelimi non pofiono ricevere diritti anticipati. ne ritenere in cala i proceffi fpiditi . ma inventariarfi e rig trarfi neil' Archivio , come gli Affenti , ed altre fer tture , m. 7 p. 40 . Si registrino tutt' i verfich per impofizioni di gabelle, ab-·ballamenti di entrade , e finiti, n. 8 .p. 41 . Non & ertraggano cole vierate con biglietto del Segrerario , a 9. Le cause delegate dal Ke contra certe perfone fi attitino dal Segretario , n. 10 p. 42 .: Il Segretario del Regno interviene in turt' i Configli, con aver cura di notar I voti , e pareri ., riferire i negozi che fi devon trattare, e farne qu'ndi le fped zioni : intervenendo nella Real Camera il S. C., la R. C., e la Vicaria , può intervenire ancora il Segretario : egli debba far lettere , e difpacei delle cofe che fi fpedifcono dalla R. Cancelieria , ed abbia a confervare tutte le scritture : il Segretario del Vicerè ( o sia privato del Re ) non posta ingerirsi in qualunque spedizione di negozi : la ctfra , e mandati non apparrengono al Segretario del Regno, m. 11 e 12 . Li detentori de' Regutri non brugiati nella rivoluzione debbano efibir . n. 12. O-dinazioni che riguardono la riforma del Collaterale Configlio, e suo Sagretario, n. 14 p. 44. Segretario dil sacro Regio Configlio al

eggretato un sach regio Comigno de dolo Scramo della suna de contegnate il procefi, col voto del decreo tismo del dal Tribunite con tini fare attori con la constanta del confedencia del Segretato del S.C. fi trattino mello fielo S.C., a. z. L. Dispeci che fi mandano al S.C., fi patino dal Predidente immediatamente al Supretario, il quale alla prim'ora dee leggerii Ff z. The INDICE GENERALE

218 IN DICE
respectivamente la ogni Ruota, n. 3
p. 123. Tutte le Commessioni per ese
guire, che si spediscano così dal S. C.,
che dalla R. C. della Sommaria, si

registriao dal rispertivo Segretario, dopo tassa e giornate nel corpo di quile; come pure tutte le sentenze diffiitive, obbliganze, e pleggrie, coil civili, che criminali, ep. to n. o p. 128. Tatte le sentenze e pleggrie si regifrimo dal Segretario, n. 12.

Segretario delle R. Udienze non confegni. alle parti provvisioni fe non firmate da tutti gli Uditori e Fifcale : 1. 3 1. 20 n. tt 6'4 p. 308 . Gli affari d' imba-fciata da farli in nome del Tribunale, o d'infinuazione a' Vescovi, o altri Ordinarj , spettano al Segretario , come anche le cause di peste, fame, e guer-ra, e le dipendenti dalle medefime; per gl'informi thagiudiziali, e fimili, è in libertà del Tribunale avvalerif de' Subalterni della Segreteria , o della Mafrodattia : 1. 3. 1. 22 op. 1 n. 6 p. 227 . La dieta del Sepretario delle Udienzo è di carlini venticinque, o fia o nò dottore , ap. 3 n. 9 p. 342 . Il Segretario dovendo sedere in Ruota, abbia lo igabello fenz'appoggio, o che fia dottore o no, n. 15 . Il Segretario dell' Arrendamento de'fall non pob fervira da Segretario interino nella Udienza ,

n. 17 p. 343.
ggiunto Segretario delle R. Udienze, o Affittatore o Subaffittatore che fin , feda nel
Tribunale fu lo feabello . Nop. 31
Ottob. 1704. Il Marchefe . All' Udienza di Travi .

est auf fedit.

Rail Camen vi fino
pre Ufficiali, e deu Ainstein per la
feditione degli affiri che accaderano
ni idioma Sagasuolo, va altro per gli
affiri in idioma Italiano, e quatro
Portieri I. J. 3. r. 4. p. 3. r. 1. p. 3.
E fi fabilifer il foldo, m. 2. Li Subalterni di quella Segrereia, per tutte le
aufe che riquathano ili lor officio dei
mera, per tutte fe altrer, alli Tribanali ordinari, m. 3.
Segreto, tutti Minditti devono giurare il

Segreto, tutt'i Ministri devon giurare il primo dell'anno di ferbano, ed ogni primo di mese loro ricordatsi dai Capi: h 3 t. 30 n. to p. 419.

Semenza da formministrarsi a' coloni da' posfessor de' terreni, V. Voce delle der-

Senter de la companya del companya de la companya del companya de la companya del la companya de la companya de

Senatusconfulto Vellejano: le donne non poffino obbligatfi, pleggiare, në altri-moni contrarre ; e rinunciando al Senatusconfulto Vellejano ; la rinuncia non tiene: f. st. s. c. s. z. p. 8; Gli obblighi ne contratti fatti a cratenza, o a partiro, fi dichiarono nulli, s.

p. 85.

Sentenze che fin due uniformi in grado di relitiuzione in integram, di nullità, o di reclimazione, non fi ammette altro richiamo avverso di elle, eccetto ne casi che si dica non especano alla restituzione in miergam, e quando il rimedio concerne atti ordinato): 1. 11

1. 11. 12. 2. 2. 2.6.

Sepoltura di Padronato laicale, il giudizio appartiene al Giudice laico: l. 1 1. 9
4p. 7 n. 3 p. 102.

Sepolture fian profonde mezza canna: le

Sequeltro non possa farsi ne per crediti fiscali, ne di particolari sopra buoi domiti, ed altri animali vaccini, e negli esecutori si ponga questa clausola : 1, 3 1, 8 m, 47 p. 84: 55 non en subjidium: 1, 46: 2 m. 122 p. 155. DEL CODICE Sequent re fatto, o decreto, con Ministri aggiunti, der (ciogliersi con l'inter-

vento de' medefimi : 1- 3 t. 8 ap. 17.

Sequeitro non possa ad ithauxa dell'attore farsi al reo ne'heni , se non precede sentenza diffinitiva o interlocutoria, o che vi sia tateresse del Fisso 2, p. 12 n. 64 riro 127 p. 231. Fossi bratel sensa domanda della parte essentiali penna , della quate alcuno siesi obbligato presso gli atti, p. 128.

Serra Serra non polla gridarli, contro de' quali si procede con delegazione dalla G. C., e ad ore: 1. 12 1.78 n. 1

p. 251. Servi fuggitivi V. Regalia .

Servitori e Paggi non poffon portare le dragoniere fopra le livree , per effer quello un dittintivo di foli Ufiziali Mi-

Servità in vigore della Coffituzione dell' Imp. Zenone, che flabilifce la diffanza di palmi cento, quante volte col nuovo edifizio fi tolga al vicino l'aspetto del mare, non ha luogo in Napoli : 1. 11 1. 41 m 1 p. 191 . Il padrone di un podere può chiedere il vicino che gli dia per merzo del fuo lo fpazio per aprirfi la ffrada , qualora ella non vi fiat 1. 21 t. 20 conf. 1 p. 247 . Colui che vuole aprir fineftra nel fuo edifizio dee allopranarfi dodici palmi dalla fineilra della cafa del vicino, conf. 2 . Volendo edificare a finco di un altro edifizio ove fieno tali aperture , dee lasciare la distanza di palmi due e due terzi; e non affendovi apertura ; poffe alzare il nuovo a firaco del muro del vecchio con dargli l'appnegio, e fe un terrazzo, dee allentanarfi una canna , conf. 3 p. 248 . Ma qualora fi artacchi al muro vecchio non ravi, ma le tegole del tetto , o lastrico , dee pagare il quarto del valore dell'appreen . sonf. 4 p. 249. Le aperture s' interdono fatte con cantoni , e'l prezzo del muro pagarfi dal fuolo fino all'appoggio , conf. 5 . ( V. anche Aperiure vietate ) .

Servizi prefliti , V. Alimenti. Sella , V. Decima e Sella .

Seta , niuno ponga telao di quella fenza

DELLE LEGGI.

lteenza de' Comfoli ; 1. 20 f. 12 m. 3 p. 104. Solo in Napoli si efercita per privilegio questa nobil Arte della seta, ed in Catanzaro per i veluti, m 4 d. p.

Seta : quello diretto e de' nuovi imp ofti . perchè oltre il diritto di fondaco e dagana, fi paga altro impolto: 1. 4 1. 8 n. 135 p. 337 . Se il diritto della Seta di Bilignano è frandato, il controbande spetta a quel Principe : se anche la gabella della R. Corte , fi pagherà a quetta il prezzo della feta, n. 136. Li matricolati dell' arre della Seta non efercenti non godono in dogana immunità per li drappi che contrattono fotto altro nome , s. 137 . Non fi contratti feta fe il venditore non moffri la fpedizione della R. Dogana e pagati I diritti, quale fpedizione reftera in potere del compratore : l. 4 t. 15 m. 32 p. 392 . Li Regi diritti per l'Arrenda-mento della Seta non fi pagono più neile Dogane di Salerno, Cava e Napoli per lo ripartimento da Eboli in tà, ma ne propri luoghi, per peterla commerciare: ninno possa fabbricar fornaci, fituar caldaje, ne mangani fenza licen . za dell' Amministratore , o de' suoi so. ffirnti: i padroni de' follari devon fate il manifelto: li Trattori ogni sera devon norare forto le licenze la quantità della feta tratta , il pefo , il numero de' mazzi e matalle col nome e cognome del padrone, ed in fine confegnare la lifta finale autentica : non fi polla effrarre feta, follari e fimili fenza licenze, ne contracterfi fe non pagati ? regi diritti, e darfene bollerra al compratore per trasportaria ovanque colla femplice rivista greier nella prima Sbarra fotto le pene ftebilite: le fete e fotlicelli non fi poffon prendere da' creditori ne mangani , ma fequestrarsi con l'intervento dell' Amministratore o Softiruro : il controbando di Seta fi potfa povare con due teilimon; anche fingolari, o principali con indultarfi l'un coil' altro , w. 58 p 403. Le Monache fono immuni de diritti della fera che

frano per loro uío , n. 59 p. 407. Seta da tiratíi da: follari fi danno varie Ifruzióni : 1. 10 r. 14 n. 3 p. 153 . St sinnovano le Ifruficoi per ben trar. 230

la con aggiunta di vari arricoli, n. 5 p. 157. Si toglie la relitzione della Provencia di Principato Citra di diver portrare le dete nelle Digane di Nispoli, Salerno, o Cava per pagarne i regi diritti, ma pagal fi quelli in partibar, 6 contrattino ovunque liberamente, n.

6 p. 150.

Setta de Liberi Muratori fi proib/Te, come perrubarori della pubblica tranquilirà, e come per el di voludi firri della
Sovranità ; 1. 1. 2. 2. p. 12. 12.

La quale cause fin delega la Gonara di Stato, la quale procede ex officie en di
madam belli, come noi delitti di lefa
Maetlà, ivi n. 2 p. 12. 30 innova di
vierto, es intercisconi tutte le altre
specie di finulti illectre, unlogi "n. 2

§ 1. 12.

Settimana Santa dal giovedi fino al Sibato si vierano le carrozze per la Circà:

1. 1 t. 6 ap. n. 2 p 30.

Sfreggio del viso appensaramente commesso, come proditorio, ed ingiuria gravissima, si punisce colla pena di morte contro il mandante, e mandata-

rio: 1. 12 t. 42 n. 8 p. 153. Sindacato dee darlo chi amministra giusti-Tia in fin dell'officio; ne fi ammette a moovi offici , .fe. non produca lettere liberatoriali fpedite dalla Univerfità : 1.2 2. 12 n. 64 vito 295 p. 247 . I Sindicateri devon elegersi dalla Università de' cittad ni della medefima , r. 208. II Regente e Giudici di Vicaria e del G. Almirante debbon dare findacato , n.66 cap. 8 p. 245 . Li Mastrodatti e gli altri Attitanti devono findicarfi ogni anno, cap. 33 p. 246. Nel findarato degli Officiali di Napoli devon intervenire folamente due de'di lei cirtadini, sa 69 cap. 8 p. 248 . Alli Giudici di Vicaria in tempo del loto findecato corre i) foldo, ap. 1 n. 3 p. 255. Li Grudi-ci della G. C. diano findecato in tempo delle Ferie aurunnali,, n. 9. Il findacato degli Uditori di Provincia, dov'è costume che le Università elegano i Sindicatori, fr offervi il colume .. dove sò, e fi da agli altri Uditori , l' Udiror focceffore piglia il findacato dell' anteceffo. ... re: 1. 3 1. 20 4. 11 S.43 p. 212. Ne' giudizi di sindacato si proceda summa-

rie, fimpliciter O' de plane: f. g tien ? n. 3 p. 33t . Ogni Officiale, termina-to l'efficio, dia findacaro nel lungo per quel tempo che amministrà : tett' i Gindei fon tenuti a dar findacato in fin dell'offi: a: Il Confultore del findacato der dar conto della fua fentenza z. l' (3fficiale confermaro dà findagato nel fines 1. 3 + 31 n. T e 2 p. 434 . 11 . findacato del Reggenie e Giudici della G. C. fi riceve per gli Elerti di Napoli, mage Li Commellari, del Protomedico devou no dare findacato nelle R. Udienze , e 3 nella G. C., n. 4 p. 435 . Il rermine del lindacato è di quaranta giorni, cioè venti a ricevere le accuse, e venti a profeguirle, n. s. I Luogotenenti, Baglivi , e Maifrigiurati fon tenuti aporte a !. dar findacato .. u. 6. Gli -Uditori che han dato findacato ed orrenuta la liberatoria , polla contro di elli procederli di nuovo sù de fleffi ecceffi conofciurifi in quel giudizio, w. 7. Gli Officiali di giutizia, ancorchè militari , fon tenuti al findacaro , n. 8 p 436 . Gl' ingiuiti acculatori , e Sindicarori , che han proceduto irregolarmente, fon tenuti page. re al Sindacando le giornate, e le foefe fecondo lo stabilito, cioè al Giudice di Vicaria ducati 60 il mele a all' Udia tore Provinciale ducari 40, al Governatore Regio ducari 30 . al Giudice Regio ducari 25, al Governatore Birone. le ducati 15, alli Mattrodatti Regi dueati es , alli Maitrodatti Baronali due. 7 50, o tre del rifarcimento del danne fofferto per la vacanza dell' officio , spele di processo, di Avvocato e Proeuratore . n. o . Un Giudice di Vicaria con gli onori di Configliere , dellinato Prelide di Provincia , dee dare findaçato . ap. n 1 p. 437 . Il findacato dee darfi dal Ministro , o Officiale proprietario o interino , n. 2 . In tempo del findacato del Reggente della Vicaria, il Caporupra più antico della medefima eferciti da Proregente , n. 3 . Quando li Sindicatori irregolarmente procedono nel giudizio del findacato, il giudizio de nullo, la liberatoria fi spedica dal Tribunale al Ministro, o Officiale , e li Sindicatori fiano ancora caftigari , n. 4 . . Nel cafer in eni li querelanti vanno a -

foscumbere, e tono condannati a pagar le diete, e rifare i danni e le fpefe al Ministro , o Officiale , ch'è flato affoluto nel findacato , in tali caufe di rifazione di danni e fpele non s'intendano tante diete vacate , quanti giorni l' indebitamente querelato è flato folpefor ma benst que' danni che ha dovuto fof. frire per la velfazione inferitagli, e per lo tempo in eut è frato fospelo d'im. piego, n. 5. Gli B.glivi fon tenuti ancora a dar findacaro, m. 6. Li Sindica. tori debbono fempre el gerfi dalle Uniwerfi à, n. 7 . Gli Affessori dell' Artedella Seta . e di confimili Collegi , fi-

mine del findacato non fi possa abbreviare, ne prolungare ; e l' Officiale fuecoffore s'informi della condotta dell'ansecessore, e'l riferisca al Re : 1, 12 to Q1 H. 18 P. 217-Sinodi fi convochino da' Vefcovi fenza ricorrerfi a Roma: l. s s. 20 ap. 3 n.4.

nito il tempo del loro uffizio , fon te-

muti a dare il findacato, w. 8 . Il ter-

p. 197. Sinodi Ecclefiafici non fi poffono pubblicare da' Veicovi fenza la Regale approvazione e permeffo : L 1 s. 23 ap. 16 ne 1 p. 37t - Per ottenerfi fi dee prefentare dai Vescovo l'intero Sinodo n. 2 . Si vieta l'ufo de' Sinodi antichi fenza il Real permeffo ed approvazione. n. 2. Li Sinodi non s'intendono approvati fenza il Real permeffo , n. 4 . Seguita la Reale approvazione e permelfo", poffa pubblicarfi il nuovo Sinodo ... # 5 p. 272. .

Soddistazione, o convenzione non fi possa: allegare fenza prefentarfi ferittura pubblica , partita di banco , o privata ausercica , aksimenti il debitore prima paghi, e poi fi dia termine, con cauzione del ereditore di reflicuire : f. ta f. s #: 18 6-15 p. 19:

fon brugiati vivi , e fi proceda ex offieio : 1. 12 t: 52 m. 1 e 2 p: 184 . e. \$86. Di fimili debiti non poffono concoderfi da' Baroni indulti, grazie , datici , ne comporre , ne commuta la pema ftabilita .

Saldati : niono militi fe non fin del genese: de' foidati 2 & 2 f. + n. 2 p. 2. Ne

permeffo del Re, m. 3. Soldati di Arrendamenti non poffogo alpor-

tare armi proibite : 1. 12 1. 19 n. 28

6 6 p 90-Soldati di Campagna dovendo le R. Udienze farne le nomine, debbano nominare tre loggetti de' più antichi e meritevoli : 1. 3 t. 22 ap. 6 n. t p. 244 . Li foldati venturieri , quando elcono ad iftanza di parti, non ton tenuti dire il serzo della giornata al Capitano di Campagna , n. 2 . Le Udienze non poffone provedere piazze di foldati , anche con mezzi foldi , fenza il regal permello , # 2. Ammalandoff un foldato di Campigna , dopo otto giorni d'infermità poffa metterfi lo feambio, n. 4. Nelle vacange di piazze di foldati le Udi-nze nel far le terne , pongano tutt' i Venturieri colla diffinzione della patria. età e tempo del fervizio feaza foldo . e del metito, n. 5. Non può appartarfi un foldaro dalla fua Compagnia fenza il permeffo di tutto il Tribonale . m. 6 . Li foldati debbon dare al Capitan di Campagna il terzo o il quarto di cò che loro avanza dalit foli licri .. che ritraggono dalle diere di parti, dedottene le spele, n. 7 . La giubilazione de foldati a cavallo di Campagna s' intende col merzo toldo della piazza de' toldati a piedi , m 8 . Le nomine de foldare per le piazze vacanti fi faccino fecondo l'antichità del fervizio .. n: to . Il foldo de' foldati di Campagna corre dal giorno dell'affiento , n. 14 p. 245 . Effi , e quelli di mezze piazze debbono fpedirfi le liberanze dentro un mese dal giorno della grazia . ... 15 .. Quelli addetti alla Teforena murino ogni tre anni di due in quatiro per volta , n. 16. ( il di p'à vedi Capirani e Squadre di Campugna.) ..

Sodomia , i rel di quello delitto mefando. Quendo li foldati di Campagna elconomelia Agginnio Provincia a far le diligenze , il Capitano e if Tenente confegns una nota de effi al Fifcale dell' Udienza, e per quali motivi fieno affenti . Nap. 16: Apr. 1688. H' Come de S. Seelano . Al Fifeale

> dell' Aquila. Le giorane che dalle parti si debban pa Aggianto gare aili folderi da Campogoa fi devono

INDICE GENERALE

alla ragione di grana ventilei a quelli Sonare e cantare di notte fi vieta : f. 12 a cavallo, e grana venti a quelli a piedi . Nap. 22 Ottob. 1712 . Il Conte Bor-

romei . All' Udienza di Abruzzo ultra. i foldati di Campagna debbon vessire la S. Chiara: 1. 3 t. 25 n. 25 p. 398.
montura destinatagli, e stare subordina- Sopraintendenti Ministri non possono in-AgginateLi foldati di Campagna debbon vestire la ti al di loro Capitano , altrimenti fian borrati da'le piazze . Nap. 17 Giug-1769 . Carlo Demarco. Al Prefide di

Salerno .

Soldati , per meriti e stipendi a loro iflanza . non fi prendano informazioni tenva ordine Regio: 1. 3 t. 6 n. 4 p. 39. Soldati di fquadre della R. Corte non potfono servire da Armiezeri nelle Corti Baronali : 1. 3 1. 22 n. 36 p. 206.

Soldati Militari non posson fervire a' loro Capitani : ne poffon efercitare i Militari altro officio , ma attendano alla fola milizia: 1. 3 1. 20 n. 2 9 3 e 4 p. 204 . A' foldati che vanno reclutando non fi dia dalle Università altro che il eoverto: l. 2 t. 22 ap. ? N. 4 p. 341. Li foldati che girano per lo Reguo non possono pretendere più di quello tlabiliscono le ordinanze , nè prendano cavalli a forea da'padroni : l. 7 r. 5 ap. t n. 9 p. 261 . Alli Fucilieri fi dia il folo coverto, w, 12 p. 162.

Soldo non posta sequestrarst alli Ministri e Uffiziali del Re carichi di depiti più del terzo : f. 4 1. 2 ap. 5 n. 1 p. 174. Tutt'i M nitri della Capitale e dei Re. gno fieno franchi de' diritti di spedi-dizione delle liberazioni de' di loro rispectivi foldi , m. 3 . Il Re dichiara che l'elenzione conceduta alli Ministri corrifponda al directo della liberanza di ciascun mese che gli si spedisce per li di loro foldi : però il diritto dell'affiento . quando fon creati o confermati Miniffri , lo debban pagare giutta la Tariffa , no S.

Sollennità giudiziaria negli atti, la G. C. non tenes conto della mancanza di quella , femprechè non venga pregiud cata la foitanza della ragione , e deila verità : 1. 3 1. 12 m. 64 rito 288 p. 242. La G. C. decida le cause fola futti veritate inspecta, fenza far conto delle nullità del processo, purchè non riguardino le persone litiganti , e la giutidizione del Giudice . r. 280.

t. 82 m. 1 p. 289.

Sopraintendente della Campagna fia fempre un Ministro della Real Carnera di

gerirfr in tutto ciò ch'è giuftizia, fpettando quetta alla guridizione ordinaria: 1. 3 to 12 ap. 3 n. 7 p. 256 . Li Nobili li quali stanno colla Sopraintendenza , non possono contrarre debiti fenza il germesso del Sopraintendente, e del Re: 1. 3 t. 18 ap. 5 n. 1 p. 296 . Li Sopraintendenti hanno folamente il dritto di regolare l'economia delle rendite, e non altra giuridizione, n. z . Quando li creditori comparificono in altro Tribunale contro i debitori , che fono in Sopraintendenza, il Tribunale fe la dee intendere cal Sopraintendente, n. 3.

Soprafesforie non si spediscopo di nuovo ie non fi faccia menzione delle prime, e dall'ifteffa banca , altrimenti non ti ubbidifcano: 1.9 t. 20 n. 11 \$ 55 p. 314. Sort legi: le bevande amatorie fon punites

1. 12 4 77 n. 2 p. 249 . Le bevande. amatorie, scongiuri, ed altre cose illecite, fon punite, n. 5 p. 250.

Sorpensione des impossi precedente procesfo, e per la via ordinaria : l. 1 t. 26 ap 1. n. 12 p. 183 . Li Vescovi , e li Vicari non poffono ordinare pena di foipensione ex informata confeientia , e fenza processo, p. 14. In ogni occorrenza di comminazione di folpentione , dee effer concepito colla formola ferenda fementia, n. 16 p. 284.

Solpetto di fuga polla il debitore careeratfi: 1. 3 4 12 8. 64 eite 172 p. 234. Sofpezione : il Metropolitano effendo fosperto in qualche causa, fi deftina a procedere il Vescavo viciniore : 1. 1 1. 22 ap. 3 n. 12 p. 256. Il Giudice ecclefiafico allegandoli totpetto dal reo, e dopo si affenta o fugga, non si decida la folpezione fe il reo non fi prefenti , ap.

5 n. 1. p. 257. Solpezione e Ricufa del Giudice di una Ruota , la caula fi debba trattare nell' altra Ruota: l. 3 t. 12 n. 60 \$ 23 p. 213. Allegandofi fotpetta un Giudice . d bba elprimerfi l. cagione , n. 64 rite 265 p. 240 ( e m. 3 ap. 1 p. 431 )

DEL CODICE DELLE LEGGI Proponendoli ricula di Giudice senza esprimer la caula, non si riceve : 1. 3 r. 25 n. 11 § 28 p. 390. Le ricule de' Ministri devon allegarsi con i motivi in iscritto nel Tribunale del riculato : 1. 3 r. 30 n. 1 po 417 . Allegandoli fospezione non si adilca il Diocelano, ma i R. Officiali, w. 2 . Niuno per caufe di sospezione adisca le Curie Ecclesiafliche, n. 3. Niuno sia Giudice dove il cogna:o sia Avvocato, cioè che abbia due sorelle, n. 4. Non provandosi li eapi di sospezione si paga la pena, n. s. I Ministri non riculati interveneano, benchè l' Avvocato dell'altra parte fia congiunto in grado proibitivo , 7, 6 p. 418 . I Giudici non poffono votare dove gli Avvocati fono confanguinei, o affini , e'l patrocinio in una caufa li rende sospetti in tutte le altre dell'ifteffo litigante, n. 7 . La sospezione de' Giudici debba proporfi innanzi la conclusione nella causa; dopo non si riceve: flabilitali la giornata per la decisione , fi decide per li Giudici necessari, e mancando, ed effendo alcuno impediro, mandi il voto suggellato ; n. 8 . I Giudici non possono votare nelle cause di coloro i quali avranno presentato i loro figli in qualche Beneficio Ecclesiatico n. o p. 419. Mentre pende la causa di fospezione si proceda agli atti ordinato-ri : le sospezioni si abbiano da firmare dall' Avvocato della caufa, e non fi ricevano fenza deposito; n. 10. In materia de' conti non fi rieufano il Lungotenente, e'l Fiscale, n. 12 p. 421. Non si ricevino ricuse per biglierro di Scrittorio, n. 13. Si duplica il deposito per dare la ricufa de' Ministri del S. C. e della R. C., e firmandola la parte, fi raddoppia: la ricuia debba proporfi den-· tro quaranta giorni dalla notifica al principale, ed in fola prima illanza, non di appellazione, e con termini rispertosi : le folpezioni contro de' Capi de' Tribunali fi prefentano ferrate al Re: contro d'altri, a' Capi de' Tribunali: niun Giudice si possa dare da se per sosbettos un Giudice dich arato forpetro, polia intervenire nella ilefla caufa col contenfo d'ambe le parti ( e n. 1 ap. 1 p. 421) non si ammettono ricutaziogi allettate : Ind. Gen.

la ricufazione per caufa d'inimicizia non si riceva se non si specifica, e per causa di lite, debba esser capitale : il parentado spirituale è causa di sospezione: il Giudice ch' è stato Avvocato in una caula, non possa in quella giudicare : che il Giudice non rifaluti il litigante, non è causa bastante di rimuoverso : la parte avversa possa difendere, ed opporfi alla sospeztone : in queste cause non si ammettino fedi private, e devon provarsi fra trenta giorni, e della decisione non fi dà gravame, n. 15 . Niun Avvocato accetti avvocazia dive votano i loro parenti : non ammettendoli capi di ricula, non si restituisca il deposito, ne 16 p. 424. La sospezione allegata vale per l'allegante, non per i confanguinei, n. 17 p. 425 . Nel termine fudetto di trenta giorni il riculante dee sar spedire la causa, ed in Consiglio bassino tre Giudici, e cinque se a Rote giunte, n. 18. Dove una delle parti dà causa di offese in persona del Giudice , sua moglie, e parenti, non si ammette la sospezione, n. 19 p. 426. U Giudice riculato non polla intervenire, n. 20 . I Configlieri dati per aggiunti intervengono nelle decisioni diffinitive , e non negl'incidenti, n. 21 . L'ifteffe Prammatiche si osservino nelle Giunte, e ne Ministri particolari, nel grado terzo di confanguinità , e secondo di affanità di dritto Canonico di parentela: il palefarsi il Giudice negl' informi non è causa di ricusa; ed altre ordinazioni per corrigere gli abuli, n. 22. L' Avvocato non possa abbandonare il cliente per causa della ricusa; con altre dichiarazioni, n. 23 p. 428 . Non si possono ricufare Ministri mentre prendono informazioni nelle cause criminali, restando la ragione alle parti di ricutarli nel tempo che fi elaminera la causa principale , n. 24 p. 430 . Non fi ammettono appellazioni dalle sentenze e decreti di ricuse e fot ezioni nè degl'incidenti delle medefime , ap. 1 n. 2. p. 431 . Ne rimedj alcuno n. 4. Il termine di trenta giorni dee correre da momento a momento dal giorno in cut fi fara dato il termine a provare , n. 5 . Le istanze delle soipecioni de Ministri si presentino in

Gg

mano del Segretario , n. 6 . Le caule di solpezioni li tractino nel Tribunale . cui appartiene la caufa principale , 11.7. Delli decreti di fospezione non si può dar di nullirà , n. 9 p. 422 . Le caufe di sospezioni si attitano dal Segretario, n. 10. I morivi per li quali si possono allegare foipetti gli Avvocati Fiscati fono o d'inimicizia capitale , o quando vi è intereffe preprio - Effendo quasi fempre le sospezioni un issogo della privata vendetta , non si possono proporre fe non dopo paffato il termine di quaranta giorni, ne'quali il Ministro abbia incominciato a procedere nella caufa . e si dica oftendantur capita . acciochè possa rispondere e dare i suoi discarichi , n. 11 . Se un congiunto di un Ministro sia Avvocato di tutte le parti litiganti , non milita lo scrupolo che si facesse il Ministro, m. 12 . Intervenendo nella decisione il Ministro ricusato. la decisione è nulla, n. 13. Un Miniftro che fosse deputato per consigliare e regolare una persona o famiglia , non . può intervenire a votare nella causa del-la medesima, n. 14. Allegandosi per fospetti li Luogotenenti delle Doganelle di Abrozzo, le cause di tali tospezioni si trattino avanti li rispettivi Governatori generali di quelle, n 15. Le caute di tofpezione ne Tribunali Collegiari si debbano decidere almeno con tre votanti, n. 16. Li Giudici devono dimostrare tutta la indifferenza nel giudicare, altrimenti fono fospetti, n. 17 . Il Minittro riculato non può far parte alcuna nella caufa della folpezione contro lui allegata; perchè la fospezione viene considerata causa delle parti contendenti, non del Ministro ricufato: n. 18 . Quando li Minittri nel giudicare le caute di sospezioni commettessero una notoria irregolarità, il Re suole ordinare che si vegga ex inteero la fospezione da un altro Tribunale , s. 19 . Facendosi parità nel decidere le cause di fospenzioni nelle R. Udienze, il Re si riferva dare la providenza per deltinare i Ministri a dirimere la parità, ». 20 . Nelle sospezioni che si danno a' Ministri del S. C., se accade che sieno

tre li votanti, debbono effere tutti uni-

formi, n. 21. Per la sospezione de' Governatori così Regi che Baronali , non si richiede deposito, n. 22. Accadendo she un Ministro sia interessato in una caufa , nella quale sia votante un altro Ministro-; e in un altra causa di quelto sia votante quel Ministro; il Re risolve che avvenendo simil caso, il Giudice più antico dec continuare nel giudicare, e il iecondo dee altenersi, n. 23 p. 433. Non si possono ricevere capi di ricula contro d'un Ministro o Giudice da un reo affente, n. 24. Al Procuratore generale ad lites non si può negare il termine per dinunziare il principale affente, a fin di ottenere il mandato speciale a riculare il Giudice reto sospetto per motivi sopravenuti, n. 25. Allegandosi fospetto un Subalterno, si debbono pagare le diete vacate , e fare il deposito delle vacande, ap. 2 n. s. d. p. Allegandosi per fospetto lo Scrivano della cauía , colui che allega la fotpezione dee dare il giuramento, altrimenti la tospezione non ha luogo , n. 2 . Quando il lirigante si abuta del giuramento, proponendo contro lo Scrivano deila caula una ricula calunniola, la ricuta non he luogo, n. 3. Non balla il folo giuramento, ma si dee esporre ed elaminare anche la cauta, per cui si allega per totpetto lo Scrivano , specialmente nelle cause criminali , n. 4 . Li capi di ricufa contro l'Avvocato Fifcale si propongono in Camera, e per foli capi d'inimicizia capitale fino al fecondo grado di confanguinità e affinità;

1. 4 1. 2 n. 75 § 78 p. 67. Sofpezione del Presidenre del S. R. C. V. Tribunale del S. R. C. ap. 9. n. 3 p. 126.

Sospezione di Corti si posson dare per l'esame in partibus, e non più di tre: l. a. 11 t. 1 m. 18 § 24 p. 21:
Sostituti, V. ossici vendibili, e seguenti.

Sostituti, V. offic) vendibili, e seguenti . Sparo di fuochi artificiali, V. Folgori, e Fuochi artificiali. Spari di armi da fuoco non si faccia den-

tro Napoli: l 12 t. 84 n. 6 p. 295.
Spergiuro, per equità non si forgiudica :
L 3 t. 12 n. 64 rito 220 p. 24t . Lo
fpergiuro si ponifee coll'ampurazione
della mano: l. 12 t. 75 n. 7 p. 239.

Spela di accomodo del tetto di una cala di più padroni si fa da tutti : ma le il piano di un appartamento debba accomodarsi si fa dal padrone di quello : l.

11 1. 13 conf. 1 p. 253. Spete della lite , nel condannarsi a quella vengon comprese ancor quelle di Avvocato e Procuratore: 1. 3 t. 8 ap. 18 m. 11 p. 135 . I Giudici nel profferir la fentenza devono far parola fu le spese: 1. 3 t. 12 m. 64 rito 310 p. 244. Senza rifervariele , n. 69 cap. 10 p. 249 . La taffa delle spese st faccia dal Giudice gratis, n. 5 p. 170 . In tutt' i decreti diffinitivi si devon condannare alle fpele della lite le parti fuccumbenti , o affolversi, ed avverso del calcolo si ammette una fola rivisione : /. II f. I m. 18 § 33 p. 23 . Il temerario litigante debba condannarsi alle spele : 1. 11 4.8 n. 11 5 5 p. 71 . Il Giudice dee condannare alle spese della lite il perditorec l. 11 t. 45 m. 1 p. 204 . Il vinto dee condannarsi alle spese per fentenza, e non rifervarsi, n. 2. Condanaato alle spese, colui che nulla ha provato , e si appella, paga quelle con obbligo di restituirle, se verrà così dal Giudice su-

periore ordinato , 7. 3. Spele di ultima infermità e funerale fon preferite anche al Fisco : 1.4 s. 2 mg4

p. 152. 1 Agginara Sperracoli. Avendo rifoluto il Re , che da ora in avanti nelfuno Impreliario , nè alcuna Compagnia posta nelle Provincie del Regno cominciare, ed aprire qualunque Spetiacolo , Ienza del precedente sovrano beneplacito, e del certificato in confeguenza del Segretario della Real Deputazione de' Teatri, e Spettacoli ; ne prevengo di Real Ordine V. S. Ill. per tiva intelligenza, e gover-no, e per l'use che convenga all'adempimento . Nap. 10 Gennajo 1797 . Carlo Demarto . Sig. Comnes. di Campaena . e Presidi delle Provincie .

Speziali di Medicina devono comporre le medicine alla pretenza de' Medici , e di .

due eletti: l. 10 t. 8 m 3 e 4 p. 73 e 75.
Speziali di Medicina, e Manuali. Quando si fa la visita de' Speziali di Medieina, si faccia anche di que' degli osto: 1. 10 A. 10 m. 1 p. 78 . Si visitino an-

cora li Speziali Manuali, o sian Droghieri per le cose meascagait semplici. e veleni , giacchè eili non poliono comporre, e si da l'istruzione di non doverli vendere senza ricetta del Medioo. e come , e quando debbano vi itarsi ; n. 2. p. 79 . Li Speziali non poliono prestarsi femplici e composti per la visita, n. 2. p. 81. Li Speziali non poffono dar medicina senza ricetta del siedico, n. 4 p. 82 . Le controversie co' Speziali di Medicina per ragion de' medicamenti fommini trati , o con Medici e Cerusici per afficienza prestata, si trattino ne' Tribunali ordinari de' Luoghi, ed in caso di gravame, a chi corrilponde, n. 14 p. 87 . Nelle controversie tra' Speziali, o tra questi e privati procede il Commellario de' Speziali, ne IS p. 88.

Spogli', ne'beni feudali annessi a' Vescovadi non vi è diritto di Spoglio : /. I t. 7 ap. 4 n. 1 p. 70 . Li Beneficj di Parronato Regio, Feudale, e Laicale, fono esenti dallo spoglio, n. 2 . Li Capiroli delle Cartedrali non si molestino dalla Nunziatura per lo Speglio compoflo, m. 3 . Ogni Prelato successore rappresenti al Re l'importo dello Spoglio del Prelato defunto, e l'uso intende farne, n. 4. Il Clero Napoletaño si etenta dallo Spoglio compoito, n. 6.

Spoglio: niuno sia di farto ipogliato, ancorchè occupatore di possessioni e dirittà appartenenti al Fiico e ma fi convengano nel Tribunale competente : 1. 6 1.12 n. 1 9 Cum /spius p. 101 . Lo spogliato dal poffetfo di un fondo, lo ricupera co' fruiti: 1. 11 r. 14 n. 1 p. 89 . Lo ipogliato ha l'azione anche contro l'erede, e terzo polleffore , n. P . Non fi turbi il pollessore dagli Officiali con cercare il titolo del polletto : chi tappia i dritri recali occupati, deve rivelarli, », 3 p. 90 . Niuno (pogli di autorità propria altri dal possesso, o quasi della sua roba , m. 4. Il possessore de' beni occupati al Fisco non si privi di fatto, ma dopo la pruova, e condanna, n. 5 p. 91 . La roba fi vindichi dal poffeffor viziolo, ancorchè sia paffata in più mani , n. 6. Per confervarsi nel possesso, dee citarsi la parte , n. 8 p. 92.

Spoglio di un uomo morto, o uccifo, si punifice coll' amputazione della mano: 1. 12 s. 68 n. 1 p. 234.

Sponfali, la esistenza, o inesistenza di essi appartiene a' Giudici laici, la cognizione della validità, al Chiefattico : le quetti non fono contratti innanzi al Parroco e tellimoni col confenso in iscritto de' genirori , fono esclusi datl' uno e l' altro foro : fe legittimamente contratti, non producono azione coattiva; e in cafo di renitenza, non si venos alle cenfure , fenza riferirsi al Re : 1. 1 t. 16 n. 4 p. 143 , e n. 21 ap. 4 p. 148 . All'offervanza degli Sponfali l' poma dee forzarsi , la donna ammonirsi , n. 15. La promessa di matrimonio de futuro stipulata per atto pubblico equivale come quella che si fa avanti al Parroco : ed il confenso paterno ne' matrimoni de' figli di famiglia è fempre necellario , lo che da Parrochi si debba spiegare nelle fedi dello staro libero: 1. 11 t. 27 m. 2 p. 165 . Per l'affenza del genitore di chi voglia contratre matrimonio ji un triennio dalla padria . il consenso paterno si abbia per supplito, e dispensato per legge, n. 2 p. 166. Sponializio del Re Carlo con la Principella

Maria Amalia: 1.2 1. 31 n. 12 p. 341. Spori che abilattero insieme prima del matrimonio, si punifcano dal Magistrato secolare, e non dal Vescovo: 1. 1 1.16 ap. 4 n. 2 p. 147. Ciò è per evitarsi lo scandalo, non già che si annullino gli Sponiali , n. 17 p. 148 . Poffono gli

Sposi tratture tre giorni prima di contrarsi il marrimonio, n. 13.

Stampa de' Libri non si faccia senza rivista del Cappellano Maggiore: 1. 10 t. 11 n. 1 p. 93 . Nemmeno fenza Real licenza, n. 2. Non fi stampino opere fe non rivedute, n. 3 . Non si apti Stamparia fenza Real permeffo, n. 4. Non si vendano libri venuti da fuori Regno senza Real permesso , n. 5. De' libri che si sampano ne spettano venti volumi pel Supremo Configlio d'Italia, Vicere, Collat. Conf. e Segretario del Regno, n. 6 . Non fi stampino libri fenza Real licenza, ne potran venderft fe non collazionari cogli originali, n. 7 p. 94. Di ogni opera che fi stampa ne spetta un corpo alla Libraria di

S. Angelo a Nido, qualora non vi fia, n. 8. Non potla stamparsi in case particolare , ne prestarfi caratteri , e ne meno con date di altre parti, n. 9, e 10 p. 95 . La licenza di tlampare nelle Provincie si concede dalle R. Udienze, n. 11 . Li S:ampatori devon dare un numero de' libri, che stampano, a' Ministri e Biblioteche, n. 12. Non fi cominci la slampa de' libri , fe non ottenure le debite licenze, quali debbano effere in quelli impresse : la rivisione fi faccia ful manoscritto originale , non fu l' elemplare : non possono rittamparsi fenza il decreto di Reimprimatur del Delegato della Reale Giuridizione, e fi confegnino gli esemplari a' Ministri conforme alla prima stampa : ogni Stampatore fia tenuto porre nel libro il fue nome, anno, e luogo, n. 13 p. 96. Tutte le leggi e bandi fi stampino nel-Ja Regale Stamperia Palatina , n. 14. Niono possa tenere pubblica Stamparia fenza la Regale licenza : pè si stampino allegazioni forense fenza licenza del Commessario della cansa sì nella Capitale, che nel Regno, n. 15 p. 97 . Li manofcritti fi portino in rivilione, e dopo l'approvazione, e regal beneplacito, non fi pubblichi la flampa fenza il concordat del Rivisore , n. 16. La licenza per ittampare e riftampare libri non ancora stampati nel Regno, e le privative, fi concedono dal Re : per la ristampa de'libri stampati nel Regno, fi accordi dal Delegato della Reale Giuridizione, n. 17. Per la stampa de' Cataloghi, per le librarie che si comprano, per lo Reimprimatur, per li fogli volanti in materia di Religione, e per l'introduzione de'libri foreitieri, si richiede la rivisione , n. 18 p. 98. Non s' imprimino da' Stampatori allegazioni forensi , nè suppliche dirette al Real Trono, senza la rivisione, ed il permello del Commelfario della caufa, e quelti non effendovi , del Giudice del Quarriere , n. 19 # 99 . Si rinnova l'offervanza di tutte le prammatiche conjenute nel prefente titolo , n. 20 p. 100.

Stampatori : Con Regal Rescritto de 9 Aggiunto Gennajo 1797 spedito per la Real Segreteria di Stato, Affari elleri, ComDEL CODICE DELLE LEGGI.

mercio, e Marina il Re mi comanda che si tolga l'abuto di esercitarsi pubblica Stamperia fenza Real permeffo, approvazione, ne privilegio, non odante chiedali la licenza alla Curia del Cappellano Maggiore, ed a quella dell'. Ordinario, ogni qualvolta vogliali aleun' opera con le stampe pubblicare . Quindi per riparare prontamente a un tanto abufo, ordiniamo nel Real Nome a tutt' i Libraj , e Stampatori , che tengono officine tipografiche aperte che fra un mese debbano ottenere dal Re la licenza, approvazione, o privilegio di poter esercitare una tal profes-fione; qual mese s'intenda decorrere dal Studi della Città di Napoli, suoi Statuti di , che farà loro il presente Editto legalmente notificato; con la comminazione della pena di chiuderfi la Stamperia, e della loro carcerazione, nel caso che, trascorso il mese , non abbiano al prescritto del presente Editto edempito. Comminando nel tempo stesso la pena della carcerazione , della perdita de caratteri, e tutte le altre pene descritte nelle R. Prammatiche contro di que' Librari , Stampatori , ed altre qualfivogliano perfone, che ardiffero di tenere private clandestine Stamperie, o nelle proprie case, o in altri particolari luoghi non esposti al pubblico . Data in Napoli nel di 8 Febbraio 1797. Il Marchese Giambattista Salomone Delegato. Francesco Daniele Attit. Civ. Nicola Andolfi Attit. Crim.

Strada di Puglia , non si strascinino per quella legnami, e si purghino gli aquidotti laterali , ne fi lafci altro materiale in quella : 1. 8 1. 20 n. 1 p. 319. Studenti del Collegio dello Studio di Napoli godono il privilegio dell'efenzione del foro: fi fiffa a' medefimi il prezzo delle case e de commestibili per uso loro esenti dal diritto di dogana ed altri dazi, e lor si promette la Real protezione: l. 10 t. 1 n. 1 p. 1 . I Studenti di qualunque luogo iono invitati dal Re Ferdinando I allo Studio di Napoli: 1. 10 t. 2 n. 1 p. 3 . I Studenti che fanno romore ed infolenze nell'atto della lezione , fobo puniti , n. 3 p. 4. Tutti li Studenti fono obbligati afcol-

tare le lezioni nelli Studi pubblici , e

non in privato : ne' Studi mon fi entri con armi : e tutt'i Studenti fi devone matricolare, n. 6 p. 5 . I scolar? non fi ammettono a fentire altre facoltà , fe non esaminati ed approvati nella lingua latina: il corfo de Studi non fi ammette se non dal giorno della matricola; e compito il corfo fi debba provare per testimon; non si possa alcuno graduare in Legge, Medicina e Teologia se non finito il corso, ed abbia l'età di ventun' anni , #. 7 . Li Studenti che vivono con poca onestà non possono abitare tra li cittadini onorati : 1. 10 1. 4

e forma: Quel che appartiene al Prefetto, che è il Cappellano Maggiore : a' Protettori, che sono i tre Reggenti di Cancelleria : al Rettore , che fara come Vicario del Prefetto, e sua elezione: a' Bidelli ,e lor officio: al Maestro di Cerimonie, e suo officio : al Capitano di guardia, e suo officio : al Portiere: alla Libreria e Librajo: alla Cappella e Cappellano, ed alle Feste da farsi. Quel che appartiene alle Cat-, tedre e Letture delle Materie: al tempo dello studio e delle letture : come hanno da leggere i Lettori ; alla visita de' Studi: a' fostituti de' Lettori : nelle case non si possono leggere scienze che fi leggono ne' Studj : le Cattedre fi dieno per oppolizioni : come fi pongono gli Editti: quali possono opporsi alle Cattedre: quali esercizi devon sate gli oppositori : che debbono osfervare gli oppositori durante la vacanza della Cattedra: quali votano in decidere le Cattedre: come debbono votare li votanti: quali diritti avranno da pagare li provveduti delle Cattedre : e del giuramento da dare prima del possesso. Della matricola de' Studenti, e lor esame: il tempo dello studio : la maniera che hanno da tenere co' Lettori nell' intendere le lezioni : delle difpute, e cpaclusioni : degli, efercizi di esti in alcune fcienze: e delle ripetizioni che hanno da fare ogni anno i Lettori delle letture perpetue: l. 10 t. 4 n. I. p. 13. Si conferma l'antecedente con alcune spiegazioni, foldi delle Castedre, ed

Officiali, e Tariffa de' diritti del Mafirodatti, n. 2 p. 33 . Come fedono li Ministri ne' concorsi alle Cattedre, v. 3 to Cattedratico si paga ai di lui eredi , n. 4. Per lo possesso del Rettorato de Regi Studi fi offervi il folito, n. 5. Il Protomedico del Regno ancor fede ne' concorfi nell' altimo luogo , n. 6. Un fratello voianre nelle Caitedre non può votare nel concorio del fratello . n. 7. Ne' concorsi interviene il Cancelliere . e per lui il Vice-Cancelliere di quella fola facultà di cui fi tratta, n. 8 p. 39. I Ministri dettinati a votare per la proviita delle Cattedre, intervengano effetgivamente ne' concorfi , n. v. Non fi prenda possesso delle Cattedre senza la patente spedita dal Re , n. 10. Facen-dosi parità nel votare la Cattedra , il Re la dirime, n. 11 p. 40 . Nella Università de Studi si continui la lodevole pubblica disputa, n. 12. Li concorsi si faccino ne giorni feriati e festivi , per non distogliere li Ministri da' Tribunali, n. 12. Si dà la metodo da tenersi per li concorsi alle Cattedre ; e quali si debbono provvedere con concorio feparato, n. 14. Nella spedizione della patenre de' Cartedratici la prima mesara va a beneficio del Re : e fino a che quella non si spedisca , e si prenda il offeffo, il foldo si tenga fequestrato n. 15 p. 41 . Si stabiliticono li foldi per li Professori delle Cattedre de' Regi Studi, n. 16. Nella provvista della Cattedra del Dritto del Regno non si abbia riguardo alla graduazione, ma all' abilità e dottrina de' concerrenti , n. 17. p. 42. . I Lettori ftraordinari de' R. Studi tenendo Benefici ecclesialici residenziali , non fono efenti della residenza , n. 18. Alli Sostituti delle Cattedre il foldo si paga a ragione di carlini quattro per ogni lezione, n. 19 p. 43. Non si mettano Interini nelle Cattedre vaaccorda al Presidente del Commercio la facoltà d'intervenire e votare ne'convorsi alle Cattedre , m. 21. Anche all' Avvocato Fiscale della Sommaria il più antico, n. 22. Il Luogotenente della Sommaria effendo ancora Vice-Can-

celliere del Collegio de Dottoti . ha un fol voto nella provvitta delle Catredre , n. 23. Colui che non interviene ne' concorsi , non può votare ,' n. 21. Il Catedratico promoffo al Ministero Provinciale ritiene la proprieta della Cattedra colla metà del foldo; e l'altra si paghi al tottituto da destinarsi dal Re. n. 25 p. 44. Mancando li voranti per tre volte nel fentire li concorsi . non possono più votare in quella Cattedra, n 26. Il congiunto non può votare nella Cattedra, alla quale concorre il congiunto, n. 27. Le Catedre si dieno a' Nazionali , n. 28 . La Catedra de' Concilj è la primaria tra quelle del Dritto Canonico, non quella delle Decretali', n. 29 . L' Avvocato della Real Corona intervenga pure, e voti ne' concorsi alle Cattedre, n. 30 p. 45. Man-cando il Cappellano Maggiore, il di dut Confultore spedisca li certificati per pagare i foldi a' Professori , n. I . Alie Cattedre si propongano Dottori Napoletani o Regnicoli , n. 32 . Per la Cattedra del Dritto del Regno si faccia concorto particolare, n. 34 . L'Università de' R. Studi si. trasferifce alla Real Cata del Salvatore, con nuovo regolamento, n. 35 p 47. Le pubbli-che Scuole del Salvatore si unificono aila Università deeli Studi , combinando le lezioni , con sopprimerne alcune. e aggiungerne altre, e con accrescere alcuni foldi, ed altri abelirne, per formare uu Corpo intero , n. 36 p. 49 . Si da muovo Piano per la Università de' R. Siudi, n. 37 p. 50. Si stabiliscono le Cattedre della Ostetricia, e delle operazioni Chirurgiche: non si ipedifcano privilegi o licenze, fenza il certificato di que Professori, e vitto buono del Protomedico, n. 38 p. 53. A' Profeffort de' R. Studi si da il terzo dell' oporario, bastando d'eifersi fatta una fola lezione, n. 39 p. 54-

si mettano interimi neue Catteure vatani iam foli Solituri, n. 20. Il Re 3 pron son possi processi per queste quecacorda al Presidente del Commercio la
facoli d'intervenire e votare ne'convorsi alle Cattedre, n. 21. Anche all'
Avvocato Fiscale della Sommaria II
più antico, n. 22. Il Luogotenente delJa Sommaria Gendo ancora Vice-Cansommaria Gendo ancora Vice-Can-

DEL CODICE DELLE LEGGI.

qualora la donna non foffra vera, reale, ed effettiva forza, artch' ella vien ad effere colpevole col contentire al delitto di stupro, e perciò considerarsi come rea: 1. 3 t. 12 m 61 § 9 p. 216. Ne' delitti di stupro non si procede en officio : 1. 12 1. 51 n. 8 p. 178. . Quando ne' delitti di stupro debba carcerersi l'uomo , si carceri prima la donna, n. 9. p. 179. Se non v'interceda ne stupri violenza effettiva, non si proceda ex procellu informativo alla cattura . n. 10 . Il quinquennio per la prescrizione della querela di stupro incomincia dagli ultimi atti del commercio carna e . n. 11 . Accadendo delitti di stupro con ingravidazione e aborti. si dee procedere a querela di parte N. 12 p. 180. Per la carcerazione del reo di stupro, basta un folo requisito. e una fola pruova della promeffa matrimoniale delli diversi e diverse contenute nella grazia del 1749, n. 13. Co-· me si procede nella caufa de Stupri; e si dichiarono li dubbi nati fu la interpretazione della grazia del 1719, n.14. Concorrendo indiz) a cartura nel delitto di Stupro, il reo si dee carcerare . 2. 15 p. 181 . Gl'indizi a cattura fone selativi allo stupro, non già alla pruova de requisiti fpiegati nella grazia n. 16. La donna non ha azione di querelare di stupro il Militare, quando non intervenga violenza, n. 18. Ne altri . ancorché sien preceduti sponsali , o parola di matrimonio coram Parocho, o capitoli matrimoniali, anche rogati per mano di Notaro, derogandosi a qualunque legge, e specialmente alla Grazia del 1749 in questa fol parte : ma resti ferma l'azion civile, n. 19 p. 182. Subastazione, V. Decima e Sesta.

Subordinazione e disciplina delle Truppe,

V. Delitti e pene Militari . Substitutionem elfe extinctum , debba interporsi il decreto a due Ruote, e confermandofi il decreto del S. C., non fi efigga jus fententia : 1. 3 t. 12 n.60 9 26 p. 213.

Successione intestata, al padre morto successione i figli maschi, o nipoti di figlio, escluse le semmine figlie, o sore le, col pelo di maritarle di paraggio fecon- Sugnello, fenza di questo li Memoriali s

do la facoltà e numero de figli ; ma fe non vi faranno mafchi , fuccedono le figlie femmine : 1. 6 t. 7 n. 3 p. 81 . Morendo un padre o una madre inteflata, lor debbon succedere i figlipoli. e in lor mancanza i neposi , e gli altri discendenti fino al decimo grado col pelo di maritar le femmine , la qual feconda fuccessione si debba regolare in flirpes , e non in capita , e che le femmine paffando Il fedici anni . e non effendo da' maichi maritate possono fuccedere nella porzione virile: 1. 11 t. 1 conf.1 p.221. Al defunto fenza figli legitimi fuccedono i più proffimi ex parte patris in tutt' i beni, eccetto ne' materni. ne quali fuccedono i più proffimi ex parte matris . Se al defunto intellard sopravvivono un fratello , e i discendenti dell'altro fratello, egualmente fuccedono in flirpem, ma le femmine fono escluse da fratelli consanguinei, li quali fon tenuti maritarle. Non effen-dovi fratelli o nipoti del defunto, lo flesso dritto si offervi negli altri collaterali agnati o cognati; e la forellanon viene forto nome di fratello, fenon fuccederà nella virile , nel qual caso ella, e i di lei discendenti si han-

no per maichi, conf. 2 p. 222. Successione con teltamento c' il padre de beni da lui acquistari può disporne la-sciando a figli la legitima, de beni antichi folamente la meta, e l'altra è tenuto lafciarla egualmente a' figli , \$ mali per giusta cauta può eseredare e

L 11 1. 2 conf. 1 p. 223.

Successione con testamento senza figli t morendo fenza difcendenti , de'beni da lui acquiftati può disporne; ma di quella pervenutigli da qualunque linea , la metà è tenuto lafciare ai più proffimi di quella linca, dalla quale pervennero: 1. 11 1. 3 conf. 1 p. 224.

Successione feudale V. Feudi. Succeffione del Fisco a feudi vacanti V.

Feudi.

Suddelegati degli Arrendamenti non poffono percepire il terzo delle tranfazioni, e le diete, quando l'informazione fi prende in relidenza : l. 4 t. 7 ap. n. 4 p. 202.

i Pr

i Friollegi, le Passifioni, e le Grazie pan hanno forzi : l. 3; r. 7; n. 1 s 4 p. 50 s 51. Nel Sacto Configlio 5 faccia uño del Real Suggello nelle facdirioni che occorrono : l. 3; r. 8 s p. 7 n. 1 p. 175; Il Conference del Suggello per faori Napoli non fuggelli rectro in the certo Napoli no fuggelli detro Napoli : l. 3; r. 13 de 5 6 p. 18. Il Conference del Suggello el S. R. C. non fuggelli efectuori fpedri dalla G. C. con braccio di degracioni si e non fono prima fuggellati con quello della G. C. 5; 7. 10. fuggello et in pone angli fuccar service del control differetto di Napoli fi paga un grano , n. 66 s p. 16 p. 26; p. 26 p. 180.

Suffidio : i Vaffalli fon tennti foccorrere i loro Baroni per redimerli da'nemici della Corona , servire nella Milizia , maritar le figlie , per andare nel Con-eilia , se sono Ecclesiassici , per consecrarfi , o invisti dal Principe , e fimi-11: 1. 6 t. 3 n. 1 p. 29 . Per la milizia del frarello, i Baroni possono domandare da' fudditi un fuffidio moderato: ma fe il feudo fa-à di dritto franco, il fratello maggiore è tennto al minore dare de'beni paterni la mili-zia, s. 2 . I Baroni possono domandare a' Vaffalli un fuffidio moderato , n. 3 p. 30 . I Feudatari per tre mefi eran tenuti fervice alla Corte a proprie spese , s. 4 . Nascendovi contro-versia iopra il inffidio , la cognizione era del Prefide , n. 5 . L'aggiutorio che si dava al Barone per comprar la Terra, era di carlini cinque a fuoco , n. 6. Il fimile per maritar la figlia , n. 7 . L'ifteffo per maritar la forella , n. 8 p. 31 . Per monacare la figlia . fi dava a ragione di grana venticinque, n. 9 . Il fimile per monacare la forella, n. 10 . La fovvenzione si doves al Barone una volta, e non due, in un anno, s. II.

Abacco fi pone in efecuzione il jus prohibendi: 1. 4 t. 7. n. 24 p. 232. Inruzioni intorno al dritto proibitivo dell' Arrendamento del Tabacco : 1. 4 t. 14 n. 1 p. 375: Alla pena corporale s' incorra anche per la prima volta che fi controviene, n. 2 p. 376. I Con-trobandieri ricidivi, dopo la pena sof-ferra sfratino dal Regno, n. 3 p. 377. Non s' introduca Tabacco dallo Stato Pontificio, n. 4. Appuntamento di Ca-mera ehe la licenza fi richiede per l' eifrazioni e trasporti tantum , n. 5 . Si stabilisce nna fabbrica di Tabacco nella Provincia di Lecce , ». 6. Rifoluzione con appuntamento . In la Briga inforta tra gli Appaltatori del jus proibitivo n. 7 . L'Arrendatore debba dar nota de'rei che voglia inquifire , n. 8 . I Subaffirtatori non poffono tercettare Tabacchi fuggellati che escono dal Fondaco maggiore per lo Regno, n. 9. Siabolifce il dritto proibitivo del Tabacco in tutte le Provincie del Regno, con potere ognano piantare , vendere ed ellrarre fimil genere, e nell'immetterlo paghi l'antico diritto di dogana di ducati fei , e gr. 18 per cantaro : l'equivalente di tale Arrendamento fi compenfi fopra i fali in gr. 48 a tomolo e carlini cinque a fuoco comprefi gli Ecclefiafici ( eccetto gli Ofpedali , i Sacti Parrimoni , e le Parocchie ) e li Barohi . Per la Città di Napoli e fuoi Cafali fi compenfi l'equivalente dell' abolito diritto fopra il fale con gr. 48 di più a tomolo; fu la carta da ferivere e da flampa; fu i libri foraftieri che a' immerrono, nel doppio del primiero dazio , di gr 4 di più ful peso di 40 rotola di calce ; di gr. 33 fopra il dazio antico a botte di vino; e di gr. 2 a rotolo fu l'amito e polvere di Cipro, e'l doppio da quel che s'introduca da luoghi foraltieri : 1. 4 t. 7 n. 78 p. 287.

Taglio degli alberi , V. Alberi.
Taffe degli Avocati e Procuratori fi facciano dalli Commeffari delle caufe: 1.9

s. 4 sp. n. 9 p. 27.

DEL CODICE DELLE LEGGI. Tavolari. Niun Maestro fabbricatore possa prendere opera se non esaminato, e privilegiato, e fi da il regolamento nel missurare opere di fabbricatori , pipernieri, mastridascia, tagliamonti, e calcaratt : 1. 3 t. 10 n. 1 p. 137 . Totte le cause di apprezzo, misure e simili , prima si commettino ai Tavolari, secondo al Primario, e terzo al Commeffario, n. 2 p. 140 . L'elezione del Tavolario fi fa per buffola precedente lilla di fospetti, e fi da la maniera . n. 3 p. 141 . Pet l'Ingegnieri di Camera non ha luego la buffola, n. 6. p. 143 . Il falario della dieta de' Tavolari del S. C. è di ducati quattro, ma la spesa degli Ajutanti vada a carico loro; e per la relazione e pianta, palfando il valore di ducati fei mila, non possa eccedere ducati cinquanta: la dieta dentro Napoli è un ducato, e ne' Borghi due : non possono estgere il tanto per cento: fino a che li Tavolari non presentino le relazioni e piante ne' termini flabiliti dal Giudice , non fi commercino loro altri negozi: ciò ch' è fabilito per li Tavolari, s'intende anche per gl' Ingegniert , e per lo l'rimario, e li Commessari facciano le parti Fifcali , # 8 . G!' Ingegnieri Architetti, che non fonor del S. C , della Camera , e della Forrificazione , per poter efercitare, debbon effer eladalla Real Camera: i Capoma tri delle fabbriche, e fimili arti, debbon paris mente effer eseminati dal Primario . da un Tavolario del S. C., da un A chitetto , e da uno degl' Ingegnieri della Camera, ed approvati: il progerio dell' opera fi faccia in feritro firmato da inferirfi preffo gli seti, emell'ittrumento, la cui copia fi confervi nell' Archivio della Real Camera: i Direttori delle fabbriche non post no fire parrito, o prandervi parte: in ogni cafo di

difetto dell' opera , ne fian ritponfabili

li Direttori : fe notabile l'imperiria ,

fian privati dall'impiego : fe con frode.

puniti con la relegazione, ed emenda

del danno: l'istesso si offervi per la Capemaltri fabbricatori colla pena di ga-

· lea , n. 9 p. 146 . Li Mattrodatti" e

Ind. Gen.

Scrivani del S. C. non ricevino le relazioni da' Tavolari, nè da qualunque " altra persona, se non sarà preceduta la buffola ; e li memoriali , li quali fi danno per commetterfi gli apprezzi in partibus per cagion di povertà, o picciolezza di caula, non si possano eseguire fenza fentirsi prima li Tavolari , ep. n. 1 p. 151 . Li Tavolari che vanno in accesso per tervizio del Re, debbon effer rifatti delle caufe di buffola nel loro ritorno , n. 2 . Le piazze de' Tavolari del S. G. fi provvedino per con-

Teatri, V. Spettacoli-

Teriaca, vari articoli fi flabiliscono intorno alla composizione e vendita di queita, privativa dell' Elaboratorio Chimico dell' Accademia Reale delle seien-

ze, e belle lettere : 1.101.10 n.16 p.38. Terminazioni de' confini si faccino con intervento delle parti , e chi eccede , tofto reflituitea con pena: /. 11 f. 14

n. 7 p. 92. Termine per le pruove il Giudice è tanuto in quelunque caufa concederlo , quale fcorio , non più fi permetta : 1. 3 s. 12 n. 64 rito 69 p. 325. Se dal-le persone privilegiate si domanda la rellituzione in integrum per far le pruove, lor fi accorda, r. 71 p. 127 . Scorfi quattro giorni dopo compilato il termine , fi domandi la pubblicazione dell'elame, e non domandandofi, fi ha cume fatto di confenio delle parti , e se ne registri l'atto, r. 72. Se una delle parti prefenti il suo esame , e l'altra no , e'l termine è scorso , si faccia la pubblicazione colla riferva, di riceversi quando si presentarà , e se ne abbia ragione que de jure. r. 86 n. 229. Poffano le parti presentare gli esam fino alla conchisione del termine , e lo Scrivano ficcia nel principio la prefeutata del giorno , r. 88 . Rare volte si concede il termine al Fisco , e accardandofi ad una delle parti ,s' intende comune all'altra , r. 90 . I Giudici pole sono prorogare il termine per l'esame fuori Regno, purchè non li domandi per d'litare, e si obblighi alla pena, r. 140 p. 131. Se nell'ultimo giorno del termine fi. produchino teflimoni , fi rie Hh

124

cev no , richiefta la parte a vedergli giusare, ed elfendo quello non feriale, giurino , e fi efaminino nel giorno feriale, r. 142 . Scorfo il termine , e non fattali la pruova, non fi concede altro term ne , purché non steno donne , pupilli, vedove, chiefe, e fisco, r. 152, p. 232. Se la parte citata a veder giurare li tellimoni venga fcufata d'effer affente, fi dà termine a denunciarla, r. 154. Il tertimonio che si esamina per una delle parti , poffe giurare full' efame dell' altra fenz' altra citazione , r 155. Dovendofi efaminare vecchi ed invalidi. può commettersi ad altri l'elame , r. 156 . Deto il termine in caula , poffono le parti-prefentare qualunque ferittura fenza richiederfi l'avvertario , r. 242 p. 220 . Nel termine dato a provare pon fi pollono ripulfare teltimon; ma nell'altro rermine a ripulia, r. 282 p. 241 . Dopo le risposte , o in contumicia, fi da termine a provare , e le parti nomineranno il luogo per l'efame , e nominandolo , s'intenda il termine ordinario di venti giorni a proware , ne posta proregarsi fenza giuita caufa, inrendendofi la dieta di venrimiglia: f. it t. i n. 7 p. 7. Nel termine fi producoso gli articoli, o pofiziomi , n. 8 p. 8 . L'efame de' reilimons fi fa-dentro il termine per l'Efaminatore non fofpetto , n. 9 p. 10. de per colpa dell' Etaminatore non fi compili l'elame nel termine, quello fi rinnova, e. 10 . Scorfo il termine st fa il pubbiicato , e domandandofi la ripulfa fi secorda colla merà del primo termine, ed anche la ripulfa di ripulfa, e quindi termine a prefentare le fcrieture, falvoli benefici della legge alle perione privilegiate, n. 11. Conchiuso il processo, con tutte le scritture si porti al Giudice per ispedirlo di giustizia , n. 13 p. 32. La nominazione de testimoni per dentro e fuori Regno si faccia fra cinque giorni dopo il termine: 1. 11 1. & 2. 4 9 p. 65. Dato termine , le parti fra due giorni possono allegare fosperti gli Elaminatori , luogo , e Offieiali , \$ 10 p. 66 . I termini prefiffi nom poffeno prolunga fi , \$ 27 p. 68 . Le parti che per disprezzo non fi avvalgo.

no del termine, si puniscano: l. 11 s. 9 n. 2 p. 75. La pror g. del termine si domanda dentro il primo termine:

n. 4 p. 76. Termine a ripulfare i testimoni esaminati poffa fra otto giorni, o nei di feguente, domandarfi, feguita la pubblicazione, e farà comune alie parti , e s'intenda la merà del primo termine: / 2 1.12 n. 64 vito 73 p. 227 e l. 11 t. t n. 11 p 19. Compilatoli il termine a ripulfa , li faccia nuovo atto di pubblicazione, ini r. 74 . Seguito l'arro della pubblicazione, fra quattro giorni si faccia l'atto della conclusione per presentarfi le allegaz oni ( oggi monizione ) r. 75 p. 228 . Si toglie il secondo termine di ripulsa della ripulfa , e gli articoli prefentati nel primo termine fi devono notificare alla parte avversa, affi che possa anche far efaminare i fuoi rethmony, e perciò non fi ammettino articoli contrati a quelli provati nella caufa principale, ma folamente quel che riguarda le persone efaminate: 1. 12 f. 1 n. 18 6 25 p.21. La ripulta fi domandi fra otto g orni a o nel di feguente dopo la pubblicazione : queito termine ( che è la metà del primo ) non fi concede, fe non proteflatoli contro li tertimoni, e loro detti, e nel medefinto termine p.ffa l'avverfario comprovare la qualità de tellimoni efaminati nella caufa principale : in detto termine non si ammettano articoli contrari all' articolato nella caula principale , escludendo la deposizione del principale, le concerne infemia, o depullare : 1. 11 1. 8 # 12 5 7 p. 72 . Non fi pongano artic li impertinenti la causa di ripulsa , ne i medesimi articoli , o pofizioni potti nella causa principale: 1. 11 t. 1 m. 12 p. 11.

Termine alle diffee, conteflat lite, e fare ogni atto ordinatorio nella Vicaria etiminale, in tempo di ferie, si polsono praticare: 1.12. 4, n. 17, p. 25.
Termine ad concomitandam, e ad impinguandam, ad concludendam, e l'atto ad publicandam, si toglie: 1.12. 2

n. 18 § 27 e 28 p. 12.
Termine ad horas per la difesa de' rei fi
debba praticare folamente nelle caufe

de' delitti di campagna e nelle altre caute delegate li termini fi p ffono abbreviare per giorat : 1. 12 s. 7 m. t. p. 37.

Terreni degli Acumolesi confinanti a' Norcesi non possono a quelli vendersi: 1.15

f. 23 n. 10 p 151. Teiori, V. Regalia.

Telorieti , Percettori , ed altri O ficiali pecupiari dieno i conti nella R. Camera terza per terza , fenza confonderfi con i relidui : le quantità fi ferivano dal Teforiere fubito e chiare nel fuo libro : i Percettori delle Provincie non faccino negozi, e nulla prendino dalle Università e sudditi : morto un Barone, il Percettore della Ptovincia prenda informazione delle rendire de' feudi di quell'anno, per saperne il rilevio : il nerale, sella via entri nella R. Telo-reria: i Percettori registrino i pagamen-ti distim come si fanno nel foglio intero : 1. 4 1. 2 n. 4 \$ 1 ed 9 7. 21 . L' Amministratore del R. denaro che non produrrà i conti , fi foipenda dall' officio , a 10 p. 27 . I Confeguetari deven elibire lettera di confignazione a' Percettori dentro il termine , n. 30 p. 36. Senza mandato del Principe il Te-foriere generale non può fare pagamenti, n. 32. Ogni mele mandino i l'ercettori bilancio alla Camera dell'efatto e pagato colle cautele, n. 40 p. 41. Li Ministri del denaro fiscale che fanno afo di quello , foggiacciono alle pene, n. 46 p. 42 . Li Percettori delle urovincie, e Maettri Portolani, non comprino l'efecuzioni che per loro si vendo. no , ne negoziino nella Provincia , n-48 . Il Teloriere generale non prenda denari da'fidejuffori , fe quetti non faranno condanuati , n. 49 Tutt'i Miniftri del denaro filcale devono, fervir effi, e non per foilituri, e dar cauzione in Camera , n. 50 p. 42 . Il Percettore de proventi per farvizio del Fisco paghi quel denaro ordinerà le Camera, . 51 . Li Percettori cerziotino folamente la Camera della morte del Feudatario, rivocand fi l'informazione lor incaricata col & I em volumus della pram. 1 , m. 52 . L' intervento del Percettore

alla recezione del denaro delle fign ficasorie , che si fa dal Tesoriere , come nel & Irem ftatuimus pram. s fi rivoca, n. 54. Il & Icem mandamus della prama I di fpedirfi da' Percettori quando aveffero efatti ducati 500 , fi Tivoca . e fi flabilifeuno i Cartuggi , n. 56 p. 44 . Il foldo a' Ministri Provinciali si paghi dal l'ercettore della Provincia, # 60 p. 49 . Tutti gli Officiali pecuniari speci-fichino negl'introiti ed esist te qualità e quantirà delle monete : il Teforiere generale prefenti co' fuoi conti i mandati di Camera : si dichiarono le circostanze nell'invio de' carruggi : il Percettore nel dare i conti giori fe fieno ginri. dici , n. 75 \$ 6 a 10 p. 60 : pena per li Percettori se esigano di più e duplicandofi partita ne'conti, o non portatafi l'efatia , paghi l'Officiale pecuniario il nonuplo, e celle dubbie non ammeffe . l' intereffe, d. n. \$ 12 ad 17 p 61. Niun Credenziere polla cavar partita dal libro dell'Officiale , d n. \$ 25 p. 62 . Si abolifee l'Officio del Percertore delle significatorie , d. n. \$ 34 p. 63 . Li Percettori faldino li refidui co' pagamenti correnti, che fanno le Università debitrici , e l'avanzo fi firoi in conto del corrente : omettendo diligenza in efigere li fifcali , fono effi fignificati . d. n § 167 a 108 p. 78. Si ca la norma di fittuarfi i conti da Percettori , ciuè porre le partite d'introito ed efito con diffinzione e chiarezza , dicendo nell' introito le perione , dalle quali introttò il denaro , in che moneta , per qual caufa . e in conto di qual debito ; e così nell'efito, con dire a chi , perchè , quando, in che monera, e in virtà di qual ordine fi paga , d. n. 9 171 p. 79 , Li Percettori nun possono esfere procuratori de' Confignatari , e di altri nella loto r'rovincia : il Softituto dalla Camera in qualche Percettoria , non eliga più di quello efige il Proprietario : li Percertori delle fignificatorie , e della Dogana di Foggia giurino di offervare le Ithruzioni : ithruzioni per lo Percettore delle Significatorie, d. n. 6 177 a 190 2. 80 . Egli non elige il fuo diritto , le non efatto il debito fiscale , n. 97 . Li Ministri pecuniari devon notare il gior-Hh z

no , in cui si paga il denaro in Tesoreria , e produrte le cautele dell'efito. colla data di quel giorno > n. 103 p. 153. Li Percetrori delle Provincie devon dare ficurtà . n. 104 . Effi non polfono ritenerfi qualche partita efatta, ne ricever nulla per le paghe a' foldati , n. 115 Li Minulti pecuntary per l'efazone delle impofizioni devon pagare i diritti delle declaratorie, # 133 p. 156. Il preambolo spedito per li seidati morti non fi ammette in Teforeria, fe mon intefo il Filco , n. 136 . Il l'ercettore aulla efiga per l'efazione delle fignifigenerale sede in Camera dopo il Presi. dente Decano, n. 151 p 158. La Teforeria fi v:fiti ogni trimeilre, e fi aumeri il denaro, n. 167 p. 159. Il Percettore quando manda ad efeguire contro le Università, mand: nota de' pagamenti dilinti , e non riceva denari a conto , ed elfendovi Terre e Cafali feparati , efiga dall' uno e dagli altri , e non effendo alcuno folvibile , efiga dagli aliri, n. 171 . Il Carruggio del denaro della R. Dogana di Foggia vada a dirittura alla general Teforeria . e quel'o per li Confignatari fia lecito pagarfi fuori, n. 220 p. 165. Se il dena-ro che fi manda dal Doganiere alla R. Teforeria trovafi tofata, va a danno del Doganiere, se a dirittura non l'invia col Carriege o come l'efige, n. 222 p. 166 . Non fi postono rivedere i conti de' Ministri pecuniari che hanno avuta la declaratoria dalla R. Camera, se non in cafo di errore , o di manifeila fro-de , n. 242 p. 171 . Li Tesorieri di quel genere e pelo che ricevono il denaro, deven notarlo : 1. 4 t. 3 m. t p. 175 . Tutto il denaro della R. Corte s' notroiti vella Teforeria generale in prefenza dello Scrivano di Razione , che dovrà registrarlo nel suo officio con ogni ditinzione, n. 2 e 3 . Tutt' i pagamenti si fanno con mandati del Re, e in prefenza di un Officiale della Scrivania di Razione che dee registrarli ne' fuoi libri , n. 4 p. 176 . Il conto del Teioricre fi da in Camera ogni fei meli, n. 5 . I pagamenti che si faranno neile Provincie, fi faccino con mandato Re-

gio , che anderà inferito ; e i pagatori nolla efigano, o fi ritengano, n. 6. Li Percettori devon obbligara con pleggeria di fare i pagamenti ne' tempi d-terminati, n. 8 p 177 . Si abolifce l'officio del Percettore delle Significatorie. m. 9 . Al Teforiere e fuoi Officiali è proibito partecipare negli appalti, e arrendamenti di Corte : il medefimo ogni Sabato è tenuto riferire lo stato della Caffa, e le spele minute : e non poffe deputare Officiali fraordinari inconfulro Rege, n. 11. Le Caffe del deparo Rego fi confervino nel R Caftello nuovo con tre chiavi che fi tengano da tre Deputati , qualf affifter debbano fei ore al giorno, n. 12 p. 178. I depofiti che si fanno presso la R. Tesoreria si regifirino feparatamente, e la liberazione di effi non s'impedifea per qualunque pretenfione della R. C., n. 13 p. 179. Li Percettori delle Provincie non potfono ricavere spese , doni , ne il 3 per 100 per la mora, ne fequeftrare animali , ne fuor del lungo catturare, e faccino ricivo de' pagamenti in conto , e a faldo, n. 14 p. 180 . I Percettori del denaro fiscale, deposti dall'officio, debbano dentro un mele raffegnare il denaro a' Teforieri della Camera: 1. 4 7. 5 n. 21 p. 200 . Li Tefofieri non gravino le Universi:à per lo trasporto del denaro alla R. Corte: 1. 5 1. 6 n. 11 0 80. Tellumento fatto dal Parroco con otto te-

elitimento fatto dal Parroco con otto tefitmonj è nullo: 1. 1 tit. 23 App. 14 n. 3 p. 266.

Testamenti dell' Anima ad pies cansas sono victati: l. t. s. 14 ap. q. n. 1 p. 137: Nullo è il testamento, in eui è institutia erede l'anima del testatore, n. 3 p. 133:

Teilament de Figil di famiglia: ne beat mareni, o provenuti de linea materna il figlio di famiglia, lafciando la legitima agli afcendenti paterni, pob teshare come un padre di famiglia: argli altri beni fi offerti il dritto comune: A 11 1.4 c.007 1.9 p. 214.

Tetlamenti della donna che ha figli : coteila avendo figli , può disporte della decima parte delle doti , e delle altre robe pervenutele per dritto di focceffone , o locrativo . Degli ornamenti per di lei ufo, o delle tobe donatele dal DEL CODICE DELLE LEGGE

Tellamenti occuirati . V. Falfità .

Tette di banditi fi debhan ricevere precedente una giuridica e contella informazone: 1 12 t. 16 n. 2 p. 70.

Teitin onsinna de' Villanf non fa procosnelle cause (vivil ra cittadini nopolerani : f. tt. r. 19 cm². 1 p. 245. Il cittadino napolerano avendo l'irio; con un villano, le coltisi non modita il ritolo, aggiudica il poficifo. [cos a regiultino per la propietà, cm². x. p. 246. Naticandovi quillone tra l'a potono di un podret, e quello di un altro contiguo, cut l'avetfe dato a cultivare, fopra la propieta (p. 10 la derivo del primo, quamontale propieta (p. 10 la derivo del primo, quafiframento, cm², p. 2

Testimonianza di nomini dissoluti, giocatori, tavernieri, e vizicsi, come riputati infami, nosi fa fede, ne tali si ammettono ad ossicio pubblico: 1. 12

1. 57 #. 1 p. 200.

Testimoni. Gli Officiali e Ministri Regi deputati per amministrare giostizia, non possono eleminarsi in veruna cansa, senza licenza del Re : 1. 3 : 8 n. 63 p. 88 e 1. 3 1. 23 ap. t. n. 2 p. 403.

Tell more guerat in termino possono en minassi locos il termino e. 1, 2, 1, 2, m 45 riso 78 p. 226. Dentro il termino possono esterni il principale sa gli articoli , o prissioni prefensate dalla si panea sevesta, o accordari sistro termimo a deporre, quale foorio, si ha percentifica, r. yo. Li principili attori orecità dibbon personalmente deporre fu la recità di simus consiglio del pro Avva-

cati, e non fon foggetti alla pena dello speigiure , r. 79. Le posizioni posfono prefentarli fino alla conclufione exclufive, o fia fino alla monizione, e poffa rifponderfi per Procuratore inftrut to con procurs ad fic respondendum, r. oz . Se il principale non risponde fu le pofizioni, per riputarfi confesso debba nell'ultima citazione inferirfi il tenore delle pofizioni , r. 120 p. 227 . Nel termine fi producono egli atticoli, o pofizioni , alle quali fi debba rifpondere per verbum credo vel non credo da' principali, e darfi copia alla parte , e non rifpondendo fi abbia per confesfo : dopo le prime pofizioni poffon produrfi le seconde: negandosi il fatto proprio, è punito: / t1 t, 1 n. 8 p. 8.

245

Testimoni, che sian locati di Foggia, possoni citarsi da Grudici ordinari senza licenza di quel Tribunale, ma dovendosi carcerare, s'impetri il permesso

1. 12 f. to n. 4 p. 50°

3146

domanda dentro il primo termine : li tethmonj tenitenti fon tenuti a pena : siccome anche gli Esaminatori dolosi : n. 4 . I villani , gli angari , o sian forropofti, e quei di vil condizione non postono prodursi per teltimoni contro de' Baroni , o Militi , n. 6 . Si permette il poterfi elaminare teltimoni vecchi, infermi, e lontani prima della conteflazione della lite, ed anche mella introduzione di ella , u. 9 p. 77 . Pubblicato l' elame, non pollon produrli altri tellimoni sù de' medelimi articoli, eccetto che nel giudizio di appellazione, documentandoli l'impedimento, n. 14 2 78 . Articolandoli infamia de' tellimon, e non provandoli, fi punifce : 1. 11 t. 10 n. 2 p. 80 . Dopo la pub-blicazione non fi ricevono tellimoni, fe non fureno nominati prima , e non efaminati per giullo impedimento, n. 3. Li teftimoni non scribenti delineino con propria mano il fegno della croce :

f. 12 1, 10 m. 7 p. 51.

Telimonj chiamati fuori della lor patria
ad efaminati per la Corte, o per la
parte, fi pagh.no loro le giornate: l. 3
2 2 m. 11 p. 330 . Nella Corte di
Napoli e quella di Roma fi fomminifirino feambievolmente i telimoni col
rec proco, pagam.nto delle giornate: l.

12 1. 10 #. 9 P. 51

Testimoni nominati dentro o suori Regno, e della nomina fattanon servitasi, paghi da pena: 1.9:6 %. 1 9 3

Teitimoni falfi, V. Falfi'à .

Tinta della Seta nera fi danno varie ordimazioni: l. 10 1. 12 n. 11 p. 106 Ed Ifruzioni per l'ottima riufcita; l. 10 1. 14 n. 1 p. 115. Tinta della Seta di qualfivoglia colore fi

Tinta della Seta d' qualfivoglia colore fi dango delle litruzioni : 1. 10 r. 14 n. 4 p. 154

Tintoria, fi paga un certo ditatto per quella; ficcome per la Celandra d. 4 1. 8 n. 155 e 156 p. 340 e 341. Tiro di Schioppo, o Pritola V. Armi

vietate

Tifica, fi da un Piano per garantire la pubblica falure da que fio male contagiolo: L. 8 r. 15 m. 116 p. 305. Vion rivocaro in quanto all'efecuzione del morbo della Tif, e saita ferma di non abitanti le fabbreche fischie e non dopo un dato tempo " n. 127 p. 321. Edificara doi tata nouvo, o ruttorando il e anti-che " li padroni devono denonussele sila Deputazione de faltre, che faria vifitar-le, e permettere di abitarifi dopo un anno e mezzo, e controvenendo paghino in pena tre annate di pagione, e notti gli stiffici, y 119 p. 314, y 119 p. 314, y 119 p. 314.

Titoli Regali . Il Re Carlo Borbone efsendo venuto al dominio e governo de Regni delle due Sicilie , affume il feguente Titolo : Don Carlo per la grazia di Dio Re delle due Sicilie , di Gerufalemme Oc. Infante di Spigna , Luca di Parma , Piacenza , Caftro Oc. Gran Principe ereditario di Tofcana Oc. 1. 3 t. 3 ap. 1 n. 8 p. 15 . Per la morte del Re Cattolico Ferdinando VI. fratello del Re Carlo . Egli come successore legitimo immediato alla Cotona di Spagna, ordina che fino a nuova sua Real determinazione , si chiami col tuolo di Re Cattolico -, e nostro Signore, n. 3 . Per la di lui efalrazione a quella Monarchia , fi ordina baciamano e gala, e luminari per la Città e Caffelli per tre giorni ; n. 4. E cede tutri li Regni, Stati, e Beni Iraliani a Ferdinando fue Figliuolo Terzo genito, s. 5 . Per l'esaltazione della Mzestà di Ferdinando al Trono de' Regni delle due Sicilie, fi ordina gala, e luminari per tre giorni , e la ufeita in forma pubblica a vilitare il gloriofo S. Gennaro, n. 6. Comanda che i fuoi Reali Titoli fieno gli fletfi pfati in quetti Regni dal suo Augustissimo Pa-

dre: Fredinando IV. Cr. m. 9.
Titoli, fi roggie l'abulo di quotti a roce
ed mi ficritto: a niuno fi din l' Eccellera e, felo l'Illahrifimo si tette
Offici del Regno, e a' Titolati: 1, 6.
1 m. 1, p. 9, Gii Arttanti di Vicaria non riesvano feriture con troti
contro la forma della precedene prammarica, m. 2, p. 96. sono eccetusti da
ette Pramartache i Miaditi Sorpemi, ed
immediati di S. M., n. 3. Non di
politico divise i ritoli fenza la regal
econcefione, m. 4, 57 fibilificano i
di
titti da opagna per il privingi de ti-

toli,

tolt . e cedole de' Minifri , n. 5 p 97. Non postono efercitarsi impieghi , uffizi, titoli, mercedi, prerogative e dignità, fenza la spedizione delle regali cedole, n. 6 p. 98. Non polla farli ulo de'ti. toli foreitieri in quetto Regno, n. 7 . I titoli e le pensioni restino estinti con la morte , nè paffano agli eredi , n.8 . Al Prefide Provinciale feetta il titolo d' Illustriffimo , non quello di Eccellen-22, e folamente dentro il Tribnnale . m. 9 p 99. Il titolo d'Illustrissimo non appartiene agli Amministratori delle Università, ma solo al Vescovo, al Preside, e a tutto il Corpo del Tribunale in di lui affenza, n. 10. Il Prefide non poffa pretendere maggior titolo o trattamento di quello concedutogli dalle leggi per la carica ch' efercira, e s'imputa a colpa a chi volontariamente

gli ne deffe maggiore, m. 11 p. 100-Tiroli: feirvendo i Veterovi a Minifiri laici, fi flottoferivano col deveriffimoobbligariffimo fervitore: I. 11, 7, 2p. 3 m. 1 p. 86. Al Vefeovo fi dia il ritolo d'Illafriffimo, e non di Excellevezivi n. 8 p. 6p. Nelle funzioni publiche fi tratti il Prefde, unito o dividodal Tribunale, col titolo d'Illafriffimo: I. 1. 10, 2p. 31, 10, 5p. 101.

Toghe debbon folamente portarie il Prefidente e C nfigieri del Seco Configio, il Loogorenette el Prefident dottori, egil Avvocati Fifcali della Sommaria, e il Giudeti ed Avvocati Ficali della G. della Visaria, e non altri: fi vieta a unti' Dottori, e a qualifia altra perfiona: l. q. 1, 8 p., 1, 4, n., 3 p., 130, 5h concede l'onor della Toga all'iolo di

Spagna: l. 3 t. 25 m. 15 p. 395.
Tomolo, quello diritto conflite che tiumo poffa milusare vittuaglie fe un col. tomolo mercato: l. 4 t. 8 m. 269 p. 343. Quello diritto fi efige fecondo il. colume: m. 170.

Tormentare i rei in tempo dell'informazione, li Subalterni non lo possono 2 L.12 tr. 10 n- 2 p. 49:

Torri marittime , per la: costruzione di queste contribusicano tutte le Università, e quelle difanti dodici miglia; per metà: l'Ilola di Capri ne è efente : l, 5; s. 6 p. 24 p. St. Alla sustodia marit.

tima contro de' ne mici (na teauti anche i padri ondit, e i anpoletant, m. 25. Li tercettori e Telorieri ano popitione effere diretti da Torrieri propristari : 1. 8. 1. 4. 3. 25. p. 132. Li sproprietari delle Torrie nominiono fotturiti abili all'impego, e li Governatori locali proprietari merci dan como al Loogoreante della merci dan como al Loogoreante della frencio di Ligi I i Freidi (non nell'obbligo di fere ricosoficere le Torri maritime , e nel fine di Ciafcun anno riferrito al Re, m. 127.

Tortura non possa procedersi per la G. C. a quelta ex procellu informacivo . ma fentito pria il reo nelle fue difefe: 1. 2 2. 12 n: 72 cap. 35 p. 251 . Nell'interrogarfi li rei, non fi possono ulare baftonate, fe non con decreto del Trihunale in Aula , e con determinarfi il numero : 1. 3 1. 15 ap 2 n 7 p. 287. I decreti di tortura nelle R. Udienze fi faccino almeno con due Uditori : 1. 2 # 20 n. 11 \$ 22 p. 210 Li rei fenza decreto del Tribunale non fi poffono ne torturare, ne trapazzare nelle carceri : 1. 12 1 25 #. 2 P 815 tortura fi da a norma delle leggi : 1.12 1. 17 %. 2 p. 119 . Non fi. tormenti alcuno fenza voto del giudice , n. 3 . Non fi da tortura fenza legitimi indizi: fi confideri la qualità: della persona; e per pena oltra la relegazione, # 4 . La tortura fi da in prefenza del gindice; e pria di procedersi , si dia copia degli indizi . su de' quali poffa riclamarli; m. 5 p. 120 Per l'ingiulta, tortura fi. puniscano i giud ci ; auche se rigetteranno l'appellazione , n. 6. Il Preside che da tormento fenza voto de' fuoi giudici, egli folo è punito : fe con voto , egli farà feufato, e puniti i giudici, m. 7 p. 12r. La tortura fi da per li delitti di lefa Maetlà, di firada pubblica, dl. omicidi , e di altri enormi , u. 9 p. 122. I pubblici ladroni , e di firada , pirati, ed altri fimili, poffono tormentarfi anche in morno di Fafons . n. 10. Il decreto di tortura dee firmarfi da tueti . o dalla maggior parte de'giudiei , e dne di effi devono intervenire nell'efecuzione, n. 12 p t22. Li giudiei non poffono uiare fugicelle , fe

non ne'delitti stroci , n. 13 P 124 . Similmente il tormento del Puledro : e le nullirà, effendo poveri, fi ricegino fenza deposito, n. 14 . Ed anche del Tolone . A' testimoni non posson daifi funicelle: non si esegua la frusia, mentre vi fia appellazione , n. 15. Non fi possono tormentare , ne torturare i rei. o testimoni , senza precedente decreto de'l' intero Tribunale , non già da' Minittri, o Subalterni in partibus : e fi fopprimano i criminali orridi; n. 16 p. 125 . Contro il decreto di tortura possa produtsi il rimedio alla Real Camera di S. Chiara, n. 17 p. 126. Producendosi le nullità contro il decreto di tortura, fi ricevino , n. 18. Li decreti di tottura , datis defensionibus , fi porifichino agli Avvocati de' rei , n.

19 p. 127. Tesatori di moneta d'oro e di aseento fi puniscono colla morte: l. 4 t. 16 n. 1 p. 409 . Ordinazioni intorno alia moneta falfa, o di meno peso, che non fi spenda, e la falsa fi porti al l'ercettore di Vicaria, e la totara nella Zecca, che farà cambiata colla buona: ne' Banchi fi peg tutta, e fi tagli la falfa. o mancante : nelle pene flabilite contro i tofatori, è faifatori , fon comprefi fi cooperatori, ed aiutanti : fi fpirga la prova : ed anche li Maestri che lavoraffero i cugni : non fi poffono comprare ritagli d'argento di monete : niuno posta fare alchimia senza espressa licenza : tutti fon tenuti a sivelare è enfatori , o falfatori di monete . ed avranno in premio la merà di ciò che verrà conficeto, e se farà complice, farà indultato : n 2 p. 410 . Si ordica di riceversi le monete vecchie di giulo pefo, n. 3 f. 413. Gl' inquifiti di monere falle, o tole , sfrattino dal Regno, n. 4. Si vieta di comprar e vendere moneta più del suo valore, n. 5. Ne' Bauchi le monete fi ricevano, e fi paghino la numero e pelo , e rrovandoli moneta mancante , li tagli , e fi restituisca l'argento al padrone : fi rivoca il divieto di poter comprare e vendere , e barattare mon ta , e per l'estrazione fuori Regno delle monete foratliere , n. 6 . 7 p. 414 . I Caffieri

di Bancho , e Bancherotti non poffono comprar e vandare moneta di Regno. n. 8. Effendofi coniara la moneta nuova, si riceva, e si pighi ne' Banchi a pefo, e nel Regno fimilmente da diech docari in sù, n.g. Chi fegovrira i monetari, riceverà la metà del premio. w. 10 p. 415. Nel farfi diligenze per quetto delitto, intervenga uno de' Miniftri , o Governator locale; n. 12 p. 416. Anche i Mercanti debbon tenere la bilancia per pelare la moneta, prezzo delle foro mercanzie che ventono , n' 15 P. 417 . I fabbricatori di conj falfi fon puniti come i fabbricatori di monera falfa , w. 16 . I delitti di falfa manera , Bu come indultarli , ne come ann w. 17 . Si rifolve la quiftione de' depofiti fatti prima e Appo la nuova mone-ta, n. 18 p. 418. Nello sfratto dal Regno foa compresi anche i fabbricatoti de conf falli, o di altri iftramenti, ajutanti e cooperanti , n, 19 . La monera di rame falta fi porti alla R. Zecca, e fi tagli; e fi sbaffa il prezzo del- . la moneta di rame vera, n. 20. Si riceva la moneta di rame vecchia, n. 21 p. 419 . Le doble e fcudi d'oro di manco pelo, supplendosi il mancamento si ricevano, s. 22. Si peli ancor l'oro come l'argento, f. 12. La moneta di argento mancante fi parti al Banco . che la riceve à, a pelo , e da que lo fi tag'i e fi mandi alla R. Zecca per contarfi nuova moneta; fe la mincanza foffe di un acino a pezzo , cara, m 24. I Bancherotti noa pollono cambiar moneta fenza licenza , n. 25 . I zecchini di quattro acini mireanti , fi ri-, cevono con supplire al mancamento. m. 25 p. 420 . Si shandifce una nuova moneta introdotta , n. 29 . Si au nenta il valore di a'cone monere per l'alteraz one de'cambi , n. 30 . Si pra bifce un i nuova moneta di rame falla, n. 31. Siecome certi tarl di lega e conio faifi, L' w. 32 . Non fi ricufi la -moneta corrente colla itampa Regia, #. 24 p. 421. Con effetto fi tagli la moneta faifa, # 25 . Immetrendofi da fuori Regno monete folie nella quantità di docatifei, e che con dolo e scientemente firicevino, logg acciano alla pena di mor-

## DEL CODICE DELLE LEGGI.

te: nella Fonderia delle monete fi de- Monete, tutto qu'ilo che appartiene alla Aggiunto ftina un Prefidente di Cappa corta , e quaie la fua incumbenza , n. 36 . Per la cottruzione della nnova monera s' impone gr. 15 per tomolo di fale , l' efazione di un'annata delle rendite de' forastieri , napoletani , e regnicoli abitantino fuori Regno, n. 37 p. 422 . Si pubblica la nuova moneta di argento di fette forta, e chi voglia far zeccare i fuoi argenti, li porti alla R. Zecca, w. 40 p. 424 . Le monete vecchie d' argento faife di conio, non di mareria, fi ammettono, n. 41 p. 425. Si da dila-zione a' Banchi di pagare a' fnoi creditori fino a che fi rizecchi la moneta vecchia ch' eta in effi , n. 43 . Non fi riculino fedi di Banchi in luogo del contante fino alla rizecca della moneta vecchia, n. 43 . Si confermano le prammatiche antecedenti con altre fpiegazioni , e maggior pena , con procedersi dalla G. C. e dalle R. Udienze con ispeciale delegazione, n. 44. Si anmenta il valore della nuova moneta taffata colla pram-40, acciocche non fi effragga dal Regno, n.47 P.434. Si permette ad ognuno di far contare i fuoi argenti nella R. Zecca, n. 48. Si pubblica altra nuova moneta di argento di quattro forta, n. 49 . Per l'uguaglianza nel valore della moneta di argento di Sicilia con questa del Reggo, s'ordina che quella in questo corra, n. 53 p. 436 . Si proibifcono i Zecchini Romani come moneta, n. 54. Si pubblica la nuova moneta d'oro, n.55 p.437 . Si pubblica la nuova moneta di rame , n. 56.0 478. Si pubblica altra nuova monem di mezzo carlino, n. 57 p 439 . La moneta di rame logora e sfigurara non fia p'ù in commercio, si tagli, e si porti alla R. Zecca, che farà pagata a gr. 70 il rotolo, n. 58. Si conia la puova moneta di tame, e fi abolifce la sfigurara, ». 19 p. 440 . Si abolifcono le pubbliche e nove cavalli di moneta vecchia, n. 60. S'interdice l' incerrazione delle monete abolite , e'l commercio di effe , m. 61 p 441 . Finalmente fi abolifce la reflante moneta vecchia di rame , # 62.

Ind. Gen.

fabbrica di quella fia della inspezione della Camera della sommaria : ciò che riguarda il valore o l'aumento di effe , e l'eilrazione, o introduzione della medefima così provinciali che forathere , fia della giuridizione del Magistrato del Commercio : in quanto alli delitti e delinquenti , fe faranno Officiali ed operaj della Zecca, proceda il Tribunale della Sommaria : se saranno genti di commercio, proceda il Magilirato del medefino : le faranno fallari , o tofatori di monere, proceda la G. C. della Vicaria . Nap. 6 Ostob. 1745 . Giov. Brancaccio . Al Segretario della Real Ca-

mera di S. Chiara . Vuole il Re che le Monete di argento Aggiunio di carlini 12 , di 6 , di gr. 132 e gt. 66 tofate , che volgarmente diconfi refilate, e che manifeltamente fi conoscono limate, che devono ritirarsi dal Commercio, dopo di effersi numerate, e pefate, per darsi l'equivalente a' partico-lari possessori di esse secondo le Istruzioni , s'intacchino , anziche fi taglino per ovviarii ogni frode, e non più com-merciarii . Nap. 6 Feb. 1796 . Ferdinando Corradini . A' Sig. Prefidi delle Provincie . e Commef. di Campagna .

Comanda in oltre S. M. che tutti li car- Aggiante lini 12, 6, gr. 132 e 66, che non hanno veruna delle dette due mancanze refilare, e limate, ed i vecchi pezzi privi della esterna cordonatura , rettino in commercio - non dovendo fare ulacolo la renue mancanza di pefo, che deriva dall' effere ftara detta moneta ufata per lungo tempo, e debbanfi perciò ricevere dalli Banchi per introiti , come an-cora dalle Casse Regre , di Città , e di Arrendamenti , e da' Citradini tutti uanalmente che dovranno francamente riceverli così da' Banchi, che da qualunque altra persona per la necessaria circolazione. Relando fermi gli ordini dati per le suderte monete rifilate e limate; e vuole la M. S. che sia continuata la prescritta operazione ne' luoghi stabiliti della permuta, colla perdita in proporzione della mancanza del pelo . da durare finche il bisogno del Pubblico lo richiedeta. Nap. 7 Feb. 1796 .

delle Provincie , e Commef. di Campagna .

Aggiunto La quantità confiderevole delli pezzi duri di Spagna , che a motivo del Commereio avemo faputo effere introdotta in quella Capitale e nel Regno, hanno richiamata la Nostra attenzione, e ci hanno indosti a prendere le risoluzioni di farne fare i faggi nella R. Zecca per vedersi quale sia l' intrinsico valore de' fuderti pezzi dooi , raggnagliandolo al volore intrinfico delle monete di argento di questo Regno. Quindi siamo venoti Sovranamente a rifolvere , e comandare che da ora in avanti gli accennati pezzi duri di Spagna abbiano tanto in quelta Capitale che nel Regno il valore di carlini dodici e grana lei , a tenore del faggio fatto nella R. Zecca; e che li medelimi pezzi duri abbiano il legittimo e libero corso per lo dipotato valore ugualmente che lo hanno tutte le altre monete legittime di queflo Regno , cofiche non fi pollano da chicchefia ricufare fotto le fleff: pene. contenute nelle Leggi e Prammatiche leggitima ; purchè però tali pezzi duri non fieno rafi. o limati ; e fi pubblichi nella firma folita &c. N.p. 1 Settembre 1706. Ferdinando . Ferdinando Corradini .

Transazioni, fi riferiscano ogai mese dalle Udienze al Re i rei capaci di quefle , per evitare la spesa del pane per i carcerati poveri : 1. 12 f. 4 #. 32 p.29. Li rei , che fi ammetrono a traniazione, debbon pagare le spese alli querelanti : 4. 12 1. 91 n. 17 p. 219 . Gli omicidi, e le fallità non fi transiggono, n.18 . Le trapfazioni che fa la Vicaria. fi refericano al Re pel fuo affenio, n. 10. Gl' inquisiti di ferite con armi non proibite, fenz' apponfamento, e gli affenti di leggier delitto , e di truffe, con remissione dell'offelo, postono transgerf . purche altra volta non fieno ilati trapfatti per gli fteffi deluti , e non fi tratti di condinnari, o concordati, che il eno eseguendo la pena; n. 20. Li Govergatori regi non poffono fare tranfa-410pe di delitti , n. 21 9. 320 . ( V. anche Composizioni ).

Ferdinando Corradini . A' Sig. Prefide Tratta: il Mercadante che paga il diritto di dogana delle merci vendute , può diquel denaro comperare tante merci , ed eitrarle fenz'a:tro pagamento , domandandone la Tratta , l. 4 t. 8 m. 134.

P- 337. Trattato di Pace , di Navigazione , e di Commercio in feguito della Pace conchiufa in Muniter nella Wettfelia a 30 Gennaro 1648 fra il Re Filippo IV, e gli Stati Generali delle Provincie unice.

1. 2 t. 8 n. 1 p. 8

Trattate di Face fra le due Corone belligeranti Spagna e Francia conchiulo in Nimega nell'anno 1678, con reciproca rettituz one di alcuni stati : 1. 2 t. 9 n. 1 9. 40.

Trattato di Pace fre le Corti Cefarea Regia , Spagnuola , e Francele conchiulo in Utrecht l'anno 1713 , e & accorda l'armittizio per l'evacuazione dell'armi Imperiali dal Pincipato di Catalogna e dalle Isole di Majorica, d'Ivizza, ed adjacenii : 1. 2 t. 15 n. 1 p. 39.

Trattato di Pace fra l' Imperatore , e'l Re di Francia conchiuso in Rastat l'anno 1714. folcritto in Bada, colla reftituzione, e cessione scambievole di mol-

te Piarze : 1. 2 t. 16 m. 1 p. 43. Trattato di Pace , Commercio , e Navigezione fra l'Imperatore Regio, e l' Ottomano conchiulo in Pallarovitz l'an-DO 1718: 1. 2 to 17 n. 1 p. 62.

Trantato di pace , e di cellion di ragioni fra l'Imperatore Carlo VI, che rinuncia alle pretensioni della Spagna , e'l Re Filippo V , che rinuncia alle pretenfioni de' Stais ne' Pach boffi, e nell' Italia; e che li Reami di Francia e di Spagna mai in perpetuo poffano unirfi in un' iltesso Principe , conchiuso in Vienna l'anno 1725 : 1. 2 1. 18. n. 4

p. 64. Traitato di Pace fra l'Imperatore Carlo VI, e Lodovico XV Re di Francia . e Giorgio I Re della Gran Bretagna, conchiuto in Londra a a Agotto 1718, appellato volgarmento della Quadraplice Alleanza , coll'accessione di Filippo V Re di Spagna , per conservare la l'ace in Europa , e sopratutto per la succesfione in alconi Docati d'Italia , che si enuncia nel tit, 18 autecedente del Trat-

DEL CODIC DELLE LEGGI. tato di Vienna del 1725, di cui fu bafe, e fondamento, regola, e norma: 1.

2 t. 19 n. 1. p. 80. Trattato di Pace, Navigazione, e Commercio fegnato in Vienna l'anno 1725 fra l'Imperatore Carlo VI . e Filippo V Re di Spagna : / 2 1, 20 n. 1 p. 104.

Trattato di Pace e di Commercio fra l' Imperatore e'l Re di Spagna conchiufo l'anno 1725 , dichiarandoli Triefte e Fiume nell' Austria interiore Porti franchi, e si danno i regolamenti della Fiera elente di Trielle : l. 2 t. 21 n. r p 100.

Traitato di Pace, e di Commercio fra l' Imperatore e la Reggenza di Tunifi conchiulo l'anno 1725, e pubblicato l' anno 1726: 1. 2 s. 22 n. 1 p. 124. Le imbarcazioni debbon provvedersi di pasfaporti de' Ministri di S. M. per sicnrezza della navigazione, n. 2 p. 123.

Trattato di Pace, e di Commercio fra 1 Imperatore , e la Reggenza di Tripoli conchinfo l'anno 1727 , e pubblicato l' anno 1729 : 1. 2 f. 23 % 1. p. 128.

Trattato di Pace tra l'Imperatore, il Re della Gran Bretagna , e'l Re Cattolico, per la ceffione del Ducato di Parma e Piacenza all'Infante di Spagna D. Carlo, come chiamata la Regina di-Spagna di Ini Madre a questo Ducato , e del Gran Ducato di Tofcana . conchiufo in Vienna a 22 Luglio 1734 : 1.

2 1. 24 8. 1 9. 131. Trattato di Pace per terminare la guerra d'Italia fra l'Imperatore Carlo VI , e Lodovico XV Re di Francia . con alcuni Articoli preliminari convennti a 2 Ottobre 1735, conchiust in Compiegne a 4 Agosto 1736, e sottoscritti in Vienna a 11 D cembre del medefimo annos al qual Trattato accederono il Re di Spagna Filippo V , e Carlo Re delle due Sicilie , i quali rinnnziarono i Docati di Parma e Piacenza all'Imperatore, e'l Gran Ducato di Tofcana al Duca di Lorena , e l'Imperatore rinuncia i diritti de' Regni di Napoli e Sicilia . e delle Piazze della Coffa di Tofcana,

al Re Carlo, 1. 2 t. 25 n 1 p 139... Trattato di Pace fra l Re di Francia, l' Imperatore e l' Impero conchinio in Vienna a 18 Novembre 1738, soll' ac-

ceffione del Re delle due Sicilie in Parigi a 21 Aprile 1739, colle ceffioni e rinunzie rispettive , cice l' Imperatore a' dritti e pretentioni ne' Regni delle-Sicilie a favore del Re Carlo, spoi eredi e successori , eni cede ancora le Piazze nelle Coffiere di Tofcana : e'l fecondo a'drittl e pretenfioni fu la Tofcana a favore del Duca di Lorena , ea' drieti , e pretensioni in li Ducati di Parma e Piacenza a favore dell' Imperatore , loro eredi e fucceffori : 1. 1 t. 26 n. 1 p. 146.

Trattato di Pace , navigazione , e commercio conchiufo in Coftantinopoli a 7 Aprile 1740 fra Carlo Re delle due Sicilie , e l'Imperatore Ottomano : L. 2

t. 27 n. 1 p. 190. Trattato di Pace ed amicizia conchiufo in Tripoli a 10 Settembre 1784 fra quella Reggenza , e 'l Re di Spagna , al onale accede il Re delle due Sicilier 1. 2 t. 25 n. 1 p. 254.

Tra tato di Commercio e navigazione conchipso tra 'l Re delle due Sicilie , e'I Re di Svezia, in Parigi a 30 Giugno. 1742 , ratificato nel 1743 . 1. 2 1. 28 #. 1 P. 197.

Trattato di Commercio e pavigazione tra-Sna Maestà Siciliana e Sua Maestà Danese conchiuso in Madrid a 6 Aprile

1748 : 1. 2 1. 10 n. 1 p. 284. Trattato di Commercio e navigazione conchiufo all' Aja a 27 Agolto 1753 tra'L Re delle due Sicilie , e la Repubblica d'Olanda : l. 2 1. 30 n. 1 p 226.

Trattato di Commercio e di navigazione tra Sna Maeftà Siciliana e Sua Maeftà l'Imperatrice di sotte le Roffie conchiufo in Czarskoyefello l'anno 17871. 1. 2. t. 29 n. 1 p. 268

Trettato di convenzione fra Sua Maeftà Siciliana , e la Sereniffima Repubblica di Genova, da restituirsi reciprocamente i disettori, i rei, e malfattori, che fi rifuggiaffero ne' respettivi Stati , e Baftimenti , conchiulo l'anno 1786 : L. 2 t. 37 n. 1 p. 262.

Trattato di convenzione tra S. M. Sici-Jiana e S. M. Sarda stabilito l'anno 1786, con cui 3. M. Siciliana co' fondi del sno Real Erario affranca i bastimenti mercantili di fua Real bandiera Li 2

INDICE GENERALE 252 dal pagamento del dazio, o fia diritto detto di Villafranca , che fi efigeva da S. M. Sarda nel palfaggio per i Mari ed acque di Villafranca, e di Nizza :

1. 2 1. 38 m. 1 p. 266. Trattato di Accomodamento tra la Real Corte di Napoli, e la Santa Sede conchiulo in Koma l'anno 1741 : 1. 1 t. 22 M. 1 p. 209.

Trattato di Alleanza, o sia di Conven-

zione fra il Re delle due Sicilie , e 'I Re della Gran Bretagna, fatto in Na-. poli a 12 Luglio 1793 : 1. 2 t. 41 n. 4 9. 286.

Trattato Regio e Pontificio . V. Concordato tra la Real Corte di Napoli, e la Sanra Sede .

Traitato di Pace fra S. M. il Re delle Aggiunte due Siciliel, e la Repubblica Francese . come fiegue.

## PAIX TRATTATO DI PACE

NTR

FRA

S. M. LE ROI DES DEUX SICILES

S. M. IL RE DELLE DUE SICILIE

E T

LA REPUBLIQUE FRANCAISE. LA REPUBBLICA FRANCESE.

C'A Majeflé le Roi des deux Siciles, & ) la République Françaile , également animés du desir de faire succéder les avantages de la Paix aux malheurs inléparables de la Guerre, ont nommé, favo:r , Sa Majesté le Roi des deux Siciles le Prince de Belmonte Pignatelli fon Gentilhomme de la Chambre , & fon Envoyé Extraordinaire, & Ministre Plénipotentiaire prés Sa Majetlé Cathohque ; & le Directoire Executif au nom de la République Française, le Citoyen Charles de la Croix Ministre des Relations Extérieures, pour traiter en leur nom des claufes & conditions propres à rétablir la bonne intelligence & amine entre les deux Puiffances : les que saprés avnir échangés leurs ple ns pouvoirs refredits , ont antie les articles fuivans.

C'Ua Maeftà il Re delle due Sicilie, e J la Repubblica Francese, egualmente animate dal desiderto di far succedere i vantaggi della Pace, ai mali inseparabili della Guerra , banno nominato , cice ; S. M. il Re delle due Sicilie , il Principe di Belmonte Pienatelli Ino Gentiluomo di Camera , e Juo Inviate Straordinario, e Ministro Flenipotenziavio prello S. M. Cartolica; ed il Direttorio Efecutivo in nome della Repubblica Francele . il Cittadino Carlo De la Croix Ministro delle Relazioni Esteriori , per grattare in loro nome delle claufole e condizioni proprie a riftabilire la buona intelligenza, ed amicizia fra le due Potenze; li quali depo aver cambiate le loro respettive Plenipotenze , bando fiffati i feguenti Articoli . .

bonne intelligence entre Sa Majetié le Roi des deux Siciles , & la Republique Françaife ; en confequence toures hollilites cefferont definitivement a compter du jour de l'échange des ratifications du prefent Traite.

ART. I. Il y nura l'aix , Amitié , & ART. I. Vi fard Pare , amicizia , e buona intelligenza fra S. M. il Re delle due Sicilie, e la Repubblica Francese; in confeguenza telleranno definitivamente tutte le oficlità del giorno del cambio delle ratifiche del prefente Trattato.

Frat-

DEL CODICE DELLE LEGGI.

En artendant & jusqu' a cette époque les conditions flipulées par l'Armiffice con-clu le 5. Juin 1790. (17. Iraital an-4. ) continueront d'avoir leur plein &

entier effer .

ART. II. Tont acte, engagement , ou Convention antérieure de la part de l'une ; ou de l'auetre des deux parties Contractantes , qui feroient contraires au preient Trante font revoques . & feront regardés comme nuls , & non avenus ; en confequence pendant , le cours de la présente guerre, aucone des deux Puissances ne pourra fournir aux ennemis de l'autre aucun fecours en Troupes, Vaiffeaux, Armes, Munitions de Guerre, vivres, ou argent, à quelque tetre, & fous quelque dénomination que ce puille être .

ART. III. Sa Majetté le Roi des deux Siciles observers la plus exacte neutralité vis à vis de toutes les Pussances belligerantes; en enniéquence Elle s'eugage a interdire inditt netement l'accés dans fes Ports à tous Vaiffeaux arniés en guerre appartenants aux dites Puiffances qui excéderont le nombre de quatre au plus, d'après les regles connues de la fusdite neutralie. Tout approvisionnement de munitions ou marchandites conplies fous le nom de contrebande de

Gerre, leur fera refuie. ART. IV. Toute furete & protection , envers & contre tous , feront accordées dans les Ports & Rades des deux Siciles à tout les vaisseaux Marchands Français en quelque nombre qu'ils fe trouvent . & a tous les vaiffeaux de Guerre de la République qui n'excéderout pas le nombre porté par l'Article prérédent.

ART. V. Sa Majellé le Roi des deux Siciles , & la République Françaite , s'engagent a donner main levée du fequettre de rous effers , revenus , biens faifis , configués , & retenus fur let citoyens & fujers de l'une & l'autre Puiffance, par fuite de la guerre actuelle . & à les admettre respectivement à l'exercice légal des actions & droits qui pourroient leur appartenir.

ART. VI. Tous les Prifenniers faits de part & d'autre, y compris. les marins & maFrattanto, e fino a quell'epoca, le condizioni flipulate nell' Aemiflizio conchiufo li 5. Giugno 1796. ( 17. Prairial anno 4. ) continueranno ad avere il loro pieno ed intiero effetto .

ART. Il. Qualunque atto , impegno , o convenzione anteriore per parte dell' una. a dell'eltra delle due Parti contraenti. che fossero contrarie al prefente Trattato faranno revocate, e riguardate come nul- . le, e non avvenute; in confeguenza ciafeuna delle due l'otenze durante il corfo della presente Guerra non potrà somministrare ai nemici dell'altra alcun forcorfo in Truppe, Valcelli , Armi, munizioni da Guerra , viveri , o denaro a qualunque titolo , e fotto quelfifia denominazione.

ART. III. S. M. il Re delle due Sicilie offerverà la più efasta neutralità verso sutte le Potenze Belligeranti ; in confeguenza la M. S. s'impegna a impedire indistinsamente l'accello ne suoi Rorti a tutti i Vafcelli armatt in Guerra appartenenti alle dette Potenze, che eccederanno il numero di quattro al più, fecondo le regole conofeinte della prederta neutralità. Sarà loro ricufata ogni provvijta di munizioni , o mercanzie cenosciule fosto il nome di contrebbando de Guerra

ART. IV. Sarà accordata noi Porti e Rade delle due Stettie ogni ficurezza ; e proteziene contro qualunque aggreffione a tutti i Baltimenti mercantili Francefi , ed a suiti le Vafcelle da Guarra della Repubblica , che non eccederan-no il numero flabilito nell' atticolo precodence .

ART. V. S. M. il Re delle due Sicilie. e la Repubblica Francese s'impegnane a far togliere il sequestro da tutu gli effetti , rendite , beni arreftati , confifcati , e retenuti in figuito della Guerva arrunde ; ai . Cutadini , e Sudditi dell'una, e dell' oltra Potenza, e ad ammetterli respettivamente all' efercizio legale dei diritti , ed azioni che loro poreffero appartenere .

ART. VI. Tutti i prigienieri fatti dall' una e dall' altra parte , compresi gli

нопипі

254. IN DICE & matelots, seront rendus réciproquement dans un mois à compter de l'échange des Rainfeations du présent Traite, en payant les detres qu'il sa aroient contractés pendant leus captivité. Les malacés & les blefés continuerons d'èrre soignés dans les hopitaux refischés; ils éront rendus auffitor aprêc

leur guerifon.
ANT. VII. Pour donner une preuve de fon amiré à la Republique Françaire, de de fon defin fincere d'entretenir nou parfaite harmonie entre les deux Puffances, SA Majeile I Roi des deux Stellas consiente a fave mettre en ilberté aucce, de foncer de la coule de les consientes a fave mettre en ilberté arede, de forbit efferan dans fe Etats de cule de les optimens follars. Toron les bien de proprés for meubles, de innanchies, qui puruviene leur avoir ét fequefres ou confiqués pour la même esuite, leur feront rendus.

ART. VIII. Par les mémes motifs qui our dide l'Article précédent, Sa Najeül le Roi des deux siciles s'engage a faire faire touret les recherches convenables pour découvir par la voye de la juilice & liveral a ragueur des lois, les Perfoones qui volerent a Naplese au 1793. les effers , & papiers appartenans au deraier Minillée de la Réqu-

blique Françaife .

ART: XX. Les Ambaffadeurs om Miniifters des deux Puissannes coatrachentes jouiront dans les Érata respectifs des mêmes prérogatives de prééances dont ils jouissonne avant la guerre, à l'exception de celles qui leur énount artibutés, comme Ambassadeurs de Familleuées, comme Ambassadeurs de Famille-

Ak 1. A. Tour Citopen França à tous ceux ou compoferons la Mison de l'Ambafiadeur ou Mimitre, & celles des preconsus de la République Françaife de reconsus de la République Françaife de Rouis des deux Sielles de la même liberté de calles, que celle donry jouisferait les Individos des Nations non Camboliques les plus favorités à cer égarde.

ART. XI. Il fera negocié & conclu dans le plus court délai un Trarté de Commerce entre les deux Puissances fondé uomini di more, e morinori, s foramareciprocamente refituiri su m mefe di tempa, da decorreto dal cambio della vatifiche del prefere Trattato, paganda i debiti ebe effi avelfero contratti durante la loro prigionia. Il malati, ed i fretti continueranno ad effere cursitinegli Ofpedalt rispettivi, e faranno refi fubito dopo la loro guargione.

ART. VII. S. M. il Re delle des Sieith per dare alle Repubblies Francie una riporta della fue amierzia, e del fue fuero dellegione di mantener una perfene armonia fra le due Patraza, conficio della Francie fue folle fue arreflato, e fi resculfe datimus nei fued Stai pre caporio delle fue opinioni palicità relativa ella trioduzione Francie fe i tutti de bau, e propietà mobile, a fuelli tele per la madjima cafa punifcalitati fe per la madjima cafa punifcalitati.

ART. VIII. Per i medijimi marini che havun dettaru l'article precionte, S. M. il Re dalle due Sielle, i impogna de far fare tutte le convenient i serviche per lesprira per la via della giallizza, ed abbindances al nigore delle leggi la perfone che vubercos in Nappli nell' anno 1973, Et efferti, e cares oppartanenti all'ultimo Mariffro della Rapubblica Frances.

puburta transcription de la Ambafciatori, o Ministrò delle due l'eterne contraenti gaéconno negli Stati rispettivi I e medessimo per rogative, e precedenza della guali gadevamo primo della Guerra, all'accessimo et quelle che eran lore ollegante com et quelle che eran lore ollegante com

ma Ambalcineri di Fanaglia.
ART. X. Ogni Cittadro Francis, c tatti quelli che comperanno la cisi dell' Ambalcinere e o Mimilio, e quelle del Consili, ce altri Agerii actredusti e riconsfiriti della Republica Francife galvermo engli Susii di S. M. di libertà di active, di esti vi galero gl' Individui delle Nazioni em Cottoliche le più l'averse a enghe rigatore gl'

ART. XI. Sarà negratato, e conchiule nella più breve dilazione un Tratrato di Commercio fra le due Potenze, for-

DEL CODICE DELLE LEGGI.

for les Mées d'une utilisé musulle, à t telles qu'elles affurent à la Nation França se des avantages égaux à tous cox dont joussfent dans le Royaume de deux Siciles les Nations les pius favorisées » Juqua'à la confection de ce Traisé, les relations Commerciales & Consulaires feront reciproquement retablies telles qu'elles étoient avant la Guerre.

ART. XII. Coofornement à l'Article 6. du Traité conc'à la Haye le 1sé. Maj 1795. (27. Floreal de l'An 3.) la même paix, amitiel, & boane intelligence fiquiées par le préent Traité entre Sa Majeilé le Roi des deux Siciles, «& la République Trangalle auxa lieu entre Sa dite Majellé & la République Datave.

ART. XIII. Le present Traité sera ratifie, & les ratifications echangées dans quarante jours pour tout délai à comprer du jour de la signature.

Peris le dix Octobre mil septemet quatre vingt seize, repondant au 19. Vendemiaire An. 5. de la Republique Francasse noe. & indivisible.

(LS.) LE PRINCE DE BELMONTE PIGNATELLI.

(L.S.) CHARLES DE LA CROIX. Le presen: Tratté a été ratifié par Sa Majesté Sicilienne le 3 Novembre 1796. & précedemment il avoit eté ratifié par le Corps Legislatif a Paris le 3.

or precedentual in avoit de latine par le Corps Legislatif a Paris le 3. Brumaire de la mêne anné repondant au 4, Oth-bus 1966. I céhange des dites ratifications ayant du lieu a Paris entre le Prince de Bellmunte Plenipo-tentraire de S. M., & Monsieur De la Croix Minithe des Relations Exterieures le 20. Novembre 1996.

Tribunde della Real Ca nera di S. Chia ra compolio del Prefinaera di S. C., di quattro Configlieri, e Segretario, e fiu creazione. Il potree di quattro Configlieri, che faranno il quattro Configlieri, che faranno il quattro Canala Prefidera. e di affena refertivamente il foldo. La radananza della Camera fia in cafa del Prefidera tre giorni della fettimana il depo prana. o. La Real Camera fia ne cafa del Presidera con canala concessi della fettimana il depo prana.

dato fulle bafi di una feambirente nitina e tali che ajicurino alle Nexiona Francie surveggi equali a intiquelli dei quali guodono nel Regno delte dan Siculie le Dazzoni le pul favarie - Fino alla formazione di quella
Traitato, le Relazioni Commercial, se
Confelari formao reciprocamente rijubilite tali quali crana evanni la guerra.

ART. XII. A norme dell' Ariendo VI, dal Trattato constitujo all' Aja nei 16. Maggio 1795. (27. Flored dell' anno terco della Repubblica) la medafina Pacc, Amietze, a bonna untiligenta fippulata col pulente Trattato fra S. M. il Re delle due Sicilie, e la Repubblica Froncife, avua luogo fra la predetta M. S., e la Repubblica Butano ...

ART. XIII. Il prefente Trastato feed nasificato, a le ratifiche verranno cambiante nal cosso di 40, giorni per surra dilenaniane, da contert dal giorno dello dilenala Pargi II 10. Ostobre 2796. (che corrisponde alla 19 Vendernaine) anno quinto della Repubblica Francose una, e indivisibili.

(L.S.) IL PRINCIPE DI BELMONTE PIGN 4TELLI.

(L.S.) CARLO DE LA CROIX.

Il porfesse Praintes de Have ratificates de S. M. Siciliana li 3. Novamber 1964., e precidentemente cue fluo ratificate da corpo Lagitalmi in Parigi il ree Brumatre della fiello anno, che corrisponda alli 24. Oricore 1966, di escubio delle Brigi tra di Vincipa di Belomore Pleingiermario di S.M., e Manfaro De la Crum Ministro della Relazioni Efferiori, ji 20. Novamber 1976.

di tutte le cause in grado di richiamo da qualunque Tribonale, o Ministi Delegato. Apparerà alla medefina la visira del carcerati : spedire qualunque Affasio i giodicare le quisitioni guardizionali, e concedere l'Excepator e Vergiarero Conosicure le loficezo ni quelloni di Commelfari e daltri gramati dagli ordini del Preficienti spedire le Parenti a Ministiti, e di Offacio di Uffici, di Mercecce e Grazie e e sia-

vilegi: trattare le caufe di reintegra-2ione a' Seggi, e Nob ltà , e ruite le alire che rrattava il Collaterale. Effendo impedite il Presidente, supplisca il Caporuota più antico . L'ordine di vo-· tare fra dall'ultimo al primo: e che le Confulte al Re fi faccian colie firme di ciascun votante, e del Segretario, e come si usava dal Collaterale intorno alle litte da inviarfi nelle Segreterie : nale fi offervi la folita Pandetta, anche per i diritti del Registro, n. 2 p. 23'. Le quittioni de' Tribunali si propongopo fra dieci giorni tra prefenti e quaranta tra gli affenti , dal giorno della notifica , l'ottoscritte dal Procuratore : non fi decretino memoriali di povertà per proporre le nullirà , se non saran-De disitti che fi efiggono dal Real Soggello della Real Camera , fi provegga alle spese della carra, libri ed altro per servizio de' Ministri , ed Uffiziali della Real Camera , ap. n. 4 . Al Prefidente e Capirunta f fomministrino in ciascun anno ducati quaranta per ragion di porto delle lettere, e relazioni o feritture, ed annoi ducati sessania al Segretario per la medefima eaufa, n 5. Il Segre-Real Camera al Reggente della Vicaria , nfi questa formola : Senor mio ; e termini con muchos anos, come delleo; e firmi con B. la M. di V. S. fu mayor fervitor , n. 6. Nella Real Camera il Segretario , il Fiscale e l'Avvocato de' Poveri della Vicaria, fedano in fedie uguali a quella de Capiroota : ap. 2 m. t e 2 p. 25 . Il Caporuota della Real Camera, ed il Consultore della Giunta di Sicilia, fono di ngual rango e graduazione, e perciò dovendo quefti concorrere, la precedenza feguiti l'anzianità, w. 3. Li Caporuota onorari della Real Camera non hanno precedenza, n. A. La Real Camera in -utte le consulte che formerà e darà il parere, aggiunga li motivi , le circostanze, e le ragioni su le quali le fouda , op. 5 n. 1 p 26 . Per disbrigar le d pendenze criminali fi tenga in ciaicheduna fertimana una Camera straordina-

ria , non bastando li dne giorni stabiliti in ciascun mese per poterli disbrigare . n 2. La Camera fi tenge tre giorat in crafchedona fertimana, delle quali uno fia fempre aff gnato per le caofe crimittali, n. 2. La Real Camera dovestdo fentire le parti per consultare al Re. lo faccia da fe , fenza real ordine , n. 4. In qualunque onione della Real Camera, si faccia alla prim'ora la lettura de memoriali dagli Attitanti, dando spezialmente corio agli affensi dotali #. 5 . Per la p u pronta spedizione delli memoriali , o degli affenfi dotali , la lettura , foedizione e firma di quelli posta farsi coll' intervento di due soli Capiruota, benchè il Prefidente non intervenga, n. 6. La Real Camera, nel consultare al Re su le competenze giuridizionali tra Tribunali laicali, o traon Tribunale laicale , ed un Ecclefiaflico, debba fentire le parri, e dirigere la Confulta per lo canale di quella Segreteria , a coi fara aggiudicato il Tribunale, che abbia da procedere, quantunque l'ordine di trattarfi la competenza giuridizionale fia flato dato alla Real Camera da altra Segreteria di Stato nel qual cafo fe le manderà da l Segretario della Real Camera il fulo viglietto di avviso, n. 7. la tempo di Ferie, la Real Camera fi unifca ona volta la fettimana, n. 8. La Reat Camera per la spedizione di certi memoriali , bafta di ottenere , per mezzo della liffa , la licenza e l'abilitazione dal Re per la Segreteria di Grazia e Giuflizia, ma della lifta debba mandar copia alle altre tre Segreterie, n. 9. Accadendo comperenze giurid zionali tra gli altri Tribunali e quello della Camera della Sommaria , per facilitarfi il disbrigo delle medefime , affiita nella Real Camera, nel tempo della discusfione, un Prefidente della Camera della Sommaria, ficendo da Fifeale le parti del fuo Tribonale; e b fognando, la Real Camera abbia ancora la facolia di chiamare l'intervento de l' Avvocato Fifcale della prima Ruota della G. C. della Vicaria, a. 10 a. 27 . Li giorni, ne quali dee un'efi la Real Camera . fleno il Martedì , il Giovedì , e il Sibito,

DEL CODICE DELLE LEGGI. #. 11. Nella risoluzione delle competenze giuridizionali , debba la Real Camera rimettere la confulta e le feritture a quella Segreteria , alla quale sfa aggiudicato il Tribunale, che fi è confultato dover procedere , s. 12 . Le caufe criminali fi trattino indifpensabilmente due volte in ogni fettimana nella Real Camera, n. 13 . Li Ministri della Real Camera, per le Sopraintendenze e Delegazioni , che respettivamente tengono . non poffono riferire li gravami nella Real Camera, ma debbono riferirgii . e proporgli nella Rnota del S. C., nella quale rifeggono , n. 14 . Affiche non fi tralafci il disbrigo delle canfe criminalt, un Minitiro della Real Camera. nel giorno stabilito per la unione della medefima, dovendo andare in qualche Gionta, una fi tenga di mattina , e l'altra dopo il mezzo dì, n. es. Nelle Ferie autunnali , la Real Camera fiff mente fi tenga una volta la fertim.na, e b.fognando, fi unifea ancora aite volte ffraordinariamenie , n. 16 . In tutte le caufe, che nella Real Camera fi trattano coll' intervento dell' Avvocato Fiscale del Real Patrimonio. pelle quali creda la Real Camera nella dec fione doverfi apparrare delie iftanze Filcali, fi debbono tempre traitare coll' intervento di detto Avvocato Ficale . ed udire a voce ciò che gli occorre allegare, n. 17. Morendo il Prefidente del S. C., la Real Camera di S. Chiara fi tenga nella Ruota p'ecola del Configlio: 1. 3 1. 8 ap. 9 7. 12 p. 127. Il Carlino per ogni provisione che fi efigeva dalli Portieri della Real Camera, s'introiti al Real Erario , ap. 17 n. 5 p. 133 . Non fi mandino prov.fioni ex affi to dalla Real Camera , fe non in Ceft jurgenti, o di carcerati poveri nelle rio non venga defraudato delle diritti dovuti , d. n. Gli Artitanti della Camera di . Chiara , nella decretazione degli Affenfi dotali aggiungano, Or regiftietur in publico generali Archivio : . 11 t. 22 n. 8 p. 143 . Li decreti , o le fen:enze che si fanno nella Real Camera a relazione di un Configliere , o Prefidente di Camera, fi ferivago da Ind. Gen.

quefti fu i proceifi ; ed intervenendo il Sacro Configlio, o la Regia Camera il Segretario del Regno feda nell'ultimo luogo: 1. 3 1. 8. n. 89 \$ 8 0 0 p. 107 . Giuntandoli nella Keal Carrera Configlieri del S. R. C., e freff. denti della Sommaria, quelli tengan la man dritta, e quelli la finillri : 1. 3 f. 8 sp. 1 n. 1 p. 122 . Li Giudici di Vicaria criminale andando a riferire nella Camera di S. Chiara le caufe in grado di reclamazione, debbon ivi trattenerfi fino a che fiego terminate di votarfi : 1. 3 r. 12 ap. 3 n. 2 p. 256 . Dovendo andare il Luogotenente della Camera , o altri Capi del Tribunale , nella Camera di S. Chiara , fedano così : H folo Presidente tenga la sedia o'l posto foo : nella linea laterale tra li Ministri il primo luogo si dia al Luogotenente della Camera: dopo lui sia tanto luogo quanto capirebbe nna fedia uguale alle altre, indi il primo Caporuoto della Camera di S. Chiara : 1. 4 re 2 ap. t n. 4 p. 17r . La Camera Reale non conofca delle quitioni di Tribunali privative al Magistrato del Commercio , finchè il Re non la deleghi : 1. 8 c. 1 m. 36 p. 54 . Intervenga uno de Configlieri, o il Segretario di quel Megiffrato, il quale si riputa come Filcaie. e come tale fi tratti , n. 43 e 43 p. 55 e 56.

Quindo per gravami fi ricorre alla Real Aggiunte Camera , o che si attacchi la competenza de' Giudici , o fa di loro giuridizine, o la facoltà delegara, e fi ordina di riferire, in tel caso li Grudich, tra quali fia la competenza debbano fospendere di procedere fino a che non fiano abilitati da effa Reai Camera . Palazzo 27 Sett. 1777 . Carlo Demarco. Al Reggente della Vicaria .

same & motte, a finche il Real Era. Tribonal competente per le cante direintegrazione de' Nobili a' Sedili , fia de' quattro Capiruota del S. R. C .: 1. 3 t. 5 m. 1 p. 18 . Nelle aggregazioni alli Sedili non fi abbia ragione alcuna delle ricognizioni o rinunzie, che fi facellero a favore delli preteniori , ap. m. 1 . Si esegua la Grazia del Re Carlo II con Regal carta de' 30 Dicembre 1666, che le cause di reintegrazione anli onori de' Sedili e Piazza della Cita di Napoli fi debbano trattare nel Sagro Configlio a due Ruote giunte, e con l'intervento di tredici Ministri, fra quali s'includa il Presidente , e li Camruota della Camera di S Chiara , s. 2 . Il tempo notabile che fi rich ede per acquittare la Nabilià, s'intende che il pretenfore, e li di lui paire ed avo, abbiano viffeto nobilmente, fenza mai esercitare uffizi , o arti vili ; n. 3 . Concedendo il Re la grazia di poter effere uno aggregato alla Nobiltà di qualche Luogo, da quella grazia non deriva che quella si abbia per nobiltà chiusa, quando prima tale non fosse . B. 4. Per la spedizione della Cedola Regale all' aggregazione de' Sedili di Napoli, il diritto sia di ducati duemila, e de' Sedili del Regao, la metà, a. 5 . Li Ministri non possono intentare caula di reinregrazioni a' Sedili: e que' Ministri che hanno la causa già prima introdotta, o meditino di proporla, non possono intervenire in fimilicanse, n. 6. Il Re dichiarando la grazia fatta nel di 15 Giugno 1742 appartenente alle cause di reintegrazione alle Piazze nobili della Capitale , flabilifce , che la femplice supplica e commessa di causa non batti a prefervare dalla preferizione , ma sia nnitamente necessaria la conteflazione della lite, e la giudiziaria produzione . o notificazione delle feritture e documenti alle Piazze nobili rispettive : che que' giudizi principiati nella forma prescritta, li quali per lo spazio di cento anni sieno stati abbandonati, abbiano per effinti, e preferitti, n. 7. L'aggregazione alla Nobiltà è causa di Stato, la quale non può aversi senza la concessione del Principe . L'aggregazione , la quale fi fa dalli Nobili di una Piazza , non è altro che una testimonianza e perizia di coloro , li quali pretendono l'aggregazione, n. 8 20. L'aggregazione debba farti col-legialmente adunati tutri li membri della Piazza, e per voti fegreti, n. g. Non poffono el'individui delle Piazze

pretendere e ricevere denara per l'aggregazione , n. 10. Nell' aggregazione

h debbono intimare anche gl'individui

affenti nella di biara di trenta miglia ; con aspettarfi quiad'ci giorna dopo fa intimazione feguita . u. 11 . L'aggregazione fatta alla Nobiltà fenza la Regale appravazione, fi abbia per illegagrtima, e come non fatta, n. 12 . Per la Nabilià della Città di Taranto, li Dottori fieno poili nel fecondo ceto delle persone civili : non si abbiano per Nobili coloro li quali benchè aggregati non abbian ancor ottenuta la Real Grazia ; effendo dritto privativo del Sovrano il fare i Nobili , n. 13 . Il diritto per la spedizione della Cedola Regale per l'aggregazione delle famiglie alle Piazze chiuse fuori -la Capitale , è di ducati seicento , n. 14. Le cause di Nobiltà fuori quella della Capitale di Napoli, si trattono nella Real Camera di S. Chiara , n. 15 . Nella Città di Bari non vi è diffinzione ne di titolo , ne di precedenza , tra le famiglie antiche, e le aggregate, n. 16. La Nobiltà di Taranto fi confidera al pari di qualunque più cospicua del Regao , n. 17 . La Nobilià generola è quella che deriva o da lungo possesso di Feudi, o da titoli conceduri dalla Real munificenza, o da supremi gradi occupati nella Milizia, nella Magittratura, o nella Dignità Ecclefiafica, n. 18 . Niun Officiale s'intromerta nelle differenze de' Nobili di Sedili . quando non nafca fpargimento di fangue: l. ?

1. 12 n. 69 cap. 48 p. 250. Tribunale del Sacro Regio Configlio, e fuoi ftibilimenti da offervarfi : fua erezione da' Re Aragonesi , e Sede nella Cit'à di Napoli dichiarata Metropoli del Regno , col Presidente , e nove Configlieri , poi dod ci : due ogni biennio passino nella G. C., e i rimenenti distribuiti in due Runte da cambiare ogni bimefre : si descrivono le qualità debban adornare li Configlieri, cioè, che fieno uomini decorati colle inf gne del dritto , dotti , gravi , feveri , illibati , miti , giuiti , facili , piacevoli , e incorruttibili non da pregh ere , ne da prezzo, nè da am.c.zia, nè da odio, ne da altro che fi fcofti dal retin e dall'equo ; e giarare di non aver ottenuta la carica per vie iliecite: 1. 3 1.8 3. 1

DEL CODICE DELLE LEGGI. no gradatim per anzianità : autorità concessa al S. C. della, rethingione in integrum pel decorio del rempo, che nel Regno fi nomina infufflazione delle fpirito, e della cognizione delle caufe magne, che per prima trattavanti nella Gran Corre, di cui è Giudice di ap-pellazione: fi ammette la rivisione dentro dieci giorni, con cauzione di reftiruire in cato di fuccumbenza , e di giudicarfi dentro l'anno e da due fenren. ze uniformi s'impone perperuo filenzio: le nullità, che han bifogno di pruova non impedifcono l'efecuzione della fentenza, ma fe da' medefimi atti, la folpende, e rigertandofi, il producente pagherà la pena , n. 5 p. 65 . Le fentenze del S. C. fi proferitono nomine Regio, n. 6 p. 66 . Nelle Ruote il folo Prefidente può parlare, o il Dicano in fua mancanza, n. 8 p. 67. Ai Configlieri fi diffributicono le giornate per la l'pedizione delle cause, e le ore, n. 9. Cgni principio di mele si faccia nota delle cause da spedirli, e si affigga nella porta del Configlio , preferendofi quelle del Fisco, de Carcerati, delle Chiese, de pupilli e poveri, e le pit antiche alle altre : fettaft la conclusione in causa , l'Atritante ne dia parte al Segretario del S. C. per annotarle con ordine in un libro, e le prime concluie, faranno le prime a spedirsi : Il Sabaro fi appunte anno le caufe da votarfi nella festimana feguente : le canfe minime, e gl'incidenti non fi pongono in mota, ma fi trattino all'ultim' ora : 12 caufe non fordite dentro il mefe , fi fprdifcano nel mele feguente , # 10 . Quando il Commeffario riferifce la canfa, i Colleghi offervino il filenzio , n. eaufa, non fi poffa interromp re con riferir altra . u. 12 e 70 p. 90 . Il primo a votare fia il Commelferio, e poi fecondo l'ordine, e la pluralità de' voti corchade: il votarsi non si possa differire , ed in cafe dubbio , ed ardun , fi differifca non pù di tre g: m: reominetato a votare , non poffon ofc're dal Configlio, le run avragno votatt tutt',

e ie vi folle dubbio , col parere di tuttt, o della maggior parte, poffa diffevirfi pel giorno appreito: ftefafi la fentenza dal Commessario non possa cambiarli prù inconfulto Rece , e firmara dal medetimo, fi pubblichi, o al più nel giorno legueste : li decreti non fi pubblicano. ma s' intimano, m.12 . Li Configlieri affethino nel Configlio tre ore la mattina . e due ore del giorno giuridico diano udienza in cafa, n. 14 p. 70. Li Configliers Comm-tfary attitendo a qualche elame di tettimoni per affare urgente nulla preadino, ma fi commettano gli efami a' Scrivani , Efaminatori , o aile Corti locali , n. 15. Il .Commeffario provveda folo fopra gl'incidenti , fe non gli femori riferirit nel Configlio e nel cafo , fi voti imme diatamente , o al più il giorno feguence , n. top 78. Li voti non si palesino forto pena della perdita dell'officio , 'm. 17 . Il giorgo dettinato per le relazioni nel Configlio è il Giovedì , n. 18 . Il Sacro Configlio come venerabile, fian li Minitri venerati da quei , che entrano nelle Runte , deponendo il cappello , e le armi, n. 19. Gli Avvocati, che perorano , ftieno in piedi , le più in voa capía; uno parli , fi ascoltino con pazienza, e non interiotti dali' avverfario. e fi perori in pubblica Udienga : chiamatt dal fortiere , le non vi faranno . fl proceda a ciò che incombe : tues' i Subalterni del S. C. devon trovarfinell' entrare il Prefidente in Rubta. s. 20 P. 72 . Parlando l'Avvocato non è lecito al Procuratore dire fe non nel fatto che quello erraffe : l' uno e l' airra tauto nel Configlio, the avanti al Commeffario parlino con modeitia, e fenza riffa : l' Avvocato che abbandona una parte non poffs patrocinare l'altra, ne chiedere animento di falario , ne parte della lite, n. 21 p. 72, Gli Avvocati fe non laureari non poffon patrocinare nel S. C. : i Procuratori devon effere dal medefimo efaminati , ed approvati'. w. 22. Gli uni e gli altri non poffono intervenire nelle caule avant'i Godici confargunei, o affani, ed attitanti, m

coilazionano colle originali, prefente la parte : le suppliche devon fortoscriverfi dagli Avvocati: pubblicato il processo fra orto giorni si porti al Commessario ben crdinato : gli atti si scrivano dalli Serivani matricolati., e le feriture fi fortoferivano da' Maftredatti , n. 26 p. 76 . I l'ortieri non entrino in Ruota fe non chiamati, s. 27 p. 77 .I Portieri del S. C. che vanno fuori ad efeguire, esigano tarlini cinque il di colle spese : tutie le intimazioni le riferifcano nel medefimo o feguente giorno , n. 28 . Per le appellazioni frivole, che si portano al S. C., si esigga la pena, e se per mal configlio e dolo dell' Avvocato. o Procuratore , fi efigga da effi il doppio, n. 29 p. 78. Per gli articoli im-pertinenti v'è pena, ed essendovi dolo dell' Avvocato, Procuratore, o altri, la pagheranno quelli , n. 30. Non avvalendofi delle dilazioni domandate ancor fi punifcono , n. 31 p. 79 . Producendoù nullità calunniose avverso due fentenze uniformi, la pena fi eligga dall'Avvocato o Procuratore, n. 32. Da medefimi fi ripeta ancor la pena fe con frode avran configliate eccezioni dilatorie per impedire l'ingresso della lite , n. 33 . Come pure fe fiafi propo-Ra per calunnia querela di falfo contra testimoni, e principale, per dilatare, u. 24 p. 80 . Simil pena fe il principale interrogato neghi la verità per configlio di derti Savi, n. 35 . Non fr proferticano fentenze nelle caufe Fifcali, fe non intefo il Fisco, altrimenti fian nulle; il Giudice punito; ed anche l'Avvovato e Procurator Fifcale di lor negligenza; e l'uno fenza l'altro nulla poffa fare , n. 36 . Le caufe, dove non vi fia interesse del Fisco, si trattino nel S. C. n. 37 . In tutte le pene stabilite contro gli Avvocati e Procuratori calunniosi e dolosi, sian compresi l'Avvicato e Procurator Fifcale , fe nferanno dolo e frode , ed anche i Tutori e Cutatori , n. 38 p. 81 . Quando fi procede in contumacia , fi preceda agli atti incumbenti fenz'altra inimazione, n. 39 . Allegandofi fosperto a'cun Configliere, fi dia termine a verificarlo; coftando, fi allenga; tro-vandoli calunuiofo fi multi la parte co-

fuci Avvocari e Procuratori ; ma nel trattarfi , il ricufato , non fia prefente . #. 40 . Divisione della Ruora del Configlio in due : le cause di reclamazioni fi rivedono dalli fteffi Giudici : nelle liti del valore di ducati 200, tre voti uniformi decidono ; fe forto , due ; fe di mille ducati , si aggiunga dal Presidente uno o due Configlieri dell' altra Ruota; fe fopra I mille , fi unifcano le due Ruote; e se parità , il Re deffina un altro aggiunto: confermato per sentenza del Consiglio il decreto della G. C. , o delle Udienze , fi efegua feuz'altro richiamo, eccetto in cafo di fallità di atti, che si esegua con cauzione: ma fe non foffe flata decifa in detti Tribunali, e fusse in prima istanza nel S. C., benche del valore di ducari 200, abbia luogo la rivisione : quando si vota non vi fia altro, che non votaffe : le cause fotto di once 12 possan commettersi alla decisione d'uno de' Consiglieri fenza farne parola in Configlio, n. 41. Li memoriali, che venivan firmati dal Vicere, fe non erang prefentari ne' Tribunali fra tre di , non si ricevevano più, n. 42 p. 8; . Appellandoli da decreti di morte civile o naturate della G. C. al S. C., il Presidente non commetta la canfa se non inteso il Giudice Commeffario , e l' Avvocato Fifcale : citato un reo dalla G. C., non fi riceva supplica in Consiglio, se non presentatosi prima in essa G. C. : avant' il termine in grado di appellazione, il S. C. veda quali difele intenda far la parte, e non sa maggiore del primo termine : quando gl' inquifiti non allegarono la negativa, nella causa di ap-pellazione non si ascoltino : facendosi la difefa , li testimoni devon esaminarsi dal Mastrodarri di Vicaria , con dare il terzo a quello del S. C.: per rivocarsi un decreto della G. C. proferito a voti comuni, almeno devon concorrervi quartro voti del S C. ; e in tutre le caufe crim nali, che in quelto fi tratteratino , dee intervenire l' Avvocato Fiscale e'l Procuratore , n.44 . Negli elecurori del S. C. fi apponga la clautoia quod quidquid exequatur , lam pro debeto principali, quam pro expense, deBeat adnotari in dorfo ipfarum literarum executorialium ; e contro de' Feudatari fi apponga , dummedo per salem ex-cutionem nullo modo inducatur di-Mfio feudi , n. 45 p. 84 . I decreti ragionari nel S. C., perchè abbian forza di legge, devon effer approvati, e pubblicati con autorità Regia, n. 47 . In tutte le Commessionali che si spediscono dal S. C. fi ponga la claufola, che fi offervi la R. I rammatica errea il numero de restimoni, e che le obbliganze ftipulate preflo gli atti fubito fi regiftrino nel libro, n. 48 p. 85 Le fuppliche decretate di verbum faciat in S. C. se non saranno presentate nella G. C. nel giorno medelimo, o nel segneate, fi continui a procedere , e gli appellanti affillino ne'giorni ed ore di relazione, n. 49. Nelle cause ordinarie non fi ricevino più di 40 fino a 50 teslimoni sopra" tutti gli articoli ; e fommarie, fino a 15, ma fopra cialcuno articolo fi offervi la R. Pram. , #. 50. Fattafi la presentata agli articoli , non fi poffono più reftituire , n. 51 . 86. Affiffatafi la nota delle caufe da Spedirfi , le parti possono presentare fra 24 ore scritture , e domandar benefici . ed elaffi, non fieno più ascoltati, n.52. I tempi e fatali stabiliti nell'appellazione, fi offervino autora nel S. C. melle reclamazioni, n. 53 . Li proceffi originali non s'imprestino alle parti , e loro Procuratori a percontare, ma le copie , n. 54 , e 77 p. 92 . Le deposiaioni de teltimoni fi scrivano di propria mano de' Serivani , ed Esaminatori , m. 55. I benefici, e le ripulfe, e le mominazioni fi domandano ger Procu-zatori, m. 56. Gli attitanti delle caufe non ricevano esame di testimoni , n. 57. Non fi ammetrono Scrivani , fe non eletti dal Presidente , ne più di sei per banca , s. 58 p. 87 . Rinunciandoli alle dilazioni conceffe , debba farfi la rinuncia nel giorno medefimo, o nel feguente, n. 50. Nelle commeffe per fuori fi ponga la clanicia di nulla aver dato per ortenerle, e dia l'Efecutore giuramento di fedelmente eleguirle , e cauzione , con taffargl' il falario , n 60. Quando wie decreto della G. C., o d'altro Gigdice vien rivocato dal S. C., fi da luogo ad altro gravame , perché non fono due fentenze uniformi . n 61 p. 88 . Le ripulse, e benefici, che fi domandano dalle parti , non fi ricevono colla clausola si eis indigent , n. 62. Quando dal &. C. fi decreta alla G. C. di verbum feciat da indebita citazione , deoda aggiungervi procurer infra menfem : n. 64 . La dieta del Configliere , . Prefidente di Camera, che va in acceffo, è di ducati otto fenz'altra spesa , e del Giudice della G. C. ducati fei e nel decreto che acceda intervenga il Presidente : est non posono mangiar insieme colle parti, e loro Avvocati Accedendosi per parte di Università vada un folo Avvocato, e un folo Procuratore, n. 65. Per l'unione delle Ruote debba supplicarsi fra quindici giorni dal di che faranno state citate le parti ad dicendum, n. 66 p 89. Eiprimendofi mendacio , e racendofi il vero nelle suppliche, si paghi la pena didodici ducati e tutre le suppliche devon firmarfi dagli Avvocati, e Procuratori, a. 67 . Agli Esaminatori del S. C. fi distribuiscano le cause per buffola, n. 68. Quando fi ordina che Prafes provideat. s'intende che proveda come gli pare di giustizia, w. 71 p. 90 . Le cause prima concluse fi terminano , con alcone Specificazioni , n. 72. Quando il Presidente è sospetto etiam in delegando, le Supplicazioni si decretano per S. C. nella Ruota decana, n. 73 p. 91 . Si erlge la quarta Ruota del S. C., e feconda della Vicaria civile : le fentenze di quelta , dove prima fi eleguivano fino a ducati 150, in avanti fi eleguano fino a ducari 500 , n. 74 . Gli At-tuari e Scrivani del S. C. non s'intromettino nell'officio di Esaminatori in elaminare , n. 76 p. 92 . Il S. C. non può commertere le couse di rimellione de' Vaffalli, di chierici, e di restituzione al confugio, nè dar termine, ma gindicare a relazione della G. C., n.78. Per l'aumento del foldo a' Configlieri, li tabilifee il fondo del jus fententia dell'uno e mezzo per cento, e cinque cinquine di più fo le suppliche, ». 79 . p. 93 . Li Maftrodatri del S. C. deb-

bono ferivere in un libro turte le fuppl che di qualunque genere , firmate : dall' Avvocato, e'l formmario della decretazione in altro libro : che delle Suppliche si faccia la riparzione eguale a jutt' i Malfrodatti : che la lettura delle suppliche fi faccia in presenza del ' Prefidente per If quattro Maitrodatti eddomadari: 1 Maffrodatti non procedano ne per l'attore , ne per lo reo , fe non efibite le procure; ne ricevano fuppliche contra foreilieri fenza che fia espresso il privilegio, per cui l'attore tira il reo dal proprio foro : per la presentata delle Suppliche, in affis nulla ricevano : le scritture devon presentarfi dal principale , o procuratore , e la presentata si faccia per estelo : non fi ricevono suppliche dal Mastrodatti , ne dal Giudice avverso li decreti definitivi, o che hanno forza, del S. C., . fe non eseguito il decreto; negl' inter- : " locutori fi offervi il dritto comune : le suppliche avverso la sentenza non fi commettono le non eleguita , ma fi faccia decreto . Notetur dies. O falla executione providebiturila domanda per l'unione delle? Ruote, o per mutazione di Commessa rio non fi proceda , fe non citata la parte : per l'unione delle Ruore , ed intervento del Prefidente la petizione fi faccia per supplica col titolo di S.R.M., e la decretazione per lo Mastrodatti della caufa firmata dal Prelidente : fi vieta a' Commeffari scrivere di lor mano decreti în piede de' memoriali : l'efecuzione ordinata non fi poffa impedire per qualfivoglia caufa , ancorche d'ordine del Commeffario : il decreto di vertum faciar possa domandarsi dall' av: vertario di rivocarfi : il Prefidente al decreto di vertum faciat nient' altro aggionga , ne provveda ciò che rocca a meret della capia; non fi ricevano ne Tribunali fedi di credito per deposito, fe non depolitate in Banco formato per extenfun , e registrato : le fedi di depositi si conservino da' Mastrodatti , da' quali fi flenda decreto di liberanza firmato dal Giudice, e mandito al Banco : i depositi non si fanno in denaro preffo i Maftrodatti , ma in B nco , e secondo la graduazione si paghino li

creditori anteriori , intele le parti : tutte le pene si efigano dal Segretario . e'l Prefidente non poffa rimetterie : non . fi riceva fupplica che contenga rafura ." o entfatura , ne alcuna di queite fi faccia nelle decrerazioni , in. 81 p. 94 ... Non fi fpedifcano imbitoriali dal 8. C. per qualunque causa alia G. C. di non procedat , eccetto fe vi fuffero Commeifari generali di alcun arte , toccaute l'elercizio di quella , o che l'affare pendelle nel S. C., ma l'eccezione deve allegarfi prima della contellazione delia lite, o dopo immediato, n. 82 p. 100 . Li Configueri che paffano in .Ca. mera, o in Vicaria, o in altra Ruota; lafetno de caufe di lor commeffa a fuccellori , n. 84. Varie ordinazioni che. riguardono li Maltrodatti , Scrivani , Procuratori, Portieri, ed altri del S. C. :1 e sono una compilazione di diverse Prame matiche , ordini , e decieti , n. 86 p. toz , e 88 p. tos . Il S. C. è Tribunale indipendente a da' decreti del Prefidente per quittione di Commeffari una fol volta fi riclama , ne fi ammettono altri rimedi : procedendo la G. C. ne" delitti con delegazione , la reclamazione ne fi ummetra nella Real Camera , e procedendo ordinariamente; fi ammertanel S. C., n. 89 p. 106. Le scritture del S. C., e de Configlieri delegret s' intimino per li Portieri del S. C., e facendo accesso il Ministro, acceda ana che il Portiere del medefimo : quelle de la Regia Camera, da Portieri della fletia : quando fi celebra la meffa nella Cappella del S. C., muno negozii nela la Sala : nette lettere elecutoriali fi fcriva in piede il nome e cognome de' des bitori , e la quantità dovuta : il dirieto del jus fententia fi pagiti in potese del Segretario del S. C., #. 90 p. 107 . I Banchi non paghino mandati di liberazioni del S. C. tenza la firma del Selgretario , che atteffi, efferfi regirirata la enuzione net tun officio , m. 91 p. 108. Il Segretario del Regno non polle elegere Attuari allunti nelle caufe delega. te appartenentino al S. C., n. 92 . O che dette cause sieno feudali , o burgenfariche, n. 93 . Gli Efammatoria, compilato- l' ciame , lo confegnino al Ma-

Maffodatti dopo quattro giorni con ricevura, e non elle parit: li Procuratoei pon peffono tenere gli atti prefi a percontare più di quindret groeni : Il Serivani con prefitno atti fe non a' Proquatori matricolati t li medefimi non poffone tenere li proceffi, ma confegnarli agli Archivari , ne depositi , ne cueire feritture o decreti ne' proc-ffe fedza la prefentara o firma del Maitrodarti , e debhano accudire mattina e ejorno nelli tiudi de' Mattrodatti , o che fran ferie o felle di Corte : efft , fpedeta che avranno la controfuncicata, ed intimata devono notarla nel Registro: e che perma di postare i processi in espedizione , debbano notacii in un libro preffo gli Archivari . Si toglie la divisione delle capfe tra i Maftrodatti del S. C., m. 94 s. ros . Non fi ordinino feque-Ari, ne si faccino , se non per li Portieri del S. C.; ne si ricevano loro rinuncie, fe non di tutt' i Portieri , e del Decano di effi. Le fospezioni e ricule de Serivani fi propongano avant'i Commeffari . Per ogni mandaro de parendo fi paghino carlini due di diritto a' Portieri, m. 95 p. Ita. Le fuppliche e memoriali delle cause si leggano e decretino dal Maffrodatti del carico . e pon da altri . Per le quistioni de' Commesfarj fi offervino le Pram. 6 e 7 de Dia lation bus. Per le capie introdotte nella G. C. son fi fpedifeano inibitorie dat S. C., fe prima non s'intimi la parte. w. 96. Nel S. C. anon fi entri con armi : non fi venda robe, non fi giochi, e li fervitori flieno fuori del Palazzo, # 97 P. 112 . Quatero volte all'anno fi unifcano le quattro Ruote del S. C., ove fi debba proporre un articolo controvertito, e deciderfi , e con approvazione del Re abbia forza di legge : occorrendo quiftione di Tribunzie tra I S. C., e la G. C., il S. C. giulichi in quale Tribunale dee trattarfi la liter non fi ricevino proente fe non da' l'rocuratori matricolati , de' quali fi tenga regittro pelle banche di torr'i Tribunali : il Commeffario della caufa poffa commetter l'efame delle cause evi voglia , fotto i ducari tremila , ed eccedendo , qualora l'Elaminatore eletto non voglia

pleire , poffa commetter l'efame ad altri ; e facendo secesso il Ministro , posta far elaminare i tettimoni dallo Scrivano della causa; ed esaminandosi dagli Esaminatori , non poffono efigere più di carlini due per testimonio ; nelle decretazioni che fi fanno dal Presidente del S.C., debba angiungerfi la claufola, dummodo tamen coufa non fuerit eapta in M. C. V. : non fi poffa domaniare la terza revisione , se le dee relazioni de' periti faranno uniformi, e fi ammetta la ter-2a coll' intervento del Commeffario: li Tavolari , Ingegnieri , ed altri Periti , non debbano eligere altro che le fole diete civili , e naturali , e grana tre a carta di righi wentidoe per la fatica ma-anale di chi pone in chiaro le relazioni : la relazione debba confeguarfi alla parre fra quindici giorni compito l'accello, e fra due meli fe fi tratti di feudi , e di effetti di confiderazione fiti nel Regno : per gli appuntamenti della caufa , il Segretario del S. C. non efigga diritto : nelle giornate di relazione non 6 poffono trattare nel S. C. altre caufe, che quelle di Vicaria : dedocendofi I Patrimoni nel S. C. o da debitori , o da loro creditori , non fi poffono fpedire falvagoard e . o inibitorie alle Corti inferiori , fe non frafi prima ordinato ed efeguite il fequestro di tutt'i beni . e confegnati, e dato il Curatore: la commella dell'esedirà non porti altro , che la cognizione della pertinenza di tutto, e di quota della eredità universale ; e i giodizi particolari attivi o pallivi de' beni ereditari fi debbono conoscere da' Giudiei , ove fi trovano introdotti , o da introdursi, m. 99 p. 115 . Nel principio di ciascun anno il Presidente del S. C. diffribuifce le Banche, nelle quali fi dovranno attitare le caule delle puove elezioni degli Amministratori delle Università di gialguna Provincia, e in egni appo le muti: spedendosi provisione per la nuova elezione, il Mastrodatti ne tenga regiftro , per aversi prefente in calo di nuova ip dizione : non & ficciano commelle per la futura elezione in Agoito, se non ne principi di Maggio , w 105 p. 119 . Li Scrivani faccien decretare le commeffe dal Ma-

firodatti della propria Banca : le suppliche de gravamt nel S. C. fi decretino da' Maftrodatti delle Banche, nelle quali fono introdotte : quando alcuno di effi fosse alsente , o impedito , si decretl da quel Maitrodatti , che decreta li gravami , con fottofcrivere il cogoome di colut, di cui fa le veel : li gravarai de' decreti della Vicaria criminale non fi decretino fenza gli atti, e fenza proporfi al Presidente : e quelle della Vicarla Civile, della Corte della I.ana, e della Sera ; fi decretino dalli due Mrftrodatti Eddomadarj : quetti vengon definati dal Presidente , ed affiftino nella" di fui cafa : fi gravami però de' decrett de' Configlieri fi 'decretino da' Mastrodatti delle rispettive Banche : non fi ricevino mandati di procure da' Procuratori , fe non efibifcano l'originali matricole, dalla quale cofti effere ftari efaminati, ed approvati, m. 101 p. 120 . Li depoliti fi r'cevino in fedt da' Maftrodatti , e non da Scrivani , n. 103 p 12t. In affenza del Prefidente, il Configliere più antico efercitava da Pro-Prefidente oggi il Caporuota Decano ) ap. 1 n. 2 p. 122 . In qualunque luogo li Configlieri precedono alli Prefidenti della Sommaria, n. 3. Un Configliere effendo Prefidente della Sommaria, e andando in Configlio per qualche caufa , o per aggiunto , precede alit Configlieri . che han preso il possesso dopo di lui ; n. 4 . Il Luogotenente della Sommaria, in concorfo , precede al Pro-Presidente del S. C., n. 5 . Il Configliere ordinario precede all'onorario, così nel votare, che nelle altre funzioni , n. 6 . Il ginramento che fi da da tutt' i Copi di Tribunali , fi dia nella Sagreftia della Chiefa della Pace , n. 7. Il diffribnir le fedi a' Configlieri è libero del Prefidente, n 8. Dovendo il Procurator Fiscale della Real Camera intervenire nel S. C. , fia trattato della maniera che è trattato il Procurator Fiscale nella R. C. della Sommaria , n. 9. Nel cornie del Tribunale non entrino altre carrotze che quelle de' Ministri , ed Officiali del Tribunale, ap. 8 n. 2 pag. 125. Niono pelli o fi tratrenga nel Corridoro e ne' Camerini, o per la Camera del se gretario entri o paffi per le Ruote , ec-

cetto i Configlieri, li Gindici di Vica. ria, e'l Segretario, n. 3. Non fi entri con armi nel Tribunale del S. C., ancorche pugnali , n 4 . Non fi butting immondezze fotto il Tribunale , m. 5 p. 126 . Non ft giuochi nel corrile, ne fe le grade , n.6 . Ne' calamari , fedie e porte de' Tribunali fi mettino le Armi Regali , n. 7 . Anche negli apparati della Meffa e Cappella, e dovunque, per decenza e venerazione , n. 8 . Le caufe . de' Monisteri fi ripartifcano tra li Coufiglieri, fenza che vi fia spectal Commelfario, ap. 9 n. t . Per lo disbrigodelle caufe di appellazioni della Vica-i ria nel S. C. fi tenga Tribunale auche nel giovedì la fera , n. 2 . Effendo il Pretidente del S. C. fospetto nel vota-: re in una caufa , posta decretare le sup-pliche così per la commella, como per i gravami che accadono proporfi dalleparti , purche non fia fospetto per caula d'inimicizia , o che fi tratti di fuo intereffe , m. ? . Dalle fentenze del S. C. non poffa dirfi verbam faciat , fe-non per via di reffituzione in integrum di periona privilegiata in giudizio : così dalli decreti interlocutori, purche non partorileono pregindizio irreparabile nella definitiva ; e nelle caufe criminali fe non quando il decreto fia difforme da quella della Vicaria : le cause commesse non fi pollon togliere a' Configireri Commelfary feuza leggitima caula , n. 4 . Le caufe de Contiglieri , o di fospezione data contro di effi pono fi commettono nella Ruota ov'essi affitano, nè in quella possa fariene relazione dalla Vicaria quando accedeile, n. 5. I Configlieri entrari che faranno nella Ruota, gii Avvocati e Procuratori debnon affaftere neila Sala del S. C per: eilere chiamati, s. 6 . Le suppliche da leggersi avant'il Prefidente del S. C. debbog effere fortofcritte dazli Avvocati cha le formano, o da' Procuratori de' litiganti, m. 7 .- Non fi eleguono dal S. C. leitere ortatoriali tpedite fuori -Regno, venute per l'implorazione del braccio , fenza cognizione di caula, # 8. In affenza del Presidente , li quattro Capiruota difpacciano le fuppliche, n. q. In cempo che fi celebra la Mella nella Cap-

pella del S.C., non si possa negoziare, n. 10 . Finita la Melfa gli Avvocati devon trovarfi pronti , m. 11. Negli nltimi fette giorni precedenti alle ferie di Carnevale debba tenerfi Tribunale del S. C. per quattr'oro, n. 12 p.127. Nelle suppliche che si danno al Presi-dente, del S. C. si merta il titolo di Sacra Regia Maeftà , n. 13 . Il S. C. nel mandare le consulte al Re, debba rimandare anche li ricorfi, e tutte le feritture , n. 14 . Occorrendo doversi unire due Ruote del S. C. l'ultima debba unirli alla prima, la prime colla fecon. da, la feconda colla terza, e la terza colla quarta ed nitima : vacando alcuna piazza di Caporuota , paffino le altre fecondo l'antichità , e nell'ultima fubentri il nuovo provisto dal Re. n. ts. Dovendo paffare un Configliere da una Rnora all'altra , ed essendosi appuntata una caufa per votarfi, poffa intervenire nella decisione di quella, n. 16. Il S.C. dovendo inibire il Magiffrato del Commercio, fi ferva d'imbasciata, ed ortatorie , n. 17 . Il S. C. può procedere nelle pendenze criminali apnelle alle cause civili ivi introdotte , e da quelle dipendenti , come sarebbero lesioni di giuridizione, danneggiamenti di territori , e fimili attentati , purché non contengono omicidio, tumulto, o altro grave eccesso, m. r8 . Nelle porre delle Ruote del S. C. si affigga la nota delle canfe che dovran proporfi nella fettimana, n. 19. Le confuite non fi faccino da Subalterni attitanti le cause, ma da' Commessari , n. 20 . Accadendo infermità del Presidente , la Ruota Decana del S. C. faccia le sue veci , n. 21 . Il fimile debba praviçarsi nella morte del Presidente, e la Real Camera di S. Chiara fi tenga nella Ruota piccola del Configlio , n. 22 . Quando il mandato de parendo non poffa notificarfi personalmente alle parti , fi notifichi perfonalmente al Procuratore costituito negli arti , n. 23 . Nel giorno di relazione della G. C. non fi postono trattare altre caufe nel S. C. , ap. 11 n. 1 p. 129 . In ogni giovedi non feriato , il S. C. fi giunti nel luogo folito dopo pranzo, per disbrigare le cause a relazione della Vicaria , n. a . Nel giorno di rela-Ind, Gen.

zione debbon gli Attitanti e Procurato» ri affistere nel S. C. per la pedizione delle loro cause, n. 3 . Ne' giorni di relazione il S. C. debba t rattenersi un' ora più del folito a fentire le relazioni de' Gindici della G. C., n.4. Le cause di appellazioni, che s' interpongono da' decreti definitivi della G. C. Criminale, fi debban commettere a' Configlieri della fteffa Ruota, ove altre voite furon riferite, ap. 12 n. 1 d. p. Le cau. se Criminali di appellazioni e riclamazioni nel S.C. fi attitino dalli fteffi Mastrodatti e Scrivani della G. C. , dalla quale le appellazioni, o riclamazioni, fi faranno prodotte, n. 2. Essi debban por-tare tutte le sentenze criminali del S.C. al Segretario del medelimo per registrarsi, #.2. [] fimile fi faccia di tutte le informazioni criminali , le quali fi ordinane dal Presidente , o da Consiglieri del S.C., prenderfi contro de' Mastrodatti , ed altri Officiali d'effo Tribunale, e di altri ancora , n. 4 . Li Maftrodatti del S. C. per le sentenze, o decreti confermatori di quelli della Vicaria di carcer poffus cedat in panam, non poffon eligere più di carlini tre, n. 5. Non fia frequente l'uscita de' Configlieri del S. C. in acceffi, se non ne' casi di precisa urgenza, e di fomma importanza, ap. 14 ft. 15. . 130 . Paffando i Ministri da un Tribunale ad un alrro, non poffan ritenere le cause del Tribunale che lasciano, ma si commettino al successore nella Ruota , eccetto le qualche caufa rimaneile da deciderli , ap. 15 n. 2 . Lo ftello fi prescrive fe passino da una Ruota all'altra , n. 3 p. 121. Nel votarsi le canse, ciascun Ministro debba votare nel luogo che gli toccherà, fenza interromperfi l' uno all'altro ; ed occorrendogli cosa d'avvertire, domandi licenza al Capo del Tribunale , n. 4 . Quando le cause rimangono solamente da deciderli , possono li Ministri intervenire nelle decisioni di quella , sacorchè passino da una Ruota all'aitra , o vadino ad altro Tribunale, n. 8. Quando la causa non sia ne' termini preterit-ti dalla prammatica , cioè , che altro non resti che decidersi , il Ministro il quale paffa ad altro Tribunale, non poifa in quella continuare, n. 9 . Li Mini-LI Aci

firi non coffon votore in quella Ruora, nella quale accidentalmente pallano , n. 10. Nel S. C., e nella R. C. tutte le fentenze si registrino, e le pleggerie aneora : 1. 3 1. 20 m. 11 \$ 79 p. 316 . Nel S. C. non si faccia giornata comune fenza real ordine , 9 82 pag. 317. Il Ministro che si trova impedito, e non poffa andare in Tribunale , fi mandi a fcufare : 1. 1 r. 25 ap. 1 n. 6 p. 404 . E' in arbitrio del Presidente e del Caporuota il votare nelle cause del S. C., nel quale si aggiunga un altro Configliere per Ruota, composta del sumero di cinque, senza il Capornora e'l Prefidente : / 2 1.4 m. r 6 4 p. 10. Tribunale della Gran Corte della Vicaria. Il Reggente e Giudici di Vicaria si giuntino in Tribunale tre ore la mattina, e tre il giorno, 1. 3 t. 12 n. 2 p 168. I Giudici non propalino i voti prima di giuntarsi : tutti , o la maggior parte di effi debbon intervenire , e fi elegua il parere de' più, ma tutti devon foscrivere il concluso, e registrarsi nel libro, n. 3 p. 169 . Le provisioni che si spediscono dalla G. C. si firmano da tutt'i Giudici: 1. ? t. t1 n. 4 p. 152 . Niun Giudice tenga certi Scrivani a se addetti in cafa : 1. 3 t. 12 m. 22 p. 173 . Gli Attuari e Scrivani vadano in Vicaria alle ote stabilite, e non partano mentre vi faranno li Ministri , n. 12 p. 174. Le chiavi delle Banche si tengano dagli Attuari in copite , n. 14 p. 175 . Gli Attuari non possono ricevere scritture contra il Fisco fenz'ordine del Reggente e Giudici , e si da la norma intorno alle altre scrittute , e diffribuzione, n. 15. Non si ponga suggello nelle commeffioni dove siavi interesse del Fisco, se non sieno registrate: venendo processi in grado di appellazione , da' quali appariffero rei , si registrino dal Maftrodatti, come tutti gli altri: altro registro devon fare de' consumaci delle Provincie : li Mastrodatti registrino nel libro dell'inferno li condannati alle pene incufate co' nomi , cognomi , e luoghi ove abitano o Terre se sieno forestieri: tutte le provisioni devono esse-re soscritte dal Mattrodatti in capite,

e rubricarsi in piede in sostanza : delle pene per causa di ripulsa , e fimili , scor-

so il termine , si dia notizia al Percettore : si faccia registro di tutt'i decreti di tntele , e preamboli , e si conservi nell' Archivio : le petizioni adversus mandara fi devon prefentare preffo if Mastrodatti che l' ha spedite : scorso il termine de concordando partem O' Fifeum, s'incusi la pleggeria : prese le informazioni , subito farsi commettere : il derto de' restimon; deve scriversi per extenfum , e per inrezo : le obbliganze devon registrarsi nel libro fra tre dà dentro Napoli, e fuori dentro un mefe : li proceffi crim nali gon poffon darfi originalmente alle parti , nè a' Procuratori : quando fi và a provedere in cala del Giudice ; debba andare lo Scrivano della causa cogli atti : non si pubblichino voti, fe non faranno firmat' i decreti, n. 19 p. 177 · Gli esecutori per le pene fiscali si consegnino al Fiscale : dov' entra pena, si norifichi subito il Fiscale: le proteste fiscali si scrivano subito dagli Attuari negli atti : non ft faccia caffazione ne' libri fenz' ordine de' Ministri : le note de' condannati st faccino dal folo Mastrodatti, e si dieno al Percettore per farl' eleguire : non si caffino condanne , o pene , fe non registrate presso il Percettore : ogni settimana gli Atipari devon dare nota de. gl'inquisiti al Fiscale, come de'condanmari , e banditi , anche al Percettore : appena chiamati contumaci, fi debbano annotare i loro beni per cautela del Fisco : le obbliganze si pongano nel libro per alfabeto colla spiega prescritta, e fi confervi nell' Archivio ; n. 20 p. 180. I libri delle obbliganze e pleggerie non possono nscire dalla Banca, e dall' Archivio : li Mastrodatti civili devono aver cura di tutte le carte e libri , e fon tennti delle mancanze di que' Serivani , a'quall fidano , n. 21 . p. 18t . Tutt't mandati de capiendo fi regiftrino : li Mastrodatti andando in acseffo pro Fifco , abbia ciafcuno le fole spese, e componendos' il delitto riceva le sue diete , ma che nulla esigge dal querelante per l', efame de' teftimon; : che offervino le Panderte, e per portare il proceffo in espedizione, per decre-to di liberazione d' inquisito datis defenfionibus , e per cartella di fearcerazione, DEL CODICE DELLE LEGGI.

non poffa eligere diritto : non fi poffa prender denaro per atti faciendi a buon conto : tutti gli ordini regiche s' inviano alla G. C. si registrino nel libro : ad ogni Attuario è permello inculare le obbliganze, ancorché prese da altri. n. 22 p. 182. Gli aiti che in grado di appellazione paffano nel S. C., fi attitipo dall' Attnario criminale della G.C., n. 23 p. 183 . Scorfo l'anno, gli Attuari compilino i processi di forgiudica, e li portino al Giudice, n. 24. Quando si dà la corda non vi sieno altri che i Ministri, e gli Attitanti della causa, n. 25 . Lo Scrivano delle contumacie feriva nel libro le citazioni criminali, e le incufi nel termine , acciò nell' ultimo perentorio termine , scorso il triduo , i citati poffan chiamarsi in Banca : l'acculatore delle contumacie debba affiltere continuamente in Vicaria . # 26 . Istruzioni per gli Attuari e Scriva-ni della G. C., n. 27 p. 184 . E del Percettore , n. 18 p. 186 . Come pure degli Esecutori e Commeffari, n. 29 p. 187 · Il Procuratore nelle cause criminali non può rispondere, eccetto ne' casi di affenza, o d'infermirà, nè in civile fenza procura: li Subalterni della G.C. non possono esercitare procurazia: li Procuratori devono effere efaminati , notati ( e matricolari , n. 30 p. 188 . Ifruzioni per li Carcerieri , n. 31 p. 189 . Per l'Infermeria , n. 32 p. 190 . Per li Capitani di Giuftizia , #. 33 . Per gli Aguzzini , e Portieri , n 34 p. 103. E per lo Tromberra , n. 35 p. 193 . Altra norma per li Giudici , ed altri Officiali della G. C., e specialmente che nel riferirsi le cause dal Commessa. rio fi leggano le deposizioni de' testimo. ni : che feritto il voio , fi legga a tutt'i Giudici , n. 37 p. 198 . Pria che fi pubblichi il decreto si mostri al Fiscale : nel destinarsi Commessari a prendere informazione si Sensa il Fiscale : nelle cause di relazioni nel S. C., occorrendo , fi fenta il Fiscale : il Fiscale può ricevere memoriali da' querelanti , e li paffi a chi tocca : nel darfi alle parti copie dl scritture , fi fenta prima il Fiscale : come anche nell'abilitazione de' carcereti infermi : nel luogo della tortura fe occorre al Fiscale dir cosa, ivi si deci-

da : e'l cambiarfi dal criminale , o altro, fi faccia con di lui intefa , n. 30 p. 190. In dorfo delle querele proposte dal Fifcale fi feriva la conclusione, e si face cia dal medefimo eseguire: nella spedia zione de' Commessari, non vota il Regu genre , n. 40 p. 201 . La Vicaria può carcerare li rei citati ad informandum non offante l'appellazione interpoffa nel S. C. , n. 41 . Non fi polla decretare exulet , aut folvat , n. 42 . Tra'l Fiscale di Vicaria e quelli delle R. Udlenze vi fia inrelligenza per le ragioni del Fisco : e'l simile tra gli Avvocati e Procuratori de' Poveri n. 43 . Non fi polla far decreto per imped re l'elecuzione parata delle obbliganze penes alla: non fi ammettano comparfe di auova convenzione, o fodisfazione, fe non faranno chiare , ne si faccia presentata : chi allega fodisfazione , o nuova convenzione, e non la pruova-, paga la pena, come pure chi allega l'eccezione d'effersi eseguito ne' beni altrui , n. 44 p. 202 . Elezione de' Fratigiurari ne' Cafali di Napoli , n. 45 p. 203 . Non fi danno da' Mastrodatti copie di scritture fenza licenza del Tribunale, n. 46. In viriù del Rito i soli Officiali di giuridizione fon foggetti alla G. C., non già i Sindaci, Eletti, e Baglivi, quali devono esserli alla giuridizione ordinaria del luogo, n. 47 . Il Tribunale della G. C. fi divide in due Ruote, n. 48 p. 204 . Non fi spediscano seconde provisioni , se non viste le prime notificate, n. 49 . Il Reggente nelle cose di giustizia proceda col voto di un Giudice : Il Mastrodatti del Reggente offervi la Pandetta della Vicaria : il Reggente non può dare licenza di giuochi, nè di armi proibire , n.12 p.205 . Giunta per l' esame de' Scrivani, n. 53. Norma per li Capitani di Giustizia, e loro soldati, n. 55 e 57 p. 206 . I Scrivani non polfono cucire negli atti feritture fenza le presentate de' Mastrodatti , ne decreti fenza loro firme : non possono firmare in loro nome : debbono attiture forto le proprie banche , dove sono aggregati : i Mattrodatti , e Attnari non poffono firmare scrirture de' Scrivani di alies na Banca : debbano affiftere in Tribu-

Llz

nale: non pollono ricevere depoliti in contame , o in fedi di credito , ma in fedi di depostro di pubblico Banco: non fi ponga fuggello a veruna ferittura . fe non fortoicritta dal Mathrodatti , o Attuario : non fi possono tenere fe non i foli Scrivani ordinari : non fi poffa ricevere alcono per Scrivano ordinario, fe non abbia accudito per un anno da Scrivano firaordinario : non possono stendere decreti di Curazie in bianco, ma farli firmere da' Giudici : da foli Portieri ed Aguzziai della G. C. fi debbano intimare tutti ali atti della medefima : e i Portieri pon poliono tenere Ajuranti, n. 59 p. 207 . Li Gindici di Vicavia ne' mesi di Novembre , Dicembre , Gennajo e Febbrajo non fieno obbligati tornare la fera a regger Corte nel Tribunale, # 60 \$ 10 p. 211 . De' deereti interlocutori ed ordinatori fatt'in sala da' Giudici di Vicatia non fi produce Supplica di verbun faciat in S.C., ma folamente in M. C., e dal decreto che s'interportà , non fi riclama , nè fi dica di nullità , 615 . Gli serivani non flendano decreto in piede dell'iffauza in eni non vi fia la presentata; ne il Giudice lo firmi se non portato dallo Scrivano, o dal Portiere, altrimenti sia nullo, § 18 p. 212. Di tutte le cause che si commettono dal Reggente, se ne formi un registro, e si conservi in cala del medefimo, \$ 20. Gli Attuari e Scrivañi dopo fatta la presentata nelle petizioni , non possono originalmente consegnarle al producente, ma darne copia, § 21. Per li diritti di preambolo non fi efigga più del taffato nella Panderta, 6 22. Il aumero de' Portieri nella Vicaria Civile e Criminale fia di singuanta, ed in mancanza di uno fi elegga l'altro, e fi renga affiffa nota in ogni Banca, ne il Reggente possa crearne più di detto numero, \$ 27 %. 213. Quefti, siccome in ogni altro Tribunale, debbon faili un libretto, in coi ciascono registri totte le potificazioni colla data delle giornate, e confegnarlo in ogni mese al Segretario 6. 28 : Li diritti che ricevono li Scrivani e Ma-Arodatti , li debbano notare di lor carattere letteralmente, ed in abbaco fot-

to le fcritture che fpediscono , § 29 p. 214. Si forma la seconda Ruota nella Vicaria Criminale, fecondo anticamente praticavali , con un Configliere Caporuota; e due o tre Giudici , che faranno Commetlari de' gravami interpolti da' decreti delle Regie Udienze, ed altre Corti inferiori del Regno, n. 61 \$ 1 p 214. Li Scrivani ordinari fi debbono esaminare avanti nno de' due Caporuota, e l' ultimo Giudice, e l' Avvocato e Procuratore Fiscale, per esset ammessi, § 2. Li Scrivani di Vicaria, compita l'informazione , debbon portarla al Commeffario, dal quale farto il primo deereto, debban farlo regiltrare dell' Archivario colla fua rubrica, e terminata la capía co' rei prefenti , o affenti contumaci , debban portare il processo originale nell' Archivio, § 3 p. 215 . Tutti li Difpacci diretti alla G.C. fi registrino nel libro dal Mastrodatti del Reggente, ed anche dal Segretario, come pure per tutte le relazioni , voti, e decreti di capiatur informatio, le commeffe, ed ogni altra scrittura, e li Scrivani che fanno dette relazioni fian tenuti registrarle nel libro del Segretario, 5 4. Tutt'i decreti , e le iftanze , ed altre feritture debbon fottoferiverft dal Maltrodatti , e farvi la presentata , b 3. Tutte le informazioni degli omicidi, e di altri delitti scandalosi, si appurino da' Gindici Commellari , fentendo li tellimonj in loro prefenza, e fottoscrivendo le deposizioni , senza prender diritto , qualora fl prenderanno in Città , 5 7 . Dal decreto di reducetur in provilionem non fi poffa produtre gravame nel S.C. 68 p. 216. Non fi ammettino referende di altri , che non sieno Portieri patennati. n. 6a . I Carcerieri e Scrivani delle carceri non ricevino carcerati con esecutors spediti dalla G. C., ne empare , o altri ordini di scarcerazione , le non fono fuggellati col Suggello della medefima : I Banchi non dieno efecuzione ad ordini di pagamenti, se non fono foggellati: i Mattrodatti e Scrivani di Vicaria non cufcino ferittura in processo, dove cade fuggello, ne procedano ad altri atti, fe prima non faranno suggellate : il Trombetta della DEL CODICE DELLE LEGGI.

G. C. non proceda a'bandi , o vendire di mba, nè a liberazione, fe gli ordini non fono fuggellati : sutte le falvaguardie criminali devon effere fuggella-. te : gli Efecutori di giustizia non carcerino, nè eleguano con efecutori della G. C., fe non fono fuggellati, n. 63 p. 216 . Riii della G. C. , n. 64 p. 219 . Gli Officiali della G. C. devou fervire di persona, e non per softituti; r. 1. Offervino il fegreto, r. 2 p. 220. Oeni Officiale è tenuto palefare al Reggente i delitti commeffi da altri Officiali contro il fuo Tribunale . r. a . Ogni Officiale è tenuro promuovere il vantaggio del suo Tribunale, r. 4. Niun Officiale possa partire dalla Città fenza licenza del suo capo , r. 6 . Nè esercitare nel tempo tiesso due uffizi , r. 8 . I Giudici e i Fiscali ogni settimana debbon offervare le caufe terminate, e quelle che fi hanno da decidere, r. 10. Ninno degli Ufficiali della G. C. poffa patrocinare in effa canfe altrui , accetto ell Avvocati Fifcali , e de' Poveri, r. II. Al tocco della campana I Giudici e gli Officiali fi unifcano nella G C., r. 12 . Questi non fi partano da' loro luoghi , dopo unit'i Giudici , r. 12 . I Giudici , non poffono prender denaro dalle parti per atti, o decreii , r. 14 . Almeno un Giudice, a vicenda , debb'affistere di mariina e fera nella G. C. r. 15 . Non poffnno i Giudici commertere a festessi le cause che eccedono ducati dodici, r 16 p. 221 . Il Procuratore Fiscale nulla possa fare senza intelligenza dell' Avvocato Fiscale. 7. 17. Gli Avvocati e Procuratori del · Fisco e de Poveri nulla posson ricevere dalle parti, n 19. I Mastrodatti debbon registrare ne'libri gli ard , e i bandi penali, r. 24. I medefimi devon tenere in caffa com que totte le fcritture e processi , r. 26. Li steffi , o almeno uno di effi affifti di continno nella G. C., r. 27 . Sian tennii partecipare a' Giudici li banditi , e condannati come consumaci, r. 28 . Li Scrivani Fiscali ricevota la denuncia, debbono registrarla nel libro del Reggente , e prefa l' informazione , spedire la eitazione secondo il decreto del Giudice, e

badare che non scorra il termine per l'incufa delle contumacie , re 29 . E medefimi confultino gli atti coll' Avvocato e Procuratore del Fisco, r. 31. Anche con i Giudici , r. 32 . Possono li Mastrodatti far scrivere gli attl da' loro Scrivani', r. 34 p. 222 - Non poffono li Scrivani ricevere ficurtà ed obbliganze senza il permesso de' loro Mafirodatti, e ricevendole , le faccino registrare nel libra , r. 35 . Il Trombetta non può chiamare alcuno ad illanze delle perti quando si regge Corte, # 38 . Il Reggente non può carcerare, o scarcerare, senza voto almeno di un Giudice , r. 39 . I Giudici non possono fcarcerare i rei , fe non dopo l'arro della conchiusione del termine datoli alle difese, qualora da quetto cottaffe la loro innocenza , s. 40. Purchè sia delisto che merisi tortura , possa il reocarcerarfi con un tellimonio di veduta , ed altri di pubblica fama , r. 41 . Per le catcerazioni che sieguono ex officio , non fi riceva denaro da Servienir . e dagli Attitanti , r. 42 . Liberandosi alcuno in giorno feriato , si obblighi di ricomarvi nel non feriato per adempire alle cautele , r. 44 . Il Percettore de' Proventi reglitti in un libro tutt'i proventi filcali, r. 45 p. 223 . I Regni-coli chiamati dalla G. C. devono in effa comparire , non oftante qualunque privilegio, r. 46 . Qualora la G. C. . usciffe nel Regno, tutte le giuridizioni locali cedino alla di lei preminenza, r 48 p. 124 . La G. C. è giudice di appellazione di tutte le Corti del Regno, r. 52. Quando altro non si possa; il Reggente con uno de Giudici può decidere le lisi , r. 53. Non potendosi dalla G. C. fare qualche arro giuridico in un giorno feriale, debba efeguirlo nel feguente non feriale, r. 80 p. 228. In ogni festimana fi deftini un Giudice. derro eddomadario , che affilti fempre in Ruota pel disbrigo delle cause, e de' testimon, r. 83 p. 229 . Tutt'i processi originali si conservino o presso gli Attuari, o in Archivio, e alle parti fi dia la copia, r. 96. Niun privato possa parlar in Ruota se non chiama-10 , r. 193 . Si deftinano quattro Portieri

tieri per avvertire il filenzio, r. 104 p. 230 . Tutte le citazioni si devon commettere a' Portieri , r. 112 . Quando alcuno conviene un altro a pagargli , o a reilituirgli ciò che deve , per abbreviare il giudizio , la G. C. ordini al convenuto che paghi o redituitca , o che nel giorno seguente comparisca ad allegare fue ragioni : nelle caufe minime di falari e fimili, può il folo Reggente spedirle, r. 115 . Se alcuno voglia avvalersi degli atti formati nella G. C. in altra causa , debba chiedere con istanza il permeffo , r. 241 p. 239. La G. C. non ammette lettere fuegellate, fe non con fuggello regale, o pubblico, r. 277 p. 241 . Qualunque Dispaccio del Principe dee proporsi in

Ruota, r. 278 . In mancanza del G. Giustiziere affista nella G. C. un Reggente con quattro Giudici dotti : il Reggente e Giudici devon giurare su del Vangelo di amministrare rettamente la giustizia a chi la chiede, n. 65 p. 244. Il Reggente non poffa procedere fenza voto de' Giudici , cap. 11 . Il Mastrodatti della G. C. non può ef. fere Mastrodatti della Corte di appellazione , n. 66 cap. 27 p. 246 : Per copie di scritture si paga d'ogni otto carte un tait , n. 69 cap. 12 p. 149 . Il Reggente della G. C., e le altre Corti devon dare sicurtà per i di loro . Algozini di stare a Sindacato, cap. 17. La famiglia armata della G. C. dee paffare ogni mele rivilta avanti gli Eletti della Città , cap. 44. Per le contumacie si esige un grano, n. 70 cap. 46 p. 250. Mancando il Reggente della G. C., il Configliere Caporuta più antico di quella faccia da Pro-Reggente : ap. 1 n. 1 p. 254 . Dovendo la Camera della Sommaria spedire ortatorie alla

Giudici della G. C., debba trattarli col

titolo di Magnifici, n. 6 p. 255 . Quando si trattano le cause nella G. C., là

Giudici fian applicati a fentire le parti.

n. 8 . Il Giudice onorario della G. C.

non gode la precedenza alli Giudici ordinari della medefima, n- 10. Andando un Prefidente della Sommaria nella

G. C. per votare , debba federe all' ala

finistra, e tutti li Giudici alla destra -

lunque funzione che facciano nelle proprie case in esercizio delle loro car che, non possono efigere diete, non oftante qualunque pratica in contrario . n. 12. Ogni Giudice della G. C. dee paffare li processi coi voti in mano del Segretario della medesima , n. 13. Il Tri. bunale della G. C. della Vicaria criminale fi divide in due Ruote , avendo ciascuna i suoi Giudici, e le sue cause. e vi fia un'altra Piazza di Avvocato Fiscale: in una si assegnano tutte le cause di omicidi e ferite della Città di Napoli e suoi Casali , e all'altra tutte quelle di altri delitti di qualunque fpecie, e si dividono le Provincie tra l' una e l'altra. Le cause de rei condannari a morte, o che vi sia istanza di morte, fi trattino a Ruote giunte, ficcome nelle Visite che si fanno ogni settimana da' Ministri della Camera di S. Chiara, ap. z n. 1 d. p. Nelle cause delegate fi giuntino le due Ruote . n. 2 . In tempo di Ferie la Vicaria criminale si unisca due volte la settimana, n. 3. Nella Vicaria criminale non vi fono. più ferie dal martedì di Pasqua fino alla Domenica in albis , ne nel mefe di Agosto, ne dalla Circoncisione fino all' Epifania, eccetto le feite di precetto . n. 4 . Le due Ruote della Vicaria criminale procedono indipendente-mente una dall'altra , sì nelle caufe ordinarie, che delegate, n. 5 p. 256 . Si aggiungono due altri Giudici, ed un altro Avvocato de'Poveri , ed è in arbitrio del Reggente sedere in quals delle due Ruote , n. 6. Il Caporuota della Camera di S. Chiara , che va a fat la visita de' carcerati nella Vicaria criminale, fede in fedia equale a quella delli Configlieri Capiruota di effa . in mezzo, ap. 3 n. 1 d. p. Mancando uno de' Fiscali, supplisca l'altro in tutre le cause st ordinarie, che delegate, n. 4. Trovandoli in Sindacato li Giudici della Vicaria criminale di una Ruota, la giustizia si amministri da' Giudici dell'altra, n. 5. Li Ministri de' Tribunali della Capitale non possono tener carteggio coi Ministri Provinciali in materia di giuftizia , fe non

n. 11. Li Giudici di Vicaria per ona-

DEL CODICE DELLE LEGGI.

come Commeffari delle cause , n. 7. I due Configlieri Capiruota della G. C. fieno biennali : 1. 3 s. 16 n. 4 § 4 p. 200 . Gli Agozzini di Vicaria debbono affiitere fino alla fera avant'il Palazzo di ella : come anche le guardie di giorno e di notte, n. 7 p. 291 . I Giudici di Vicaria Criminale non facciano aceffi fe non in cause gravi, e'l propo gano prima in Ruota : 1. 3 t. 25 m. 25 \$ 2 p. 398 . Il Reggente della Vicaria non può togliere le cause commesse al Giudice o suo successore . ecommetterle ad altro , § 39 . Il Minifro che fi trova impedito, e non possa andare in Tribunale, dee mandarsi a fcufare, ap. 1 n. 6 p. 404 . Li proceffi eriminali, che vengon rimessi per la posta dalle Udienze e Corri del Regno. fi confegaino al Sollecitator Fiscale non agli Scrivani : 1. 42 8. 4 n 6. p. 21 . Nella nota menfuale , la Vicaria distingua il numero delle cause spedite dalla prima Ruota da quelle della fe-

eonda, n. 43 p. 31 Aggiunto Due Grudici della G. C. congiunti tra loro, non possono sedere in una medesima Ruota: Falazzo 7 Grasso 1775. Carlo Demarco M. Regente della

Vicaria .

tgiunto La Vicaria efegua quel che nel 1631 fu Mindifri son fi commettino, o riferi Fano nella Ruota, o ve effi fedano. Quindi il Re vuole che fi offervi per l'avvenire nella C. C. quel che fi dipodo per lo Configlio - Palezzo 14, Apr. 1728. Carlo Dimarrae · Al Pra-

regeente Vollaro .

Tribinale della Regia Camera della Sommaria, nei giorni di Mercordi esbatro fi trattino in effo le caofe del K. Fi. foo, e il Minfiri della Camera affidino in Tribunale tre ore la mattina , e due d'udienza il giorno: 1, 3 1. 35 n. 1 § 37 e 38 p. 390 p. 391. Le caude l'internation della fire della Prificial fi trattino nel distributo della Prificial fi trattino nel distributo della Professiona della Preficial della Camera giorne e di la Preficial della Camera per dificultati della Camera per dificultati nel trattino della Preficial della Camera per dificultati nel trattino della Preficial della Camera per dificultati nel trattino della Preficial Professiona della Preficienti della Camera per dificultati nel Camera più della Came

con altri flabilimenti per effi , e per lo Cedolario, come per la Vicaria. Il Ministro che trovasi impedito e non possa andare in Tribunale, dee mandarfi a fcufare , ap. 1 n. 6 p. 404 . Tutte le consulte, e provisioni si fan-no dalla Camara, si faccino in piena Ruota , e fi registrino nel Libro notamentorum : turt' i bilanci che s'inviano alla Corte, fi soscrivano da' Presidenti e Razionali: tutte le Iped zioni fi firmino dal Lucgotenente, ma egli folo fenza li Prefidenti non poffa , eccetto ne'cafi , che non foffrono dilazione : tute le scritture si conservino in Camera dagli Officiali custodi: i soti votanti fieno in Ruota quando fi vota . e nel trattarft le cause , le sole parti : 1. 4 1. 2 n. 1 5 to a 14 p. 22 . La R. Camera della Sommaria veda i conti ogni anno de' Percettori fenz' attraffo, n.2 p.23. Li Ministri della Camera si attengano d'intervenire nelle caufe de' congiunti , n. 3 p. 24. Turte le offerte e subatte si faccino nella Ruota della Camera, n. 4. Codice delle leggi Camerali : li Ministri debbon affillere nella Camera mattina e giorno, ed attendere principalmente alla ipedizione de' conti , n. 5. Quelche fi decide per la Camera debba registrarsi nel libro de' notamenti, e tutto fi faccia dentro la Ruota, non altrove, ». 6 p. 25 · Occorrendo dubbi ne' conti , il Razionale relatore può votare, n. 7 p. 26. In affenza del Luogotenente li Presidenti decidano le cause , ed uno faccia le veci di quello, n. 8. La Camera non può transigere pene, o tercetto fopra li ducati cinquecento fenza permello del Re , n. 9 p. 27 . Il Prefidente eddomadario firma tutti gli ordini in affenza del Luogotenente, m. II p. 28 . Il Tribunale della Camera conoice folamente le canfe de'conti , e del Fisco, o tra questo e privati n. 12. Come pare gli emergenti , n. 13 . L' appellazione dell' Arte della Seta nel mestiere va in Camera, in criminale alla G. C., n. 14 p. 29 . I conti dell' amministrazione del deoaro dell'Università si terminino dal Presidente Commeffario, con relazione del Razionale, m. 15 p. 30 . Non fi procede nelle cause del Real interesse, se non ascol-

tato l'Avvocato del Real Patrimonio, n. 16 . Le liquidazioni de' rilevi, adoe, e conti noffono commetterfi a' Razionali, n. 18 p. 31 . Si deilinino a' Razionali-le giornate per riferire i conti : niuno entri nella Ruota fenza licenza : le commesse de conti a' Kazionali si facciano nel Tribunale, e si registrino: tutt'i processi si formino in Camera . e conclusi passo dallo Scrivano al Mastrodatti per conservarli : le scritture della Camera non si mostrino, nè si estraggano copie senza licenza del Luogotente : nelle vacanze de' Razionali pafuno li Scrivani idonei ordinari , e de' Scrivani ordinari i Scrivani straordinari, n. 19 . Tutte le cause , nelle quali il Fisco è attore, come le commesse, si registrino in un libro, che si conserva dal Fiscale, e simile dal Luogotenente , n. 20 p. 32 . Tutte le informazioni fi pongano in arca a due chiavi, e si registrino in due libri , con descriversi il numero delle pagine, il negozio che tratta , e'l nome dello Scrivano , n 21 p. 42 . Si rivoca la particola ne decreti confensu majoris partis , come nella pram. 1 § infuper , ma femplicemente, n. 22 · L'Avvocato del Fifco può star presente quando si votano le cause, m. 23 . Si permeite che le provisioni fi firmino in cafa , n. 24 p. 34. Li Ministri stieno con filenzio mentre fi riferiscono le cause, ne si disturbino colle firme quando arringano gli Avvocati, n. 26. Prima di votare, i votanti non si palesino nè co' fegni , nè con parole, n. 27 . A richiesta del Fiscale gli si dieno copie di qualunque scrittura da tutti gli Offici , n. 18 . Li Ministri peconiari devono presentare in termine le cantele de' conti : I Razionali nel discutere i conti , e formando dubbi , li propongano alla Camera, e non acclarandoli dalle parti nel termine , li fpediscano le significatorie, quali hanno parata esecuzione; ed insierne con i conti devon presentarsi i discarichi, togliendos alla Camera la facoltà di prorogar termine , n. 29 . Tempo flabilito a presentare i conti colle cautele , n. 31 p. 36 . Le significatorie firmare si pallino al R. Commessario per eleguir-

le , n. 33 p. 37 . In fine d'ogni conto devono i Razionali formare il bilancio co'dubbi decifi, e tudecifi, e nel margine notarsi le providenze date sopra detti dubbi , n. 34 . Col Razionale intervenga un Prelidente , n. 35 p. 38 . Non ti pongano ne'conti partite non efatte per efatte, ne pagite quando non fono state pagate , n. 36 . Avverso le fignificatorie spedite non fi ammettono occezioni se non prima eseguite , come delle sentenze, data però cauzione : giustificandoti la fignificatoria, si reitituilea l'efeguito : gli appalti degli Arrendamenti si facciano col pagamento di ogni quettro meli: delle riclamazioni avverso i decresi della Camera, ninn altre Tribunale poffa ingerirsi: non si faccia deduzione fenza intelligenza del Re ( benché poi rivocata ): tutte le fianificatorie li facciano in Ruota intele le parti, o per causa di conti, o di rile-vi, n. 37 - Li Razionali devono esereitar effi, e non per altri , m. 38 p.40. Ogni Razionale fia tenuto de conti far due fogli , uno paffarne al Segretario della Camera , l'altro al Re , n. 39 .. Gli Officiali di giuftizia dian cauzione in R. Camera di ftare a findaçato , w. 41 p. 41 . Li Scrivani di Camera in tempo della commella de'conti a' Razionali dian nota delle committioni date per l'efazione a' Ministri pecuniari . o altri , per averfene notizia , n. 43 . Simile nota dee dargli il Conservatore de' Quinternioni di tatt' i privilegi 4 concessioni, ed assensi feudali, come pure al Fiscale, n. 44 . Il Percettore delle fignificatorie dee in alcuni giorni riferire in Camera, n. 45 p. 42 . Oltra ducati quindici , la Camera non può -fpedir mandato fenz'ordine del Re, n. 52 p. 43. Si sospende la decisione se li Presidenti idioti debbon votare in tutte le cause, n. 58 p. 49. Le composizioni si facciano in Camera con ordine del Re, m. 59 . Si dichiara quali le cause appartengono alla R. Camera, e quali al S. C. e Vicaria, n. 61, e 62 p. 51. Li Razionali di Camera attendano agli affari di quella , e non di altri Tribunali, n. 64 p. 53 . Dove il Fisco è attore fi riferilcano le caufe per dies , non

DEL CODICE DELLE LEGGI.

per horas , come quando è conventto , e fi flabiliscono li giorni antichi : si toglie la quart' ora antemeridiana di Tribunale, e fi aggiunge alla pomeridiana, n. 65 . Ne' meli di Febbrajo e Marzo I Razionali vadano in cafa de' Prefidenti il giorno per efaminare i conti : tutti gli efiti della Corte si facciano per la Tesoreria generale: la Camera non posfa fare mandati di pagamenti p'ù di ducati quindici fenz' ordine del Re : li Ministri non possono partecipare negli appalti che si fanno colla Regia Corte, ne far verma negoziazione : un Pielidente e Razionale vadano di quando in quendo a visitar la cessa della Tesoreria, e vedere fe tione l'intero denaro : fi formi registro di tutt'i fendi, e feudatari : i Razionali non efigano diritti antecipati , ne tengono ferittura in cafa , le quali debbano confervarfi nell' Atchivio, come anche porre in Archivio le liquidazioni de' rilevi, de' quali fi tenga registro per alfabeto colle denuncie de' Feudatari morti, e note delle rendite : delle alienazioni de' feudi e rilevi fi dia meninalmente relazione al Cedolario dal Confervatore de' Quinternioni , e da' Maftrodatti : l'elezione degli Attuari spetta al Luogotenente , n. 66 p. 54 . Ogni Sabato si distribuiscano dal Luogotenente a' Razionali i conti da riferire nella fettimana feguente, n. 67 p. 55 . Si divide il Tribunale della Camera in due Anle, e giuntarfi nelle caufe orgenri : l'appuntamento delle caufe fi faccia dal Luogotenenie, e quali a Rote giunte e quali in cialcun giorno, n. 68. . 56. Non fi possono vendere rendite Reali fenza ordine del Re, ne farfi fabbriche nuove : li creditori di R. Corte sieno pagati dalle rendite Fiscali, n. 70 p. 57. In oceasione della guerra s'impone fopra drappi, oto e argento filato, n. 72 p. 38 Riforma del Tribunale della R. C. della Sommaria: l'Archivio della Camera nelle ore di Tribunale stia fempre aperto: non fi muovano dalla Camera li conti e le scritture : vi fia un libro intitolato vecandi ad computum : il fiat perbum fopra li dubbi fi fottoferiva dal Ministro , n. 75 6. 1 ad 5 p. 59. Non si faccia consignazione di credito Fiscale, se non cottata la rinunzia nella Ind. Gen.

Teforeria e Scrivania di Ragione : le cantele in difcarico de' conti , non fi re-Mituifcono , ma reftino la Camera : il conto di un Officio amministrato da più fi prenda da un folo Razionale : l' intereffe del pagamento antecipato fi defalchi fecondo la quanrità antecipata : le pleggerie per l'estrazioni s' in-viino al Mastro Portolano , d. num. 19 ad 24 p. 61 . Nel dividerli alcuna pena, fi deducano prima le spese: la Razionali non possono prendere diritri antecipati : li conti degli Arrendamenti non si commettano sempre ad un solo Razionale, ma fi varii: de' Patronati Regi, perchè molti nfurpati, fi appurino, e fi registrino in Camera: tutte le munizioni degli Eferciti fi appaltino, d. n. \$ 26 ad 33 p. 62. La Camera non può far caffa de' proventi per difporne . ma tutto il denare entri in Teforeria : turte le caufe fi attitino dagli -Attuari ordinari, e non da altri: li Commiffari da fpedirfi fuora, si tratti no nel Tribunale: per affari urgenti del R. F. può il Luogotenente ne' foll giorni feriali giuntare li Presidenti in fue cafa : de' contratti della R. Corte fi faccia protocollo a parte : li Presidenti godono la franchigia per ufo proprio e loro famiglie: li Configlieri paffando in Camera prendono il foldo di Prefidente : Il Ministri della Camera oltre di pon poter comprare Feudi, non possono nemmeno comprar rendite fopra Fifcali, arrendamenti, o altra del Real Patrimonio, d. w. § 38 ad 78 p. 63. Si dichia-ra l'uso de' diritti de' Cristalli e Vitelle , e declaratorie per l'anmento del foldo a'Ministri : amministrandosi le Reali rendite in demanio per la Corte, non si paga diritto di declaratoria: la Ruora de Conti fi formi da Presidenti di cappa corta ed un togeto per turno al mele, e del Procurator Fiscale e 'l Segretario , qualora a questo non ordi-nasse il Luogotenente di starvi ; ed i Razionali quando riferifeono i conti, ne' quali potran votare: i Razionali . Procurator Fiscale e Segretario ogni princip.o d'anno devono giurare di fervar il fecreto del Tribunale: si rivoca il libro delle capfe Fifcali che teneti dal Luogotenente, e refti folo quello che con-

M m

274 tervali dal Fifcal: : la Camera può accordare due aliri meli a' Percettori ed Arrendatori dopo la fignificatoria, a produrre le cautele : le soprassessorie non poffono accordarfi dalla Camera fenz'ordine del Re : li Percettori fono renuti a tempo portar ne' bilanci i relidui, con faccificare la caufa e la diligenza ufata per efigerli, e fe non li avià giustificati., fi fignificano: fi dà norma come debbon farfi le deduzioni in Camera : in tutre le vend te ed affirti de' corpi Fi-Scali devon precedere i bandi, ne fi lieiti per persona nominanda, e tanto i M nittri che altri Officiali di Camera, loro familiari e fervitori, non possono partecipare nigli affirti Fifeali; non fi dieno appalti a' debitori Fifcali . o per attraffo, ed in contrario, faranno mallevadori i Minifiri della Camera ad ogni danno del Real l'atrimonio : l'Arrendatore prima del possesso dee presentare nota de'Caratari, e carate, e le fieno folvibili ; giurare fe sieno a parie perfone proibire; che fieno di buona fama, e non inquisiti ; ed avrango presentate le fideiuffioni, con spec ficazione de' beni. e pefi, o ipoteche, da claminarli dal Commeffario e Fiscale, con pene lor comminate se trascureranno diligenza: ripulfara la fidejuffione, fi rilochi a danno del primo conduttore: i maggiori caratari e più intereffati amminiffrino l' Arrendamento: tanto il Fisco che il conduttore non possono allegare lesione nel contratto a ancorche fosse nella metà del giusto prezzo: per togliere la domanda degli escompati, si obblighi l'Arrendatore di non demandarli per qualunque caso, eccetro che per la sola ribellione universale dello Stato, e dell'impedimento direttamente del Principe di far ufo della cofa locata: niuna eccezione di escomputo, o altro, impedifce l'efazione del pagamento in via efecutiva : dell'estaglio degli Arrendamenti si paghino i consegnatari con mandato generale della Camera per mezzo de' Banchi, fenza preferenza, ma ciascuno secondo il suo loogo: vacando qualche Ministro per caufa dell' Arrendamento si paghino le diere dalla rendi-ta di quello quanto gli spetti pro Fisco,

falvo il di più ripeterio dalle pani : presentandosi dal Barone successore nota del valore in Camera per liquidarfi il Rile. vio , si commerta dal Luogorenente pee la werificazione fra quindici giorot, e trovandofi maggiore valore del rivelato, il Barone pagherà il doppio: l'assegna. mento per la caffa Militare si confervi îmmobile: gli offici che fi efercirano per foilituti fenza privilegio , non fe paghi loro il falario e gli offici vendibili fi fubaffino , e fi debba nominare la periona , la quale non possa effer minore, fenza particolare difpenta, fiecome fenza dispensa non fi ammetre il foilituto : non fi poffa da altri che dal Re accordar licenza di efercitarsi officio per fostituto, se non fosse per poco, per caufa d'infermità , e giull'affenza, ed essendo lungo l'impedimento si venda con approvazione, o fi metra l'interino dalla Camera con foldo dagli emolumenti : le ampliazioni e riauncie di offici fenza affenso del Principe fon nulle: norma per la Giunta della Darfena, e per le munizioni da bocca e da guerra marittime : per le lifte di carico degli Arrendamenti delle Reali rendite, non si esigano diritti : morto un Raziosale, un altro eletto dal Luogotenente col Procurator Fiscale vada in cafa ad inventariar le (critture : non fi ricevano nell' Archivio conti nonliquidati, ne declarati : all' Archivario successore fi coasegni l' Archivio coll' inventario, al quale anderà registrando le scritture come entreranno : il libro del registro de' conti si tenga dal Presidente di cappa corta il più antico, ed ogni volta che si riferiscano i conti deelarandi, si dica pure lo stato de' conti attraffati : le partite d'efito della Teloreria generale, e Caffa Militare, il Razionale non più le compruova in Tesoreria, ma in Camera coile cedole prefentare co' conti : st toglie l'andata de' Razionali in cafa de' Prefidenti per le liquidazioni de' conti, come stava ordimato , & che si liquidino in Camera nelle medesime ore pomeridiane, d. n. § 80 al § 166 p. 67 . Li Razionali possono avvalersi de' loro Scrivani , ma ohe tutto G firmi da effi , d. #. \$ 170 p. 79 .

p. 70. Li Razionali di Camera nonpollono efercitare altri offici: i Mastrodatti ed Attuari di Camera in ogni fine d'anno facciano inventario di tutti i processi e scritture : li Mattrodatti nel ricevere le fidejussioni osservino le Pancasi permessi , non sieno esenti dalla giuridizione del Re, ne firmino, per i loro principali , d. n. 6 173 ad 176. p. 80 . Li Prefidenti di Cappa corta non votano nelle cause di gius, n. 77 p. 832 Tutte le Banche del Tribunale della Camera fi riducano al numero di quaran ta,nelle prime quattro delle quali debbono flare i quattro Madrodatti: gli Attuari. onorari efercitino col liceat del Luogotaneute : futi' i negozi fi ripartificano tra. tutti gli Attuari con proporzione e giu-. flizia, dividendo anche tra effi tutte le, Università del Regno : n uno d' eili poffa spedire provisioni senz' aver procura della parte : in piede di qualunque decreto o ferittura che firmano , notinoin abbaco e per ed. fo il diritto ch'esigono: morendo alcuao de Capi Attuari, ft paili uno degii Attuari onorari il più meritevole, prezedente elame : tutt' i negozi del R. Cedolario per via di risulte, o di denuncie debbonfi attitare da' foli quatto Attuari i più probi, nè gli altri fi poffuno tagesires mon fi riceva denuncia, fe non fortoscritta dal denunciante, ne fi, dia carfo , fe non presentate prima le seritture : l' Officiale del jus regestri debba notare in un registro i fommari delle provisioni che. si ipediscono da darglisi dagli Attuari ; le istanze Fiscali si portino a dirittura in casa de Presidenti Commessari : per le letture in cala del . Luogotenente fi ammertano i foli Capi Attuari delle Banche una settimana per uno , e non i fostituti : il numero de' Prorazionali. fià di trenta, e de' Razionali quindici, ognuno de' quali tenga due de' Prorazionali, i quali debbooo elegersi precedente efame; queili non poffono attitar caufe, ma folo ingerirfi nelle liquidazioni de' conti , e negli affart propri de' Razionali loro principali : la fomma rimessa all' arbitrio della R. Camera

per qualunque grave fatica che da cif fi faccia , non poffa eccedere docari quindici : in uno o due giorni della fertimana possino nella Terza Ruota in giro due Prefidenti togati, uno di Capa pa corta, ed uno de Fiscali de Conti. per disbrigare le cause di discuttioni det gli Stati , e revisione de Conti delle Univerfità , come d' incidenti , e di quelle caufe che non eccedono ducari trecento, n. 83 p. 106 . Si abolitice il Tribungle della Sopraintendenza . e fi eriee una feconda Ruota nel Tribunale della Camera , nella quale si trasfer:scono le cause che a quello apparienevano : fi stabilifice ugual numero di i'refidenti rogati con voto nella prima e feconda Ruota, e con uguali prerogative ed autorità e de' due Avvocati l'ia feali uno rimanga nella prima, e l'ale tro passi nella seconda : li due Fiscale de' Conti fieno comuni alle tre Ruote s in ciascheduna delle due Ruote vi fiene quattro Presidenti togati votanti, e'è Lungotenente fia Capo di tutte , e fi creica il numero fino a dieci , de' quali uno sia fisto nella terza Ruota, e l'altro al governo della Dogana : nella feconda Ruosa feguiteranno a farsi glie affitti de' corpi appartenenti all'abolira Sopraintendenza , precedenti li folità-bindi ed accenzioni di candele , e per efegairli, la medafima fi raduai nella Segreteria di Azienda col Presidente , o col Direttore e Configlieri delle Finanze ; praticandofi l' ideffo nel cast di vendita de' beni de' debitori de rami Doganali, e del Lotto : e non fi acquilta verun dri tto agli offerenti, fen-24 la Reale approvazione : dove la tranfazione abbia luogo, fi riferifca al Re per l'approvazione : piccoli, contrabandi s' intendano quando il valore non ecceda ducati fei , per li quali si dia conto fenza impedirli l'esecuzione : n. gt. a. 142 . Non affiftendo in Tribunale Ministri e i selariati , si fcemi loro fi falario per la mancanza , n. 92 p. 154. Il Portolano fede in Camera nel luogo de' Razionali , n. có . In Camera fi ol-Servi il secreto, n. 100 p. 153 . Li Ministri di R. Camera, loso figli p M m ż

a 200 has been air to be a wind or a second

moeli non pagono diritto del Suggello. n. 106 : ed immune è ancora la famiglia di Gennaro, n. 93. La R. Corte può prendere terreni per fortificazione de' Castelli, ancorche di Chiese, n.108. Un Presidente di Camera acceda una volta la fettimana alla R. Dogana, n.100. Li Portieri della R. Camera devono sustodire le scritture rimaite in Ruota : non possono far entrare alcuno in quella ; e fono immuni dalla bonatenenza . m. 111 . In Camera fienvi due libri . uno de' Commeffari che fi spedilcono, e l'altro de' negozi : il Mailrodatti riferifca le fideinificai che prende ; e I fimile i Portolani: al Fricale fi dia mezz' era il giorno per ciò che gli occorra, n. 113 p. 154 . Col Luogotenente , fi-nito il Tribunale , sen calino li Presidenti, n. 114. Li Scrivani di Camera fi ricevono con licenza de' Ministri : fcrivan effi il sommario delle provisioni. e farle firmare dal Prefidente della Provincia: n. 116 . In Camera affirtino i Prefidenti tre ore la mattina, e'l giorno dian udienza in cafa , n. 117 . Li Presidenti son franchi di collette e bonatenenze, anche per le dori delle loro anogli e nuore, n. 118. Il Commessario che fi domanda per la revisione de' conti, si paghi dagli Amministratori se fi troveranno debitori , ie nò , da quei che l'han domandato. Il Sacerdote può effere Presidente di Camera, n. 120. Si distribuiscano le giornate per le cause del Fisco, delle parri , e de' conri , n. 122 p. 155 . Gli Attuari dieno ogni Sabato al Procurator Fiscale nota degli atti fatri col R. Fisco , w. 124 . Qual fia il dovere de' Razionali di Camera . m. 125 . Il Procurator Fifcale non interviene quando fi votano le caufe , n. 126 p. 156. Il Deputato fopra la liquidazione della numerazione fede nella Ruota, n. 127. Li Presidenti di Cappa corta non hanno voto in jure , n. 129. Si stabilifce il falario a' Razionali e al Doganiere di Puglia , n. 130 . Nelle consulte si fanno al Re si spieghi se di comune confenio; o della maggior parte de' voti; si leggano in Ruota; e non s confegnino alle parti, n. 134. L'Archivario di Camera dee confervare tutt'i conti, n. 135 . Le significatorie dovute

alla R. Corte si esigano colla riferva delle ragioni per l'intereffe, n, 140 p. 157. Quando il dritto del jus Tapeti appartiene al G. Camerario, e quando alia R. Corte , n. 142 . Il Segretario della Camera fede in Ruota, n. 143. Il medetimo conferva il registro delle consulte, n. 144 . Il Consigliere che va in Camera per sue cause parricolari, se-de dopo li Presidenti, n. 145 . Il Fiscale di Camera può per giulti motivi carcerare gli Atruary, n. 146. Le commesse delle cause satte dal Lungorenente si notino nel libro pel Matrodatti , ne 148. Il libro de' prozenti del Portolano de Bari fi rimetta in Camera ogni anno colla lifta de' residui, n. 149. Il Prefriente fospeio tira interinamente il salario , ma non i diritti delle propine. che chiamansi Vitelle, n. 152 p. 158 . Qualunque Maftrodatti può ricevere pletegerie, ma dee riferirle in Camera e al Fiscale, n. 152. Le pleggerie del Baliato si tassano per valore de'frutti di un anno, n. 154 . Non si spediscano provisioni offervatoriali, se non si prefentino le prime spedite, n. 155. Nelle ortatorie che spedisce la Camera al S. R. C. si dica Places dicto S. R. C. n. 156. Il Fijcale di Camera può intervenire pelle cause, ove il fratello sia Avvocato della parte, n.157. Per le nullira che si propongono in Camera, il foeenmbente paga la steffe pena, che si paga nel S.C., v.158. Le pullita si ricevono nel fettimo giorno quando il fetto è feriato , n. 150 . Talla de'diritti per li Razionali, Segretario, ed Attitanti per le accensioni di candele, n. 161 . Il lale e zucchero si da alli Presidenti, Razionali, Segretario e Scrivani, che han fervito per un biennio, a. 161 p. 159. Gli Archivi delle Provincie trasmettino il libro originale all' Archivio di Napoli con tenersene copia, n. 168. La parità de' voti in Camera flas pro reo , n. 169. Le scritture di Camera s'intimino per li Portieri della medesima, n. 173 p. 160. Gli affegnamenti fopra di una Terra distrutta si facciano sopra d' un'altra, n. 174. Vendendosi una Terra demaniale, si numerano anche li fuochi de' poveri pet ragion della giuridizione ; e di quei che possedono meno

277

dell' oncia, il compratore paghi la terza parte del prezzo del fuoco che poffiede più dell'oncia, n. 176. Fra li Razionali , Segretario , e Procurator Fi-fcale di Camera fi alterni la precedenza , m. 178 . Il denaro impolto per le Torri serve per uso della medesima, n. 180 . Si descrivono le franchigie , immunità, ed emolumenti godono li Prefidenti di Camera , n. 181 . Si da la norma di foedirii la fienificatoria contro li Percettori delle Provincie , n. 182 p. 161. L'unione degli atti in Camera da chi si decide, n. 183. Il denaro Regio non li fpenda fenza speciale licenza del Re : quello degli Affegnatari non fi spenda per altra causa, nemmeno li tercetti : le pene fuori di tercetto iono del Fiico, n. 185 . Si dà la norma al Cedolario e al Contervatore de' Quinternioni intorno al regittro de' faccettori a' Feudi per morte del Feudatario, rifutazione ed alienazione per vendita , permutazione , e donazione ; diligenze da pracicare, e tutt' altro che incumbe al lor officio, n. 186. Le denuncie della . morte del Feudatario fi moftri , dono. la prefentata, dal Mastrodatti al Fiscale e al Cedolario, n. 188 p. 162. Quando alli Prefidenti si debba doppio ialavio, n. 189. Li Ministri della Camera endono l'elenzione di neni altro foro in tutte le loro caule, ap. 1 n. 1 p. 171 . La commelfa del Cedolario, e tutte le altre tra Razionali, si mutino ogni anno ; e li negozi del Cedolario le quali s'incaminano per via di rifulte o denuncie si attitino da quattro degli Attuari li più probi ed intesi , da dellinarsi dal Luogotenente , dal Presidente Decano , e da!l'Avvocato Filcale, n. 2. Il Presidente onorario della Camera anche gode il suo soro camerale, n. 3 . Li Mimiltri della Camera della Sommaria anche nelle cause criminali attive è passiwe godono il foro camerale, n. 5. Andando Ministri aggiunti nella Camera della Sommaria, ledano a man sinistra, n. 6 . Li Presidenti fopranumerari di Cappa e Spada della Gamera non polsono pretendere diritti di Cristalli, e Vitelle . n. 7 . Anche le famiglie de' Presidenti di Camera godono il foro camerale, n. 8 p. 172 . La Camera della

Sommaria dovendo lare relazione o confulta al Re, debba dirigerla tempre per la Segreteria di Azienda, n. 9. Il Re crea un altro Fiscale di Cappa e Spada ne' Tribunali della Sommaria, n. 10. Un Consigliere della Giunta di Sicilia essendo farto Presidente della Sommaria, la fua precedenza debba regolarsi nello stesso modo, che si è praticaro nel S.C., n. 11. Il Presidente del Tribunale del Commercio andando per aggiunto nella Camera della Sommaria, feda alla siniitra del Luogorenente, n. 12. Un'Razionale della Camera intervenza nella Catta della Tesoreria generale per un meie, e vada in giro tra effi , n. 13 . Li Presidenti sopranumerari di Cappa corta e di efercizio, precedono agli onorary, n. 14 . Dovendosi tenere Tribunale in cafa del Luogotenente , e dandusi Consiglieri per aggiunti, questi intervenghino vestiti di campagna, n. 15. L'Uditore generale degli Eierchi preceda al Presidente di Cappacorta, n.16. L' unico Giudice competente nelle cause ove vi è interesse de' Ministri Ca-merali, è il Tribonale della Sommaria, n. 17 . Li Ministri della Camera non possono rinunciare al privilegio del foro camerale, n. 18. Li Presidenti, Razionali , o Attuari della Camera che negoziano, non godono il privilegio del foro. n. 19. Per la revisione de conti delle Università si tenga due giorni della terrimana pella feconda Ruora Carnera abbreviata di un Presidente, togato di un altro di Cappacorta, del Fiscale de'conti, e di un Razionale, ap. 2 n.
1 p. 172. Nel Lunedi e Venerdi si
trattino nel Tribunale le cause Fiscali, n. 2. Li Fiscali del Real Patrimonio debbon tenere un libro, nel quale si notino tutte le cause fiscali , n. 3. In tutte le decretazioni delle quistioni de' Tribunali intervenga nella Real Camera di S. Chiara uno degli Avvocati Fiscali del Real Patrimonio, ». 4. Conoscendosi di poter succedere parità tra' Presidenti, possono vosare gli Avvocati Fiscali togati, purchè non sia causa Fiscale, #.5. Volendo gli Avvocati Fiscali che le loro istanze s' in-, seriscano nelle consulte che la Camera fa al Re , debbonsi inferire , n. 6 p. 173. Le caule de debitori della R. Cor-

te iono d'impezione della Camera .n. 7 . Ne giorni di Tribunale un Presidente togato accuditca fempre nella Ruoga della Camera, n. 8. Mefe per mefe s'informi il Re del degaro che proviene dal tuo Patrimonio: ap. 3,41, 1 p. 173. Dovendo la Camera spedire provisioni per franchigie della R. Dogant y o per altro, debba dirigerle fempre al Sopraintendente generale della medesima-, anche per quel che riguarda aili Doganie. ri'ed agli Officiali delle Dogane del Regno, n. 5. Le mogli de' Ministri Camerali godono del foro camerale al pari de'loro mariti, ap. 5 n. 1 p. 174. In tempo che si trattano le cause in Ruora, li Ministri tutti stieno applicari a fentire le parti , n. 4 . Nelle caute de Ministri Camerali della Sommaria: introdotte prima di ellere in tale Miniftro, procedono li-Tribunali ove si trovavano prima introdotte, \*. 6. In tutti gli affirti Fiscali intervenga il Tesoriere : si presentino le offerte chiuse, siaccetti la migliore, e fu questa si accendi la candela: 1. 4 t. 3 h. 7 p. 176. L'affitto delle rendite Fiscali si faccia a persone idonze: 1.4 1. 5 n. 9 p. 196. Li beni demaniali non si poffono locare più di un quinquennio , purchè non steno terrenì paludosi per ridutsi a cultera , e tutto si faccia sub balta : non st poffono cottringere li fuddiri a comprate le robe Camerali, ma si preferifcano queste nella vendira per breve tempo, n. to. Tutte le speie hecessarie si fanno ne' fondi fifcali, si paghino dal R. Erario; siccome per li fervizi. prellati ulla R. Corte con nomini , e vitture ; n. 12 p. 197 . E si ftabilifce il prezzo; n. 13. Gli Offici che si vendon't fub hafta si liberino al più offerente : in rutti gli affitti Cametali si richiede la fuba la : e per le mancanze de' Softiruri fon tenuti gli Officiali che li deflinano, n. 20 p. 199.

Tribunale della Regia Dogna di Foggia: P. amminifrazione di quella Oogana fi Aduce in forma di volontaria e libera prolefazione: 1. q. 1. 2 n. 74 p. 58. I-frizzioni pel regolamento della Regia Dognar delle pecore di Puglia , n. 79. p. 92 ei locati debbano podere per vendipuratione liberarmetto- dei dengani, se

tratturi 6 1 p. 93 : si reintegri la R. Corte de' territori e ripoli occupati 6 2, : 1 locati fono immuni da pagamenti di paffi , scafe e ponti § 3 e 30 e 31 p. 99: i contravventori ce' sudetti capi son puniti colla pena di ducati mille . § 4 p. 04 : mella custodia de' patfi si deltinano i Cavallari ordinari, e non efigano più di due carlini per motra , che dee effere di trecento § 5 : i Cavallari non poffono fervire per fostituti 6 6: la locazione generale fi faccia ne' tempi flabiliti , e la professazione fia volontaria § 7: il Caccito fi da guando la locazione non fia fufficiente 6 8 : i Locati pollono dell'inare guardiani per cullodia dell' erbaggio acciò non venga feominifio; e delle (commeili mi fe ne prenda informazione, e si esigano le pene \ 9 e 10 ? delle polizze di rittori che si vendono, si faccia introito per lo Governatore della Dogana in cassa, in discarico del debito de' Locati & 11 p. 95 : fi offervi la R. Pandetta 6 12 : fi permette ad alcuni Locati trasportare le pecore lanate alle \*loro patrie per tofarle 6 13: le lane che fi infondaçano debbano effere ben lavate 6 14 2 non fi permette comprar lana: in fiera per rivenderla nella medelima 6 15 p. 96 : fi vicia il paffaggio delle pecore dagli Abruzzi nello Stato Ecclesiaftico, e da quelto in quelle Provincie di pecore carfagne, moice, e ghezze § 16: non si spedifcano commettioni generali di lana 6 17: i Locati che non professeranno, pagheranno in pena 132 ducati per ogni migliajo di pecore, quando però il Tavoliere della Puglia nonfosse pleno; e fino a che la R. Cortel non ha venduti i fuoi erbaggi , nium particolare o Università polla vendere è fuoi 6 18 : un Officiale di residenza sia' in quella Terra dove fono doganali , enon in aftre & 19 p. 97 : le commefficni di residenza si dieno gratis, e a perfone benemerite § 20 : quette fono in obbligo di mandare le informazioni ab Governatore della Dogana ogni mele 6 21 : nelle caufe civili di poco momene to, e tra fudditi di Dogana, e cofe da quella dipendenti poffon procedere § 22 nelia Provincia di Basilicata si elegga: un Luogotenente § 23 e 24: le note do-Der a Buttariar bullulle of the or the gold

gli affitti delle Terre falde si mandino ogni anno in Camera, e si spieghino le circollanze § 25 e 26 p. 98 gli affitta-tori di quelle devon eller veri , e non fitrizi , altrimenti non godano del foro, e i memoriali si pretentino al Governatore, il quale dee terivervi il Recipiatur, e poi notarsi § 27 : le condannazioni de' ditordini si registrino per li Credenzieri e Secretario 6 28 : si proibilca la commefficne generale del fucco: § 31 p. 99: si mandino i Compal'atori quando non coffa farsi canno a teminati § 32 e 33 : non si papano giornate a' Ministri te non che da quelli che si trovano in difordine 6 34 e 35 : esigendosi in grano dalle terre talce , l'ai-monto va a beneficio della R. Corte 9 36 e 37 p. 100 : i Doganieri godono la prerogativa del Foro \$ 38: l'Uditore di R. Degana nen peffa decretate fuor del Tribunale § 40 : come si esigono le pene contimaciali 6 42 : si probifecro le commeffioni generali contro el'incuisiti § 43 p. 101: le commefficni di negozi oretenus si proibitecno § 44 : la giornara de' Commellar, non sia più di carlini dodici 6 45 : si vieta di porsi nelle commeffe il darsi stanza, firame, letto, gente, ed altro 6 46: il Governatore della R. Dogana debba di tutto cerziorare il Tribupale della Camera : come anche è di appellatione 6 48 p. 202. Istruzioni per l'efficio dell' Archivario della R. Degana di Puglia, n. 81 p. 163. Quelli che per ceffiene avelero acquiffato il diritto di locazione , non postono avvalersi del privilegio de locati, se non costi nel principio di ciascun anno aver preso il sale , le terre , e'l patcolo, e registrara la solenne cossione ne' libri di Dogana, e costi per pubblico illrumento, n. 84 p. 110. Per la mortalità delle recore nell'anno 1745 si ammettono nuovi Locati nel R. Tavoliero : si forma la nuova numerazione delle pecore reali fific, tenza deferiversi li nomi de'locati fenva pecore, falve le ragioni nel calo le rimettessero in piedi n. 85 § 1 e 2 p. 111 : un locato non si ammette in più locazioni; e se per eredità o contratto acquittaffe pecore in altre locazioni , non possa unirle in una

3 p. 112: è in arbitrio c'el R. isco l'ammettere locati nuovi, fenz' obbligo di sentire i Deputati o Iccati antichi : § 4 p. 114: la Professazione sia assolutamente libera e voiontaria, e si preferive la norma di farsi in alia 6 51le licenze di tecmmeffoni quere poffon darsi; e si danno varie Istruzioni a Govertarori Ecgapali & 6 p. 115 : tempo del kipari mento generale § 7 p. 116: i Connetari de' Repartinenti si deftinano del Covernaicie § 8 p. 117: varie ordinazioni interno al pagerconto e diritti f Ic e 11 p. 118 : l'erbe effive delle mentagne, e quelle della Corre nen si pol'eno da' lecati rivendere , nè cedere, le non al medesimo prezzo, fenza inditir'a § 12 e 13 p. 119: l'elezione de' Compaffatori si leccia precedente nota de' totgetti § 14 p. 120 : si proitite le unioni delle merranelle, e roi venderle § 15 e 16 : a' 29 Senembre escapo dalla Fuglia tutti gli animali incomiti 6 17 e 18 p. 21 : le mallarie di campo chiamate di Portata non refeno corcedersi a riroto al più di tre anni 6 19 : si confermano i privilegi , franchigie , ed immunità a' lecati 6 20 p. 122 : si difrongono gli ordini deportuni per la sicurezza de'locati nel calare e falire colle loso maffarie, calle violenze, efforsieni, e lurti § 21 a 30: si viera il toglier lo stabio nelle Poste e Jacci § 31 p. 125; si confermano tutto le leggi deganali, § 33 : la Generalità de Locati nen elegano in Napoli più di due Avvocati, ed un Procuratore 6 34 p. 126 : Lettere Patenti del Re Alfonfo per l'erezione della Dogana delle pecore di Fuglia d. p. 126. Il Tribunale di Dogana procede privativamence in tutta la continenza della caula, quante volte i locati e sudditi di Dogana rifultino rei di delitto in unione di altri non fudditi, fenza darsi lucgo alla divisione della caula :. n. 86 p. 129 : L'efazioni erariali contro de'locati si facciamda' Baroni, e nascendovi controversia, procede l'Uffirlale doganale n. 87 p. 130: per i delitti commeffi possono le Corti locali arrestare i locati, e prendere la priiova generica, dove non vi sa Uffi-ziale doganale, e passare li rei cogli at-

ri al Tribunale di Foggia; ed essendovi Uffiziale, possono le Corti arrestare soltanto li sei § 2 : per i delitti commeisi da'locati prima della locazione, proceda la Corte locale, qualora fi trovafle spedita la citazione, benchè non nocificata; per li giudizi civili ordinari, se fi trovi impartito il termine nella causa; e per gli efecutivi, se il reo convenuto avelle prefentata ilfanza, e procura 6 ? p. 131: i Baglivi pellono ritenere un pegno per li danni dati da'locati , che fia di qualche attrezzo non necessario, ed in mancanza; un animale groffo o piccolo ; ed essendovi contesa ful danno e fir la pena, nel caso di dolo, procede l'Uffiziale doganale § 4. Il Tribunale di Foggia vien ridotto in Collegiato, il Prefidente abbia voto in tutte le caufe civili e criminali: si crea un altro Uditore : le inibitorie generali per tutto il Regno si spediscano metà per uno , e metà per l'altro Uditore : i gravami de' decreti degli Uditori si discutino nel Tribunale dove il Fiscale nelle cause civili ha voto : tra li foli due Uditori vi sia cassa comune degli accessi : da due decreti uniformi di questo Tribunale riguardanti le industrie de' locati , e de maffari, non si dà appellazione a quello della Sommaria : nelle altre caufe che non riguardano le loro industrie da dueati 50e in fopra, si da luogo all'appellazione: nelle cause eriminali abbia luogo l'appellazione qualora entri pena di corpo affittiva, e da foli decreti diffinitivi e goda tutte de prerogative accor-date a' Tribunali Collegiati, potendo procedere in tutte le cause di futti di firada pubblica, e simili delitti colla delegazione , che hanno le R. Udiense : n. 88 p. 131 . Si accorda al Ceto de locati l'affitto Seffennale degli erbaggi del Real Tavoliero coll' offervanza di tutt'i privilegi, e se ne assegna il motivo , di evitare la fcommeffione, e di supprimere la inutile custodia de' Cavallari; n. 89 p. 133 . Nelle caufe de' Locati tutt'i Tribunali debbono ubbidire alle ortatorie della Camera della Sommaria , e della R. Dogana di Foggia: n. 90 ep. 138. Il fimile per li fudditi e locati delle R. Doganelle

di Abruzzo, n. 4. Per ciò che tocca a' venditori di commestibili che prendono l'affifa dalla Città , e fian locati , debba procedere la Corre locale; e per gli altri venditori di roba a minuto. anche con l'affifa, per le pene pecuniarie sian soggetti alla Città : per ciò che tocca le loro persone, sian soggetti al Tribunale della Dogana , n. 5. Il Governatore della R. Dogana di Foggia procede in tutte le cause de' Cambi che si formano nella Puglia in prima istanza, anche contro i non fudditi . rifervandofi l'appellazione alla Delegazione de' Cambi, n. 6. Il Re non vuole la rifirizione della giuridizione del Fore Doganale per le informazioni che prendono altri Tribunali e Corti conaro de' locati, quantevolte debbano effer giudicati dal Foro, n. 7. Il Tribunale della Dogana nelle Ortatorie dee porte la clausola , purche non si trovi introdotta la censa prima della locazio-ne, n. 8 p. 239. Gli affittatori delle terre salde, e li locati fittizi ascritti nella transazione di Montepeloso debbano pagare ogni anno il diritto di carlini 24 antecipato nella confegna della patentiglia, n. 9. Il Foro doganale si gode da tutt'i congiunti de' locati, che vivono in una medefima cafa e tavola. e di quei che stanno addetti alli servizi personali tentro la stessa loro casa, non già li garzoni addetti alla induttria della campagna, n. 10 . Istruzioni per gli Uffiziali della R. Dogana di Foggia destinati in partibus, n. 11 . I locati cittadini napoletani fian foggetti al Tribunale della Camera : li locali fittizi ne'luohi Demaniali ed Allodiali non godono, e procedano contro di essi la Giudici ordinari, ne'luoghi Baronali proceda il Foro doganale, n. 12 13 17 e 22 p. 242 . Li Governatori generali delle Doganelle di Abruzzo metrano in caffa comune della R. Udienza li diritti di accessi che fanno come Governatori delle Doganelle, n. 14. Li Luo gotenenti delle Doganelle di Abruz-o nelle cause criminali prendano soltanto le informazioni, e le rimettano al Governatore generale, eccetto quello di-Teramo : effi Governatori dopo aver

mindicate le cause , rimetrano i processi al Tribunale della Camera per la rivisione, n. 15. Trasportandosi le lane de'locati da elli o da'primi compratori con bollette del Governatore della Dogana di Foggia nella Dogana di Napoli , s' intendano venute per transito , e volendole estrarre suori Regno paghino il diritto di gr. 33 ed un terzo per cantajo fenz' altro pagamento, e ricevano il Trae senza obbligo di pleggeria, n. 16. Il locato volendo variare il suo foro, incorra nella pena di du-eati 300, n. 18 p. 143. Gli affittatori delle serre reali, benchè di due versure, godono il foro doganale, n. 19. Quando non vi fia intereffe attivo o paffivo de'veri locati o fidati , i loro Giudici . non s' ingerifcano, n. 20 . Quando i Tribunali, o Corti locali fono inibiti da Tribunali e Giudici doganali , e vi s' incontri difficoltà, prima ubbidifcano, e poi riferifcano al Re. n. 21 . Il locato finizio che confentifica ad altro Tribunale, fi cassi dalla Locazione, n. 22 . Il Doganiere di Puglia non possa tener pecore; n. 130 p. 156, La Dogana di Puglia può prendere altri territori per erbaggi, pagandone il prezzo, qualora non fervano per i cittadini, n. 221 p. 166, I libri di detta De- Coloro che non hanno almeno venti pegana e dell' Alliflamento fi prefensino ogni anno in Cameta, n. 222. Le pecore di Dogana non possono sequestrarsia fe non in subsidium , n. 224. Il fementato ne' terreni di Dogana fi pascoli, n. 225 . L'Uditore del Tribunale di Foggia non esiga diritti per li decreti, n. 226. A' fidati di Puglia si deduce la fida degli animali dove si vive per apprezzo, e non per gabelia. m. 227. Il Caffiere della Dogana di Puglia ogni mele dee presentare il bilancio, e in Aprile e Maggio ogni quindici giorni , n. 228, . Gli Officiali di Dogana dieno cauzione di ben amministrare, n. 229 p. 167. Si decretono alcuni capi concernensi la R. Dogana delle pecore proposti da taluni Baroni , che fi offervi il foiito , le istruzioni, la riforma della R. Dogana, e li decreti della R. Camera, n. 230 . Gli occupatori de' terreni della R. Doa I Ind. Gen.

28L gana di Puglia paghano la pena di ducati fei alla R. Corte, e due a' Locati, e la perdita del sementato , n. 231 p. 169. Il Doganiere della R. Dogana seda in Camera, e giuri di tedelmente. esercisare l'officio , n. 232 . Li fidati di Dogana delinquenzi si rimettano ai, Baroni per li delitti commelli prima di esser fidati, n. 222. Le pecore non fidate, ne dipendenti dalle fidate non pagono la R. fida, v. 234. La fida di un anno non rinnovata, non fi paga, perchè non s' induce folito, n. 2;5 . Gli Officiali della R. Dogana delle pecore fon foggetti alla giuridizione del Barone, fe non vi lieno animali, nà negozi : elli fono iculati dall' attuale alloggio de' foldati se tono cittadini , ma contribuiscono in denaro : gli Scrivant doganieri non fono efenti da' pefi fifcali , n. 236 . La R. Dogana di Puglia ha la cognizione fopra i fuor fuddiri in grima illanza etime O paffive quoed emnes indices colla deroga alla l. unica C. Quando Imperator , n. 237 p. 170 . Quei che possedono sopra il numero di venti animali effettivi e reali godono il privilegio doganale, n. 238. Gli erbaggi di Puglia fi pagano a'Creditori per lo Donaniere, n. 239.

core fenza collettiva , non godono il aggiunte foro della Dogana di Poggia. Nup. 25 Sestembre 1688. Il Conte di S. Stefano. Alla Udienza dell' Aquila.

Li Soldati di Campagna della Compagnia della R. Dogana di Foggia , falariati Aggiunte dalla R. Corie, andando in accello ad illanza di parti , efigano le dicte alla ragione di carlini otto , se sieno a cavallo, e di carlini cinque se a piedi , con doversi però da tali diete dedurre il loro falario in beneficio della R. Corte, per quel tempo che terviranno all illanza di parti . Nap. decretato per la R. Camera a 30 Gingno 1714.

Per rapporto alle preminenze ed onorifi-Agginnte cenze de Ministri della R. Dogana di Foggia, in occasione del di loro intervento nelle Chiese, lo Strato si essenda da fotto tutte le sedie delli Ministri che concorrono in tali funzioni , ugual-a mente e fenza differenza alcuna , ficco-NB

le R. Udienze del Regno . La onorificenza maggiore del Presidente Governatore , come Capo del Tribunale , consista in tenere la sedia un poco più alta di quella degli altri, ed il cutpino con li fiotchi che non tengano gli altri Ministri . Nap. 25 Nov. 1734 . Giuf. Gioach, di Montealegre . Al Governatore e Tribunale della Dogana di Foggia .

Aggiuntelli Giudici di Vicaria andando per aggiunti in qualche causa nella Camera della Summa ia , fedano con fedie uguali agli altri Ministri al lato diritto dopo tutti li Prefidenti e Fiscali Togati , e di Cappa cor:a della medefima Summaria , ne possano pretendere di sedere dopo li Configlieri dell'inati anche per aggiunti, fi perchè precederebbero alli Ministri della Camera, come pershe goderebbero di que' medelimi onori prerogative , delle quali godono li Configlieri, e delle quali non possono godere li Giudici di Vicaria . Rispetto all' Avvocato Filca'e di Vicaria, che fi dia anche per aggiunto, quelli abbia da precedere alli Giudici nella fteffa Camera della Summaria, perchè interviene come Giudice, e rapporto ai Giudici che fono temporanei , effendo quegli Ministro perpesuo, e de corpore Saeri Confilii, per tali ragioni, non può perdere il carattere di antico Giudice , ne pregiudicara la fua antichità. Palaz zo 29 Nov. 1736 . Giuseppe Gioacch. di Montealegre . A D. Erasma Ullon e D. Giu/eppe Romano Giudici della G. C. della Vicaria.

Aggiun to Per lo Presidente Governatore, inteso il Fitco, è flato dectetato che li Luogotenenti, Officiali e Scrivani eftraordipari della R. Dogana in partibus, fotto pena di carcerazione e privazione dell' officio, e del quadruplo a beneficio del R. F., offervino la forma della feguente Taffa per l'elazione de' di loro diritti . Foggia 6 Settem. 1738 . De Stefano . Mafelli Serr.

Per qualfivoglia preientata di ferittura gr. cinque, ancorché fossero più scritture, che si presentaliero unico actu.

Per qualfivoglia decreto interlocutorio gr. einque .

me fi pratica per li Ministri di tutte Per qualsivoglia decreto definitivo carlini dieci . Per esecutori, cioè da ducati venticinque

> a baffo, un carlino. Da ducati venticinque in cinquanta er-

> quindici . Da ducati cinquanta in cento gr. venti-

> Da ducati cento in cinquecento carl.

Da ducati cinquecento in sopra carl, sette

e mezzo.

E ciò s'intende in tutte le cause civili . che da questa suderra R. Dogana si sono commesse, mentre si esigge per metà di ciò che da me fottofcritto fi eligge in questa Segreteria.

Per offervanza di provisioni del Tribunale della R. Camera, e di questo della R. Donana gr. cinque per lo decreto, ed altre cinque per la presentata.

Per licenza de' Macellari , dopo fatta la ricognizione , ritrovandoli che le pecore iono vecchie e non atte a vita, si debbano esigere per le dette licenze carl. cinque .

Per ordine con inferta forma di altri ordini e provisioni, un tarì.

Per etame di tellimoni civili gr. cinque a testimonio.

Per la requisitoria alle parti gr. cinque . Ed occorrendo che da qualcheduno si convenifiero più persone , facendosi un decreto, si deve esigere un folo diritto.

Li sopradetti diritti si devono esigere dalli Luogotenenti, Mailrodatti e Scrivani, fenza che ciascuno di essi posta pretendere diritto seperato . E questi si debbano dividere, cioè due terzi al Luogotenente, e Uffiziale, e uno al Mastrodatti, o sieno Scrivani.

E vacandosi giornate dalli medesimi debbano ricorrere a questo Tribunale a domandare la liquidazione che si dee

fare requificis parcibus.

E nelle cause criminali non gli spetta cola veruna , a riferba di quando con commella si por ano fuori della loro residenza . E tralmeffa l' informazione, e fatti contumaci li rei , debbano comparire gli Officiali a domandare la taffa che si dovrà fare requisite le parti » Francosco Mafelli Segretario.

Agginate La patente (pedita dal Luogotenente della Dogana non basta per godere il Foro doganale, ma debba (pedisti dal Tribunale della medesma . Nap 20 Dicem. 1738 . Bernardo Tanucio . Al Governa.

tere di Teramo.

Aggiunto In tutte le cause patrimoniali della Dogana di Foggia , siccome fono tutte quelle che riguardono il Tavoliere della Puglia, il Giudice privative quo ad alies lia il Tribunale di effa Dogana, con darfi folamente lacco all' appellazione nella Camera della Sommaria, benchè le parti sieno Cavalieri Napoletani abitanti nella Capitale di Napohi. Quando poi si tratti di cause non . patrimoniali della Dogana, ma di caufe tra privati, come Iono li Cavalieri o altri cittadini napoletani , e Locati , possa procedere in prima istanza la R. Camera della Summaria . Nap. 5. Mag-910 1751 . Il Marchefe Squillaci . Al Luopoteneute della Camera . E al Pre-

filense di Foggia.

Aggiuntel. abusivo numero de' Locati fittizi di Foggia, che essendo affaitatori di una vertura di Terra falda, non la coltivano, o che poffedendo nella Locazione di Monrepelolo venticinque pecore, pagano il diritto di venticinque carlini l'anno fenza che effettivamente tengano tali pecore, mosse il giustissimo animo dell' Auguito Genitore di S. M. a dichiarare il di 30 Dicembre 1758, fecondo l'antico vero fiftema del Regno, che contro di costoro abbiano da procedere tutti li R. Tribunali, e R. Governatori ordinari ; però per li medesimi Locati fittizi, che abbiano nelle Città, e Luoghi Baronali dovrà contimuare a procedere la Dogona di Foggia, come sempre si è praticato sino a nuova risoluzione. Questa sì precisa, e manifesta dichiarazione del fistema antico del Regno, e della mente Sovrana si è procurato sconvolgerla nella esecuzione da chi meno si dovca in detrimento dell'ordine pubblico di giuftizia come di recente è avvenuto nella caufa di D. Orazio Grimaldi della Terra Baronale di Candela, che dopo della causa trattata nella Vicaria Civile per la pertinenza, e possesso di alcuni beni

delle defunte Madre ed Ava Paterna, vivente il padre locato fittizio D. Luii 6 è impreta a fottenere l'avocazione di tale caula nella Dogana di Foggia per l'ufufrutto di tali beni quivi domandato dallo stesso D. Lnigi in figura di attore avocante contro al figlio rea convenuto. Il Re vede con rincrescimento che per mezzo di materialiffima interpretazione si è cercata di rendere eluforia la falutare determinazione de S. M. Catt. de' 30 Dicembre 1758 prefa appunto per ovviare agl'inconvenienti della moltiplicità de Locati fietizi, o sia de' Locati patentati, che non fono Locati, con inprendersi che quando costoro siano cittadini , o abitanti di Luoghi Baronali indi:tintamente abbiano a godere il Foro Doganale anche fe procedeile contro li medelimi qualunque Magittrato, Tribunale o Corte Regia, qualiche il privilegio accordato unicamente per poter declinare la giuridizione Baronale fosse attenta la sola circottanza del luogo abdicativo di qualunque Regia giuridizione. Comanda quindi S. M., che tolto qualunque abufo , che per casi particolari siasi introdotto contro lo fpirito , e la mente della enunciata Sovrana Rifoluzione de' 20 Dicembre 1758, non possono i Locari fittizi, fiano naturali, o abiranti di Luoghi Baronali valersi del Privilegio della finta Locazione per declinare il Foro, e la giuridizione di qualunque Magistrato, o Corte Regia, ma unicamente per poter declinare la giuridizione Baronale. Di Real ordine comunico tale dererminazione alla Real Camera per disporne la pubblicazione, &c. Nap. 20 Aposto 1706 . Saverio Simonetti . Al Segretario della Real Camera.

Tribunale del Supremo Magifitato del Commercio il eriego, el nicipati è prespognive è eguale a tutti gli altri Supremi Tribunali i a fun giundizione fi elende in tutto ciò che riguarda il Commercio è Giudice in grado di richiamo dalle fentenze del Confolato di Mare el di Terra, de Giudici Delgati delle Nazioni finaniere, del grande Ammiragio, de Confolati di tutte le Arti, de Portolani, a de Cambi: e interdice a Na. N. 2. 2 qua-

qualungte altro Magiffrato anche Supremo d'ingerirli in sali cognizioni di caufe di Commercio: l'autorità e dignità di questo Magistrato si sublima a quella deeli altri Supremi Magistrati, il cui Supremo Capo è decorato del titolo di Gran Prefetto del Commercio, e viene annoverato tra gli altri fette Offici del Regno, in guila che faccian il nu-mero di otto: oltre del Supremo Capo, vien composto quello Magistrato dal Pre-Adente , tre Ministri Cavalieri , tre Togati, e due Nazionali, un Referendario, ed il Segretario : i tre Cavalieri e i due Negozianti non han voto in materia di giultizia: la precedenza nel federe farà secondo l'anzianità nel Miniftero de' Cavalieri e Togati : ft de:tina luogo del Tribunale un appartamento mel Castello di Capuana, dove si giungeranno due volte la fettimana, ed una volta ceni quindici giorni nella Real Segreteria di Stato con intervento del Segretario di quetta, e di quella del Real Patrimonio : s'ordina di formarfi la tariffa de' diritti ed un Piano di regolamento, di Confoli e Confolari : in effo Tribonale fi efaminino tutt'i proeetti riguardanti il Commercio, le manifacture delle arti, estrazioni e navigazioni d'esse : dal medesimo si fissino le tariffe delle Dogane per le merci, spedizioni e bastimenti : tutti gli Officiali Subalterni de' Tribunali debbano obbedire, ed eseguire eli ordini di derro Magiftrato : 1. 8 t. 1 n. 1 p. 5 . Piano delle facoltà, giuridizioni e regole di governo, tolle quali dovranno regolar il Supremo Magiltrato di Commercio, li Consolati, Giudici e Corti al medeamo fortopolti ; e fra le cause ad essi spertanti si annoverano quelle per contratti di oli, e di ogni forta di merci e virtuaglie con motivo di mercatanzia; per cambi s prezzi , e voci , per mala qualità di generi e loro prezzi: per focietà e compagnie , di fallimenti , afficurazioni, noli, prede, e naufragi, getti, e fimili, delle manifatture , tinte , , dazi , e tariffe , e loro abufi ; e de' palfi: eve sievi interesse del Fisco si rimertano alla Camera, n. 2 p. 12 . Si destina il Callello Capuano per luogo da reg-

gersi il Tribonale di Commercio: si aslegnano tre giorni giuridict e fellivi in ciascheduna settimana, dove per la spedizione degli affari di giultizia, e'l ter-20 per promuovere il Commercio : fi concede al Presidente del Magistrato autorità di poterio radunare ilraordinariamente oltra i tre giorni, se occorra: il Tribunale si tenga tre ore prima di mezzo dì : si stabilisce un fondo per talario a' Ministri ed altri Officiali del Tribunale , con alcune limitazioni , n. 3 p. 25 . Norma alle parti per affiltere nelle decisioni delle cause , n. 4 p. 28. I Confolati stabiliti in alcune Città conoscono tolamente le cause di mercatura e commercio elleriore, cioè tra elleri, o tra cittadini ed elleri, e l'appello si da al Magistrato del Commercio, il quale sia ancor competente in simili caule di commercio elleriore , o che vi abbia intereffe un eitero, n. 5. Per le lettere di cambio straniere, la cognizione sia del Magistrato di Commercio : per quelle del Regno sia del Delegato de' Cambi, n. 6 p. 29 . In materia di contratti tra Nazionali ed Eileri proceda il Magistrato del Commercio , n. 7 p. 30 . Se il Negoziante foreiliere abbia fatto lungo demicilio nel Regno, proceda anche il Magistrato del Commercio ne' negoziati, o che sia il forefliere reo o attore, n. 8. Paffando contratto di negozio tra Università e forestieri , proceda il Magillrato di Commercio, n. q. Ne' contratti flipulati di locazione d'opera tra Negozianti foreftieri , o di caufa procedente da lettera di cambio di Piazze foreiliere, proceda l' istesso Magistrato, v. 10. Trattandooi di creditore di cambiale di Piazza eftera nel Regno, e che il Nazionale sia giratario del forestiere , procede il medes mo Magistrato, n. 11. Spetia al Magifirato del Commercio piocedere nelle cause criminali tra forollieri, o tra negozianti e foreitieri quando si tratti di frode, truffa, decozione, ufure, e simili , nascente da commercio , an he contra i complici , in elligen i e la nori , n. 12 . Ancorche si tratta le per celsione di beni, dilazione qua pennale, fallimenti e simili, n. 13 . I privilegi

doganzii di Foggia, di delegazione della Real Cafa , dell' Arte della Seta , Prefettura dell' Antiona , o Sopraintendenza particolare, cedono al Magistrato del Commercio, trattandosi di materia di Commercio , effendovi forestiere attore o reo, n. 14 . Anche i Delegati delle Nazioni eilere cedono al detto Magistrato in materia di negoziazione tra elleri e nazionali , e trattandosi di matuo procedano i Delegati , e'l Magistrato di Commercio in grado di gravame, n. 15. Tariffa de diritti da introitarsi per lo Percettore per effere tueti i Subalterni falariati, n. 16. Si aboliscono i due offici di Affistenti di caricamenti e di Guardiani di Porti e Marine del Regno, come gravosi al Commerciò : come anche i Portolanoti e Credenzieri in Manfredonia, ed in qualunque altro luogo , lasciandosi uno de primi , e due de' secondi uno di Mare e l'altro di Terra : gli officiali di Portolano e di Credenziere , e Maltrodatti chiamati all' incontro , fono incompatibili in una medesima periona , o tra congiunti fino al terzo grado di confanguinità o affinità , poiche uno è come fiscale dell'altro: si stabiliscono Tariffe uniformi de esigersi in tutt'i Porti , Marine e Dogane indifferentemente da turti , forto graviffine pene , e si scolpiscano ne' marmi : se gli Officiali mancano nell'affilenza, e dilatano il loro intervento, previo proteŝto e deposito de' diritti del Magistrato, si tupplifca dagli Amministratori di quelle Università, e Governatore locale, o dal Confolato all' immissione o estrazione delle merci, e gli Officiali faranno puniti a proporzione della mancanza , m. 17 p 34. Vari flabilimenti intorno alle offervazioni, e Real Compagnia delle afficurazioni marittime , che confermano altre precedenti prammatiche: fopra il patrimonio del Negoziante fallito il poziore fu le merci noleggiate ed afficurate è il noleggiatore, per la Compagnia dell'affichrazione, m. 18 p. 46. Si conferma la Grazia del 1746 intorno alla giuridizione del Magnifrato del

Commercio, ove si restringe, cioè nel-

le liti tra foresheri, o trasqueiti e cit-

tadini come anche delle lettere di cambio di piazze esteri, e che proceda pure in quelle cause , nelle quali procedevano i Delegati delle Nazioni, n. 19 p. 49 . Volendosi declinare il Foro del Magiltraro del Commercio , Ammiragliato e Contolato, debba depositare ducari 24; e la Camera di S. Chiara non decreti l' insimetur parti, se non le costi il deposito farro, n. 20 p. 50. Non si ammetta dispenta a tal deposito , m 2t . Nelle cause de' debitori etteri decotti proceda il Magistrato del Commercio , n. 22 p. 51 . Li decreti del fuderto Magistrato si eleguano ne'Stati Allodiali fenza braccio del Ministro. quando non vi sia intereffe del Fisco, 7. 27 . Quando un Ministro ordinario del Tribunale del Commercio, Ammiragliato e Confolato, e della Udienza di Guerra e Casa Reale, venga nominato ad altra carica maggiore, s' intenda immediatamente elentato dalla primiera carica, n. 24 . I Ministri del tudetto Magistrato, nelle funzioni pubbliche prenda luogo dopo il Tribunaie della Camera, n. 25 . L'istesso Magi-Arato proceda nelle caufe tra lefteri e cittadini , ancorch? vi abbia intereffe il Filco Allodraie, n. 26. La declinatoria del Foro si eitenda per tutti gli alità Tribunali della Gapitale , m 27 p. 52-Il deposito per la declinatoria si continui a fare presso del Mattrodatti del Commercio e dell' Ammiragliaro , n. " 28 . L'exequature alle Patenti de' Vicecon oli elleri si da dal Magistrato del Commercio, n. 29 . Le Arti della Seta e della Felba si commettono alla cur ra del fuderto Magistrato, n. 30 p. 53. Il medesimo intervenga nella elezione de Contoli : il Confultore del Confolato riferifca a quello il gravame: e tutti gli affari di dette Arti dipendino dalla giuridizione di esso Magistrato, 2,3 1. Avverso Il privilegi Militari, e le prerogative delle Arti di Mare e del Commercio, non vagliano quei de Siti Reali, e Stati Allodiali; n. 33. Nella elezione de Contoli dell'Arte della Sera intervenga il Presidente del Magistrato. col Segretario ed un Consigliere, e che nelle cause non vi sia commeus generale.

rale , n. 34 p. 54 . Commettendosi affari attinenti alle Aziende Allodiali e Gefultica .. dall' Intendente al Tribunale del Commercio, si dia efecuzione, n. 35 . Dal Tribunale della Fortificazione si appella al Tribunale del Commercio, n. 37 . Per pronto corfo il Recipietur alle scritture estere s' interponga dal Tribunale del Commercio, n. 28 . Il Regio assenso che s'impetra per affari che riguardano il Commercio, o dispensa di legge, si spedisca dal medesimo Tribunale di Commercio, n.39. La cognizione delle cause dell' Arie della Lana appartiene allo stesso Magi-Arato di Commercio, n. 40 p. 55. Similmente dell' Arte della Seta, quando sieno tra cittadini edefteri, n. 41 . Nel trattarsi nella Real Camera quittione di Tribunali, intervenga uno de' Consi-glieri, o il Segretario del Commercio, n. 42. Al detto Segretario, che si ri-puta come Fiscale del Magistrato, la Real Camera lo tratti come tale, m 43 p. 56 .: Due fentense uniformi del Magistrato del Commercio costituiscono il giudicato : ed incontrandosi due giudicature uniformi, una di prima istan-za, e l'altra del Tribunale di appellazione, non si ammetta altro rimedio, m. 44. Nelle cause criminali che forgono da commercio tra paefano e pellegrino, procede il Magittrato di Commercio: 1. 12 t. 8 n. 21 p. 48.

Tribunale o sia Udienza Generale di Guerra e Cafa Reale si erige, con abolirsi le cariche di Uditor generale degli Efer-citi , de' Castelli di Napoli , e di Alcaide, concedendosi a questo nuovo Tribunale tutte le giuridizioni , diritti e preeminenze , che teneano le abolice: Si creano i Giudici competenti, Subalterni ed Efecutori : le appellazioni da' Tribunali Militari provinciali , Uditori de' Castelli , Assessori di Piazze , e da' Presidi di Toscana si portino a detto nuovo Tribunale: egli rivede i Consieli di Guerra : il suo Presidente ha voto, e deftina i Commessarj: il Vice-Presidente non può effere Commeffario: egli è inappellabile , eccetto in certi easi si ammette la revisione alla Giunta di Guerra , e alla Real Camera di

S. Chiara : le sentenze di morte non si eseguano senza riferirle prima al Re : si tenga due volte la settimana nel Ca-Rello nuovo: li decreti si dettino in lingua Italiana : si aifegna a ciafcheduno il foldo: Tutt' i Tribunali obbediscano alle ortatorie di que lo : e si stabilifce la Tariffa de' diritti : 1. 7 t. 10 m. r p. 334 . Dalla ripartizione de Quartieri delia Città si îmembrano i sin del Real Palazzo e del Caftello nuovo , e si aggregano al Tribunale di Guerra e Caia Reale : si circotcrivono i limiti della giuridizione; e si dà la norma circa le facoltà per regolare la polizia, e per la punizione de delitti, n. 2 p. 344. Dalle Corti de' Siti Reali si ammette il gravame a queito Tribunale fottituito all' abolita Giunta Allodiale, n. 3 p. 351. I Privilegi Allodiali non deb-bon-valere a fronte del Foro Militare, ne de Fori del Tribunale dell' Ammiragliato e Confolato, e del Tribunale del Commercio, n. 4 p. 352.

Tribunale Millo . Si erige il Tribunale Milto di cinque Soggetti , da cambiarsi agni tre anni, cioè due Ecclesiallici deputandi da Sua Santità , e due Laici , o Ecclesialtici da deputarsi da Sua Macftà , e'l quinto , che dovrà effere fempre Ecclesialtico con qualità di Presidente , S. M. nominerà tre Soggetti , e S. S. ne sceglierà uno : ha i suoi Subalterni : si tiene una volta la fettimana : il Presidente non può rifolvere da fe folo, le commissioni si distribuiscono in pieno Tribunale : la fua incumbenza è di decidere le controversie intorno all' Immunità locale , e ad alcune delle caufe spettanti a' Cursori de' Vescovi ; dichiarare super qualitate all'assinii ; di soprantendere all'amministrazione de'Luoghi pii laicali ; riconoscere su la quantità di franchigia ; e vigilare all'adempimento de' legati pii laicali: il Vescovo che non avrà dichiarato dentro un mele dalla prefentazione del processo , intorno alla qualita del delitto, se il rifugiato goda o no l'arilo, il giudizio si devolve a questo Tribunale, cui dalle parti si riclama : ed è Tribunale in-

appellabile: l. 1 t. 22 p. 225. Tribunale del Cant' Officio si vigili fu d'efDEL CODICE DELLE LEGGI.

fo, e fu la lua materia, perciò non si dia exequatur a' Brevi , o Bolle di Roma ienza effere eiaminati : 1. 1 r. 24 n. 1 p. 272 . Si supprime il Tribunale del S. Ufficio nel Regno, e si danno li regolamenti nel procedere in materiedi Fede ( cioè che si proceda secondo l'ordine giudiziario , e regolare gluta la polizia del Regno ), ivi w. 2 p 273. S'incarica la vigilanza ed offervanza; e che li Prelati non possono siampas editti fenza precedente elame della Real Camera, n. 3 p. 276. Il procedimento in caula di Fede non sia diverso da quello si pratica in tutte le cause ordinarie, così nella compilazione degli atti giudiziari, come nell'uio de'rimedi legali, e rispetto a' Giudici ordinari Superiori Ecclesiastici , ap. 1 n. 1. p.277. Non si proceda mai per via straordinaria di S. Ufficio ; poiche al Fisco non si può concedere post didicita restissicara l'efame de'testimon, a ripulfa contre le pruove fatte a difesa del reo, ne questo esentarsi per cause di Fede dalla giuridizione del Metropolitano, nè dimezzarsi il costituto del medesimo , nè al di lui Avvocato concedersi dimezzata la copia del processo, n. 2. Non si dia giuramento alli rei sopra li Santi Evangeli , ne femplicemente de veritate disenda , e nemmeno de filentio fernando. nel fine del costituto, secondo la pretefa straordinaria proceffura del S. Uffizio.

7. 3 P. 278. Tribunali inferiori fono subordinati alli Superiori, e a questi ubbidire : 1. 3 1.8

ep. 18 n. 12 P 135

Tribunale della Fortificazione , avuta notizia dell' edifizio ruinolo, faccia fubito riconoscerlo, e darvi riparo : i padroni a obblighino di rifare dentro un anno gli edifizi ruinofi , e non potendo , fi vendano, o fi censuino : 1. 3 1. 10 n. 9 6 p. 149 . Da questo Tribunale fi appella al Tribunale di Commercio :

1. 8 r. 1. n. 37 p. 54 Tribonale Provinciale , V. Presidi e Udien-

ze delle Provincie. Tribunale di Campagna , V. Commeffario di Campagna .

riumo Tribunale di Teramo : Avendo proposta al Re la confulta di cotesia Rezi Camera ( de' 9 Gennero ), nella quale ha raffegnato di aver trovato ragionevolili motivi esposti dalla Città e Provincia di Teramo nel ricorfo umiliato al Real Trono , con cui chiesero di stabilirfi in quella Udienza il Prefide (col Tribunale Collegiato ) ugualmente ché a tutte le altre Provincie, e perciò proofe poterfi da S. M. accordare la chiesta grazia ; la M. S/ mi ha comandato rescriverle, che rimane informata, e trova uniforme alla fua Reale determinazione il parere di essa Real Camera. Palazzo 19 del 1788. Carlo Demarco.

Alla Camera di S. Chiara .

Trigesima non si eligga dagli Officiali, në sportole per la decisione delle caute : l. 11 1. 47 n. 1 p. 210 . 1 Regi Officiali fian contenti del lor falario, e non prendano altro forto qualfivoglia colore, ed amministrino la giurtizia senza dipendenza n. 3 p. 212. Anche da quei che spontaneamente l'offeriffero, n. 4 p. 213. Per le cause delegare possono i Ministri ricevere alcun premio, n. 5 -Li falari a' Ministri si affegnono su la Teloreria generale, dalla quale s'introitino i diritti del jus sementia, de' Crisialli, Vitelle, e metà delle Declerato-Ministri Provinciali, n. 8 e 9 p. 214. Il Re Carlo Borbohe nel paffare al dominio de' Regni di Spagna fa nuovo stabilimento de'soldi per li Ministri del Regno, d. p. 9. Si paga il diritto alla Percettoria della Camera di S. Chiara a proporzione dell' aumento del foldo , n. 10 p. 215. Si tolgono tutte le Trigelime, n. 11 p. 216. Si tolgono ancora li pagamenti delle sportule a' Mimillri , n. 12 p. 217.

Trombetta della Gran Corte efine il diritto quando li beni fequestrati si vendono: l. 3 s. 12 n. 79 urresti p. 254 . Trombetti delle Regie Udienze devon mu-

tare ogni quattro anni; l. 3 s. 22 ap.

3 n. 7 p. 342 .

Truglio, e Concordie non fi permettono, le non con memoriali firmati da'rei, e col confenio in ifcritto dell' Avvocato de Poveri: 1. 12 1. 90 n. 1 p. 312. Le R. Udienze nel mandare alla G. C. li rei trogliani , e concordati , con effi

debban mandare la copia del Dispaccio, che contiene la facoltà di concordare il memoriale del concordato, il contentamento del fuo Avvocato, e'l proceffo, o il notamento, n. 2 p. 313. Le concordie debbon effer accettate dalli rei n. 2. Sul dubbio se la pena per lo sfratto dal Regno abbia luogo contra li rei condannati o concordati per canía di omicidio, quando non vi fia flata querela di parte, il Re risolve che si osfervino le leggi, n. 4. Non si ammet-tono al truglio le cause di delitti atrociffimi, che si spiegono, w. 5 p. 314. Turchi o Mori non Criftiani non abbino pratica con quelli fatti Cristiani : 1. 1 s. 2 n. 4 p. 3. I Turchi portino per fegno in telta il cerro, n. 5 p. 4.

Acanza delle Chiese si avvisi al Re da' Governatori locali per deitinarvi gli Economi: l. 1 t. 7 n. 4 p. 40 (la morte de' Vescovi si partecipi ancora dalle Regie Udienze, ove fon fie le Cattedrali, e dalle Corte locali per le altre refidenze, ap., 4 n. 5 p. 70 ). Indruzione per li R. Economi delle Chiese e Benefici vacanti, n. 5 p. 42 . Ed appuntamenti della Real Camera relativi , n. 6 p. 44. Istruzioni a' medesimi per la formazione de' conti, e documenti , n. 9 p. 54 . Altre per li sequestri su de' Benesici , Badie , Legati pii , e Canonicati vacanti; ma che gli Economi non abbiano ingerenza fu l'elame di qualunque incidente che riguarda o la vacanza , o la qualità de' Benefici , w.. 10 p. 58 . Provvitto il Beneficio l'Economo percepifca pro rata temporis i frutti naturali o civili , ed a proporzione. la mercede del 10 per 100 fu la fteffa rata , n. 11. Gli Economi non molestino gli Affarratori de' beni de' Benefici vacanti durante il tempo dell'affitto, e preferifcano gli antichi , n. 12 p. 59 . Come e quando spettana i dizitti di procurazione, fuffidio caritativo. cattedratico ', e quarta de' censi e degli obiti alle Cattedrali vacanti,, n. 3 d. p. Seguita la vacanza, gli Economi mandino fubito lo Stato , n. 14 p. 60 . Al-1.5

tra spiegazione intorno ai Cattedratico, ftrene , obiti , fuilidio caritativo , ed altro , e fi tolgono vari abuii , n. 15 p. 61 . Gli Economi fodisfino prontamente agli Economi Curati la mercede , e'l bisognevole per le culto Divino, rilasciandos a loro beneficio il fruttato della Stola bianca, e nera, n. 16 p. 62 . Condizioni richielle per elentarfi dal sequestro li seutti della prebenda, e di matta comune : le distribuzioni quo-, tidiane manuali avventizie iono per fem-

Vacanza delle Chiefe di Padronato Regio , V. Benefici di Padronato Regio. Vacanza apud Sedem non ha luogo, V.

Regole della Cancelleria -Vagabondi, o sieno quelle persone che son lavorano continuamente in qualche arte, fi punifcano come vagabondi : 1. 12 t. 55 n. e p. 195 . Quei che son liberati dalla galea le non si eferciteranno in qualche mettiere, fon trattati come vagabondi, n. 2 p. 196. Tutt'i forestieri ch' entrano nel Regno, fra tre di debbano prender arte, e prefentarli al Governarore del luogo, e dar notizia di 1 sua persona, altrimenti saran puniti come vagabondi, ed anche quelli che l'occuitaffero : nel qual bando fon comprefi anche i Napoletani, e Regnicoli, n. 3 s 4 p. 196 e 198. Tutt'i forcilieri si prefentino, n. 5. La G. C. e le R. Udienze procedono come delegate nelle canse de' vagabondi , n. 6 . Quei che vanno in abito di pellegrino, dopo tre giorni partino da Napoli, n. 7. L'inquilini e padroni di cale che ricettano giovani cel oziosi , debbono contegnarli a' Giudici de' Quartieri , per passarli a' luoghi deilinati, n. 9 p. 199.

Valimento sopra gli effetti de Forestieri e Regnicoli astenti s' impone per li biloeni dello Stato: 1. 2 1. 31 n. 11 p. 24t.

Vallalli, V. Baroni.

Udienza di Guerra, V. Tribunale, o site Udienza Generale di Guerra , e Cala Reale ..

Ve fitore delle galee vigili che tutta la gente, addetta terva personalmente : non faccia affiento di piazza, nè cambio alcuno fenza, ordine del Re, o del Generale e tenga cura del regiltro delle par-

tice fenza confrontario con quello della Serivania di Razione : non affenti perfone supposté o con antedate , nè che uno fervi per l'altro : che affiila nella Giunta dell' Arfenale pel vieto ed armamento: che non muti le lifte deel' Intrattenuti , nè passarli da una galea all' altra : che i foldi e razioni degli Officiali si paghino nelle proprie mani : che i conti si abbino da dare in due maniere: e che non possa pretendere diritto per le fedi e certificati si danno dal fuo officio : 1. 3 1. 25 1. 25 1. 25 6 44 # 53 P. 401.

Vedove de Servidori della Real Cafa conemuino a ricevere i fusfidi mensuali : f.

10 4.24 1. 1 2. 193

Veleni, niuno poffa venderli : 1. 11 1. 22 m. 9 p. 152 . I delitti di veleno si pustifcone colla morte : 1. 12 1. 77 n. 1 p. 249 . I compratori di medicamenti nocivi ancor si puniscone, n. ? p. 250. Il venditore del toffico , o veleno , è punito colla morte : non si prendano ocsci dal mare, o fiumi con erbe nocivi

Vendita ed alienazione de' beni della Chiefa e Luoghi pii laicali, gli Ordinari e la Corte di Roma non vi hanno ing renza, ancorche fondati con loro affenio, o approvati . 1. 1 t. 11 ap. 4 n. 4 e 7 p. 418 . ....

Vendite d'entrate fatte dalle Università e dalla R. Corte si riduchino al y per eoo, sidotte al 5 per 100 ; e le vendite in / vita al 10 per 100: / 11 1. 25 m. 5 p.123. Vendite de' beni fiscali si riducano al giuflo valore, cioè quelle vendute al 70 per 200 al 90 per 100, e quelle al 60 per soo all' 80 per 100 : le Adoe dal 7 al \$ per 100 di fruttato : e'l frutto degli

Arrendamenti al 5 per 100, restando l' evanzo a beneficio della R. Corte: 1. 3 to 14 m. 2 p. 38 .. Vendite fub hafta si stipulino da' Notari

eletti dalle parti, non dalli Maftrodattit L 11 1. 1 ap. n. 2 p. 34. Venditore di bestiame porti con se belletta

Deputati del luogo d'effer fuo , e di budna fama: L 11 1.23 # 3 p. 150-Verduma non pollan vendersi da Ortolani ad altri Oregiani in piccola o grande quentità ; non tenersi nafcofte ne' magaz-;

, Lpd. Gen.

zini ; nè andarsi ad incontrare de' Ri-Ventotene, si fonda in quell' Ifola una Colonia : l. 2 ti 27 n. 1 p. 252.

Vescovi , e qualsisieno altri Beneficiati che fono nell'obbligo di dispensare il terzo delle rendite a poveri , preferifcano quei del luogo, dove li Benefici fon

pofti: 1. 1 2. 7 ap. 1. n. 2 p. 64. et Veicovi, e quel che loro si vieta, siccome gli altri Ecclesiastici , non possono esigere divitto da chi contrae in fiera , o mercato, fenza regal privilegio; nè alzare bandiera fe non con armi del Re e per mano del suo Magistrato del luogo: 1. 1 1 7 ap. 2 n. 1- p. 65, . Li Vescovi non possono far stampare i Calendari dell' Uffizio Divino, se non rivitti ; ed approvati d'ordine del Re , n. 2 . Li Vescovi non possano impedire o negare l'amministrazione de Sagramenti a' Fedeli per fini privati , e di fatto, m. 3 . Ne' Confervatori di donzelle , i Velcovi e gli Ordinari non vi abbino ingerenza: Non s' ingerifeano nelle cause di onorificenze , e diffinzioni de' secolari nelle Chiese : Ne sopra li Maestri di Scuola laici o esclesialtici che sieno, fnorshè di esaminarli nelli rudimenti della Fede : Non han dritto le loso Curie contro gl'incifori di alberi, e dannificanti. i beni delle Chiefe: Non s'ingeriscano nel temporale delle Chiefe, e de' Luoghi pii laicali: E non poffano pretendere diritto dalle Università. o da' Cittadini , per lo permello di poter tenere il Fonte battesimale , o per licenza di amministrazione de Sagramenti . n. 7. Nelle Piazze delle Citel e Luoghi , la giuridizione essendo del Principe, non possono i Vescovi impedire, anche agli Ecclesiastici, li quali efercitano giuridizione, lo affiggere editti., n. 8-p. 66 . Li Vescovi non possono fare indulti, particolarmente a laici, n. o. Edi non facciano esigere diritto da' Cherici per la declaratoria de' requisiti', e per li conti delle Cappelle leicali i Si vieta loro il fare i testamenti dell'anima, ». 10. Non possono esigere da' Capitolari , ed altri Ecclesialtici ! la Strena in tempo di Natale ; e qualynque prestazione per mali oblatico le

0,0

funzioni ponuficali le faccino nella Cattedrale , e non in altra Chiefa : e , non procedano con censure, o pubblica Benitenza ex informata confcientia contro gli Sposi per supposto concubinato. m. 11. Nell'apertura delle Scuole non abbino ingerenza autoritativa , n. 12 . Nemmeno negli affari delle Levatrici ; nelle controversie funerarie; negli affasi de' Luoghi pii laicali , salvo il visitarli graus , e'l deputare un Ecclesiaflico gratis ne' conti ; ne possano concedere licenza di questuare, n. 13 . Li Vescovi, e loro Vicari non possono dar licenza di armi agli Ecclesialici, neppure per ulo di caccia, n. 14. Li Ve-scovi non possono obbligare li Governanti del Pubblico di affiltere alle di loro funzioni , s. 16 p. 66 . Effi non possono pubblicare editti contro gli Ecelesialtici, che camminano di notte, nè di tenere ronde notturne, n. 17. Tantomeno pubblicare editti fenza il permello del Re , n. 18 . Nè esigere disitti per l'amministrazione de Sagramenti , o per licenza di amministrarit. ancorche volontari, n. 19. Effi non pofsono far carcerare laici , ne sequestrare i loro betti , n. 22 . Li Vescovi non possono alterare la pagella ai Consessori , n. 27 . Ne ingerirsi nell'ademnimento de legati pii di Meffe, n. 29 A 68 . Non han dritto d'impedire la fibertà de' Monaci e Monache, e di qualunque Chiefa , valersi nelle lore feste de' Musici , che lor piaccia ! l. 1 1. 23 ap. 6 n. 15 p. 258. Velcovi fono subordinati agli Arcivesco-

vi, a' quali debbon ubbidure: l. 1 f. 7

ap 2 n. 20 p. 67. Velcovi di Regno firaniero, devono li decreti in S. Vifita fatti in Regno farli noti ne' R. Tribunali : L. 1 1.7 ap. 2 M. 21 p. 77 . Effi debbon ottenere l'enequater alle Boile, e domandare il seria permeffo per l' esercizio del Sacro Ministero in S. Vista nel Regno ; ed anche l'exequatur per efeguirfi i loro decreti , editti , e scritture , colle clausole ivi fpiegate, n. 25.

Viatico non possa impedirsi a' Parrochi il prenderlo dalle Chiefe de' Regolari per-forministrarlo agl' infermi : h 1. t. 14 ap. 3 n. 5 p. 131 . Senza però interef-iarli in cos alcuna , n. 6. Vicario Generale de Vescovi , ed Ordina-

ri non posson essere forestieri del Regno: l. 1 s. 23 ap. 10 n. 1 p. 263 . La earica di Vicario Generale è incompatibile con quella di Penirenziere , e colla eura delle Anime, come pure quelle di Provicario Generale : e tanto l'uno che l'altro devon effere forestieri della Dioceli, n. 2 e 3 e 5 e 6 p. 264. Il Vicario Generale deve effer dottorato nella Univertità di Napoli , non ammettendoli privilegio di dottorato nelle Uniwerfita effere , senza dispensa del Re, n. 4 . Dove fia tenue la rendita della Mensa Vescovile, il Re dispensa, che il Vicario generale fia Dioceiano, n.7. Li Velcovi ed Ordinari del Regno straniero , li quali han luoghi addetti alle di loro Diocesi in Regno, debbano tenere un Vicario generale nel Regno, a tenor del Breve di Clemente Papa XIV de' 11 Giugno 1771 efecutoriato in Regno, n. 8. Il Vicario del Metropolitano non ha dritto di spedire ordini al Vescovo Suffraganeo, ne poò al medelimo dirigerli , ma alla Curia Suf-fraganea : non possa comminare pene spirituali, nemmeno contro li Vicari e Cancellieri delle Curie Vescovili : nè ammetta appellazione dalla citazione del enformendien , o del mandato ingiunto al reo presentatofi spontaneamente, n.9.

Vicario Capitolare non può fare la visita della Diocefi, spedire dimifferie per Ordinazioni in virtà di facultative di Roma, e tener concorfi per le provifte delle Parocchie vacanti : gli fi flabilifes l'onorario di ducati dieci al mefe , e di carlini trenta al Cancelliere, e'i diritti della Curia fi confervino per lo Vescovo successore: 1. 1 1. 23 up. 11 m. 1 p. 264 . Il Vicario Capitolare non dottorato poffa efercitare col voto di un Affeffore privilegiato ed approvato in-Regno , n. 2 . Il Vicario Capitolare non poffa vellire Chierici , n. 3 . Ne promuovere nuovi Ecclefiafiici : non alteri la disciplina, ne lo stero della Chiefa , e de' Cleri della Diocefi , ma lafet / rutto nello fisto in cui fi trovano le cofe fino all' andere del movo Prelute , \* 4 p. 265 · L'elexione del Vieario Capitolare di Beneverso vieta approvata dal Re , \* 5 · Morro il Vecoro , il Vicanio Capitolare , e l'Gapirolo facciano l'inventario dello fipagio del defunto, fecondo gli ordinagenerali , per farfene l'ufo convenientedal Velcoro fiscetifore con intelligenza del Re, \* \* 6 · La Carica Primaria da' Concili , nella R. Jaliverità equivate al Dottorato nel Dritto Canonico ; perciò il Lettore di quella e effendo eletto Vicario Capitolare , può efercitare tal carica : a norche non fià Dottorato-nel

Dritto Canonico . #. 7. Aggiante Uniformandoli il Re al favio fentimento di core ta Real Camera ha prescritto con ordini circolari a tutti li Capitoli delle Cattedrali del Regno che nelle occasioni dell' elezione de Vicari Capigolari non possono circoscriversi le loro facoltà, e molto meno limitarsi il tempo della loro durata : dovendofi l'efercizio della carica estendere sino alla provista della Chiefa vacante, per renderme conto al Prelato che gli succederà nel governo della Chiefa. Sarà perciò unicamente cura del Capitolo lo speculare che la scelta cada in que foggetti, che alta purità del co:lume uniscono ratenti corrispondenti a confervar l'estetezza dell'eccleffatten diciplina , e però il Vicario Capitolare abbia a continuare nella carica durante la vedovanza di quella Chiefa Episcopale, senza verona restrizione, giusta le Sacre regole, ed in particolare il prescritto nel Con-cilio di Trento . Palenzo 9 Aprile 1796. Ferdinando Corradini . Signori Prefi-dente e Configlieri della Real Camera .

Viear; de Veicovi devono effere dottorati, e procedere per la via ordinaria fecondo-la polizia del Regno; ne comandare a l'aci con armi fpirituali in materia temporale: 1. 1. 7 ap. 2 n. 15

p. 66.
Vindicarii niuno possa di autorità propria,
ma siagli tecito disendersi con pari armi:
1. 12 1. 20 n. 1 p. 123.

Vino, non possa vendersi a minuto ne' suoghi proibiti, ne in quelli comprara lo: 1, 4 s. 7 m 15 p. 216. ( sinno-).

vata diverse volte, e ripetuta l. 4 t. 14 n. 51 p. 398 ) . Ordinazioni intorno alla gabella del ducato a botte di vino ridotto a carlini nove, n. 28 p. 233 . Ifruzioni per la vendita del vino a minuto , n. 35 p. 241 . Non ff aprino magazzini da vender vino a minuto fenza licenza del Delegaro, n. 36 p. 242 -Niuno fia immune dalla gabella de carlini nove per botte di vino , n. 54 p. 250 . Si abolifce il jus probibende del vino a minuto , e si unifice questo. Arrendamento con l'altro del ducato a botte, alterandoli il dazio di altre gr. si fopra i carlini undici ed un grano. con effer lecito ad ognuno vender vino a caraffa , s. 72 p, 270. Si abolifce il jus proibitivo del vino a minuto ne Cafali, conforme alla Città di Napoli. con pagars' il dazio di carlini fedici er gr. due per botte , ed effer lecito ad ognune vender vino; n. 75 p. 272. La gabella delle gr. 162 a botte di vino para nell'immiffione alla Gietà di Napoli e fuoi borghi anche da quei che l'immettono in minor quantità di un barile , purchè fia per causa di commercio, e non per ufo proprio , o fia: per imbalciata, nel qual cafo fone immuni, n. 76 p. 273.

Viti colati non posson venders, come mocivi alla salute : 1. 11 s. 23 n. 16. e 17 p. 155. Visita de Euoghi pii laicali , li Vescovi

Visita de' Euoghi pii laicali , li Vescovi nulla esigano: l. a s. 11 ap. 2 n. 5

p. 116. Visita de Protocolli , V. Notari e lor / Officio .

Viffa, e rendimento di conti della Chiee Eflaurie, Confraenzie, Offedali,
Confervatori, e fimili Luoghi pii, fondati, e governati da laici. Trat'i nomati leoghi pii amminilirati de laici,
evecundi vifface que ad fipinimalia sansana di foforo minimali renti di quel chatana di foforo minimali renti di quel chane al la redditione del conti intrevenga i
m Depurato ecclefishico: la fignificatori
ai foedita del Razionali col Depurato
abbia la via efecativa: sono fi ammentino a novos amminilirazione, je nom
pagare le fignificarori: Il Tribonale
Millo. Invigli, perché ogni amo fi

rendino li conti, e decida sutte le liti poffan nafcervi : i luoghi amministrati fcovi : 1. 1 t. 22 p. 222.

Visita delle Spezierie . V. Ptotomedico . Visita, de' carcerati della G. C. si facciaoeni Sabato da uno de' Confielieri della Real Camera , e si spediscano di giuftizia : 1. 3 t. 16 m. 1 p. 289. Priana si spediscano, e si visitino le cause de' Chieriei , . 2 . Non si visitano per debiti che non sieno flati per quin ici giorni carcerati, ne fopra li trenta ducati , n. 3 p. 200. Si visitino prima i poveri, ed ogni mattina alla prim'ora si visitino li carcerati non scritti nel libro, . 4 . Li delitti de' furti e ferite non poffono visitarsi , sp. s. 1 p. 201 . Nel visitare li consumaci si abbia magor cura all'intereffe del Fisco , a. 2. Quando le parti domandano giuttizia non ha luogo la visita, ma la capia si prosiegua con giustizia regolare, n. 3. Nelle visite si fentano li Fiscali, e li Commessari, . 4. Nelle Udienze in ogni Sabato si faccia la visita de'carcerari, a. 5. Li rei di ferite gravi e pericolose di vita, comesse con qualche istromento, non si possono visitare, ancorchè vi concorrelle la remissione delle parte , & 6 . Nelle visite de'rei così civili, che criminali, si offervino le leggi, z. 7. Li carcerati per debiti di lettere di cambio si visitano fino alla fomma di ducati cento : l. 3 t. 18 ap.

4 n. 3. p. 296. Visitatori Generali furono stabili per esaminare la condotta de' Ministri Politici e Militari, e come offervavano le leggi:

Vita Milizia si deve al fecondogenito nel feudo conficato : quelta non si deve al figlio naturale: 1. 4 s. 2 m. 112 p. 153. Vita ed onestà degli Ecclesiastici, V. Ec-

clesialtici non poliono efercitare offici. Vitalizi, V. Denaro a vita . Viziosi, diffoluti, giocatori e tavernieri, fono riputari infami, e la loro testimo-

nianza non fa fede, nè si ammertono ad officio pubblico : 1. 12 1. 57 1. 1. p.

Uniformi Militari delle Potenze firaniese, i Sudditi del Re che l'attengono,

non poffono farne ufo fenza Sovrano beneplacito: 1. & t. 2 ap. 1/n. 13 p. 71. da foli Ecclesiastici, fon soggetti a' Ve-. Università, i conti di queste non si rivedono per la terza volta : nè fi rivedano fe non fatto prima deposito, o il pagamento : 1. 4 t. 2 m. 137 p. 156 . Le Università immuni contribuiscono ne donativi, z. 163 p. 159. Le Università degli Abruzzi ne' confini rivelino gli animali ogni anno, n. 164 . Li pagamenti mal fatti con parlamento vadano danno de' mali mandanti , 2. 165 . Niuno firmi con stampiglia senza dispensa, n. 166. Non si ammette revifione de' conti delle Università in Camera ad istanza de' cittadini se non sieno almeno otto, fuochi numerati, e scribenti, 2, 172. Non possono i Tribunali imporre collette o altro pelo alle Università senz' ordine del Re : 1. 4 t. 4 n. 8 11 p. 190. Niun Barone polla coltringere li Gabelloti o Affittatori a pagar denaro alfegnato a paga-menti Regi, o a particolari, e dovendo conseguire per entrata feudale , l' Università l'affegni un corpo dopo affegnato alla R. Corie e fuoi Affegnatari, d. n. 6 13 . Li Sindaci , Collettori e simili che si elegono dalle Università per servizio della R. Corte, non si posfono rimuovere dal Giustiziere o sia Preside: 1. 4 t. 5 n. 18 p. 199. Non si faccia affaito de forai e di altre entrate delle Università de' Cafali fenza licenza del Delegato: 1. 4 s. 7 n. 69 mettersi nella visione de conti delle Università, ma deputare chi affifta : 1. 5 t. 4 m. 84 p. 70. L' Università che vien condannata a pena pecuniaria, e per qualche contumacia, non avendo rendite comunali, debba imporre una colletta agli abitatori tecondo le facoltà.: 1. 5 4. 5 m. 1 p. 77 - Senza Reaffenfo non s' imponga colletta : 1. 5 1.6 2 3 p. 79 . Le Università non possono fpedire Sindaci fenza precifa necestità : l. 5 t. 7 1 t p. 89 . Le commelle generali delle Università si tengano da foli Capiruota della Real Camera, ap. I m. 5 p. 105 . Senza giulla caula non si gravino di pesi le Università, s. 7 p. 106. Non si fpedifca R. Affenio per

- 1-Geogle

le Università fenza preventivo decreto Avendo il Re con forprofin veduto, che Agginnio di expedit della Sommaria, n. g. Le spese per lo passaggio delle Troppe si fodisfino alle Università dal Cano della Partita, n. 10. Li ricivi sian firmati dagli Ufiziali che comandano alla Partira , fenz' aitro vitto buono, n. II. Ogni cittadino può agire in beneficio del Pubblico, n. 15. Le Udienze non s' ingeriscano negli affari dell' Universita , n. 22 p '107 . Per attraffo 'de' crediti strumentari non si spediscano Commeffari contro le Università, n. 24. Dove si vive a gabella, gli Etclesia-fici paghino co laici i pesi pubblici di dazi e gabelle, facendosi tol franchi di quella della farina a senore del Concorato, n. 16 p. 108 . Senza regio affenso non possano le Università contrattare debiti : 1. 21 4. 21 m. 5 p. 123 . ( V. anche Amministratori ed Ammi-

nistrazione delle Università ) Voce delle derrate si faccia nella forma confueta dal Governatore . Governanti . e Depurari, e si rimeria al Consiglio di Azienda, e alla Carrera: non consegnandosi le derrate al sempo liabilito, il creditore non interpellines il debitore, valga il prezzo del tempo convenuto; e qualora non si fuffero raccolte, si poshi l'intereffe pel pagozio d' olio sin all'otto per cento, quando il debitore abbia per la metà di ottobre notificato al creditore la scarsezza, e non facendolo, retti obbligato alla confegna del genere : fe il denaro antecipato si dia a chi non coltiva, non sia tenuto al genere, ma alla reflituzione del deparo con l'intereffe del fei per cento: 1. 5 t. 11 op. 4 n. 1;0 3 p. 256. Dandosi grano a mutuo per la feanina, nel restituirsi si considerino li prezzi del tempo dell'accredenzato, e del restituito, e a proporzione si restituifca insieme con l'interesse del sei per cento di mora : li padroni de' terreni fono obbligati di fomministrare a'coloni la femenza al prezzo corre nella confegna, e pagarsi quello alla raccolta; e non tenendolo, si obblighino gli possessioni di grano improntario al prezzo della confegna, e restituirlo con l' intereffe del fei per cento, m. ? p. 157.

in alcuni luòghi delle Provincie del Rei gno si facciano le voci delle derrate l poco curandosi le Regali Istruzioni emadi nate nel 1795, dalla di cui inoffervanza derivano continui rielamoti contro lo flabilimento delle voci ; ha fovranamente determinato, e vuole che si rinnovino gli ordini al Governadori locali per l'elatta elecuzione delle mentovate Iltruzioni, e che chiunque voglia richiamarsi dalle voci faciende l'abbia a fare tra venti giorni, e presso gli atti di dettevoci, o al Real Trono, e rimetterali gli atti dai Governadori locali in quelta-Real Segreteria di Azienda nel folo canfo di richiamo , dopo qual tempo non: si dia luogo a gravame alcuno; e che l' elezione de' Deputati si faccia ne' prin-cipi del mefe di Giugno per la dovuta vigilanza dell' annotazione de' prezzi . Nel Regal Nome partecipo a V. S. Ill. quella Sourana determinazione, acciò. edifca i circolari in cotella Provincia di fuo carico, per la di lei efatta offervanza. Nap 21 Gennaro 1707 . Ferdinando Gorradini . Sig. Commef. de Campagna, e Prefidi delle Provincie . Uomo libero, colui che lo vende diviene

fchiavo : 1. 12 t. 65 n. 1 p. 232. Voranti nelle Cattedre de' Rogi Studi, V. Studi della Città di Napoli.

Uso di Capoano e Nido, volgarmente detto alla Nuova maniera; e Capitoli de' Proceri e Magnati : con quelti due usl vien molto alterata la forma di flabilir la dote alle femmine, e di fuscedere i padri a' figliuoli nelle doti e negli altri, beni los pervenuti dalle loro madri premorte, e parimente quelle a' beni de' loro figliuoli ereditati da' loro padrà premorti : l. 11 t. ult. conf. p. 262.

Ulura non polla accufarsi per via di denuncia, ma proporsi formale accusa: 1. 2 1. 12 n. 64 rito 237 p. 238 . Anche il Fi-scale dee regolare le sue istanze come l' acculatore, r. 20. Il Procuratore del Fifco può profeguire simili caufe , r. 21.

Uture, la Vicaria procede in quelle caufe come delegata: 1. 12 t. 6 n. 6 p. 34 . Nelle cause di usure le Udienze procedono come fuddelegate , e perciò le Corti locali non poliono ingerirsi; n. 8 p. 35 . ComINDECE GENERALE -

mettendosi afura con lettere di cambio. la Vicaria procede per t'ufnra, e'l Delegate per l'esecuzione delle carnbiali: 1. 12 s. 8 n. 6 p. 23. Il foro de-gli usuraj è il laicale: 1. 12 s. 53 n. s p. 188 . L'ufura è un delitto pubblico, e ad ognuno. è lecito di accufara : cutem a th is cheap, saulu soib is con intereffe, e si punife colla pubblicazione de'beni , ne zo Non si comi peri grano , orzo , ed altre vittuaglie prima della messe, o dopo, per empire l'usura è palliata, n. 14. 1 magazzini, e alpettare il tempo del- Usurpatori della giuridizione si puniscono la fame per venderie, fotto pena d'uinra , n. 3. Per propua del delitto di ufura, bati la pubblica fama, e tre restimon, ancorche singolari, che dapongono in cause proprie, n. 4 e 5 p. 180. Ne casi ftraordinari, nel punire i facinorosi, ed ufuraj, si concede dal Principe facoltà straordinaria, con difpenia all' ordine giudiziario , n. 6 p. 190. Per li delitti di ulura si offervino le leggi del Regno . n. 7. Contro gli ufuraj manife li posfa procedersi ex officio , n. 8 . Nel delitto di ulura siprocede en officio, ne posta inibirsi alcun giudice triminale dal Delegato de' tambi, il quale possa procedere nel civile, e'l giudice criminale nel criminale, n. 9 p. 191. Ne' Tribunali Callegiati si procede con delegazione, privilegiando la pruova anche di due an . corchè principali , rinunciando al loro intereffe, o di due o tre testimoni sin- Zingari, ed Egiziani, come di mala gegolari, n. 10 p. 192 . Nel delitto di dar denaro a mutuo con l'intereffe, e si preferive la norma da tenersi , cioè, dopo feorsi i giorni convenuti , corra

etal adulta a a gent a come The properties of only of year

an of A accompanyment

l'interelle, e che non vi sia patto di dar generi alla voce ; ma l'intereffe m:fo in capitale , o efatto intereffe dal matuo col peggo, è ufura, e si procede ex oficio, n. 12 p. 193. Non si hanno per ulurari que contratti , per li quali le leggi hanno prescritte le azioni civili, n. 13 p. 194 . Con ciò non s' intende abolire le leggi e prammatiche, le quali proibilicato le niure naicenti da contratti dolosi - e dove il mutuo e

colla pena capitale : 1, 12 t. go s. f. p. 130 . Niuao carceri , o pigaori di autorità propria , n. 2.

Zeca dell'oro deve effervi lega pura Le fenza difetto ; nella lega d'argento si folliene una quarta e terza parte di uno sterlino, e tal volta la metà: nell' oro più di meazo sterlino non si softiene: 1.)4 14. 8 n. 186 p. 345. Si da il modo dellaranca dell'argento per le conio del sanispi in. 187 p. 346. Niuno può sinuan tienza del Maestro della Zecca, n. 183; Non può estrarsi dal Regno argento in pezzi non favorato fenza permeffo della Corte , n. 189. Non più si permette il coniarsi moneta per conto de' mercanti, come di cattiva lega, n. 190 p. 346.

nerazione, sfrattino dal Regno : 1. 12 cla, n. 12. Si dichiara effer lecito il Zuccaro, per ogni cantaro s' impone car-

lini dodici e mezzo per cantaro : 1. 2 fe:31 % 12 p. 241.

FINE DELL' INDICE GENERALE.

Shhood

Le ben note circoffanze dello Stato, e la mancanza della circolazione del numerario, il quale, come che abbondi, ristagna nelle mani de privati, e rende difficile e dannolo il Commercio, han · posto nella necessità il Re di prendere, dopo aver intelo il pieno parere del Supremo Configlio delle Finanze, tra gli altri provvedimenti, quello di far efibire per monetarlo tutto l'oro, e l' I. Che fieno eccertuati dalla preferitta efiargento lavorato di puro luffo, o ridotto in maffa, talvo quello, che fervisse di ornato perionale. E perchè non folo non ne fentiffeto danno i proprietari , ma anzi ne riportaffero vantaggio, col mettere a profitto tali metalti interamente ozioli ed infruttifert, con fue Sovrana Legge nell' averné disposto l'adempimento, ha propolto e lacciato ancora alla loro libertà, o di ricevere tante carte Baficali, proporzionate non già al femplice giusto valore di ducari tredici e grana feffanta di argento a trolo di Napoli, ma di ducati quindici e grama venti a libbra ; o di averne tanti fondi de' beni di suo Patronato, o degli Allodiali, fenza fortoporfi all' atta, corrifpondenti alla rendita del cinque per cento; o di tante partite di Arrendamenti alla fiolia regione; e in oltre così l'una, che l'altra rendita franca d' ogn' imposizione fiscale, e dell' istessa decima o in fino a frutto vitalizio da regolarfi fecondo la data norma; prescrivendo i termini così nella Capitale, che nelle Provincie del Regno all' ordinara elibizione forto la pena della s ordinata etiolizione lottu la pena wena-perdita de detti metalli, da cedere im lill. Che sieno eccetuati quelli dell'insi-beneficio de denuncianti, che lubentre-ranno nei diritti, e condizioni titaliline:

per gli proprietari. Or convenendo che quelle fagge disposivio ni abbiano in follievo comune la mangiore estensione, ha voluto, e vuole, che fi efeguano per gli ori ed argenta lavorati, o forfe ridotti in maffa col disegno di riformarli, di tutte le Chie-fe della Capitale, e del Regno, sia del Clero Scholare, fia del Regolare dell' uno, e dell'altro feffo, di qualunque laicale , o ecclefiallica Confraternita , Collegi, Confervatori di uomini, e donne, Cappelle, Eftaurite, e altri forto qualunque denominatione, ancorché anpartenellero a' Priorati, o Commende di Malta, e a qualunque altro Corpo, per privilegiato che si voglia : E che quindi fieno fottoposti alle steffe dereminazioni , prefe colla divifara Sovrana Legge per gli privati possessori, però colle leguenti eccezioni e dichiargzioni

. or ab : T:

bizione gli argenti ed ori lavorati, che fono addetti, e necessari al Sacro Culto, come fono i Calici, e le Piffidi, I Vali del Sacro Critma, per l'Olio degl'infermi, e per l'amministrazione del Santo Battetimo, gli Otteniori per la esposizione della Santa Eucaristia , gli Incensieri colla Navetta , il Bacolo , detto Paftorale, Bocale, Bacile, e Bugia Pontificale de Vescovi, le Croci per le Proceffioni, e gli Afperfori cal Secchio per l' Acqua benederta. E la religiofità del Re ave aggiunto le altre a che qui fi dichiareranne

II. Che fi escettumo gli ornamenti, o cornici alle Carre di Gloria e alle altre che fono fituate in cornu Epifiola, o Evangelii, le fortili incaftrature di sale metallo alle Sacre Immagini dipinte; e le Corone di argento, che atali Immagini fogliono rimaner fiffe , gli Oftenlori delle Reliquie de principali Santi Protettori di ciascun luogo, e delle altre tutte; il sui pelo mon giunge ad una libbra di argento , come eccettua altrest i Voti di argento, ed oro; che non siene di una certa importanza.

delle Statue, che nel medesimo si rendona oftentive nei morni delle fue Feflività, di Montelantangelo de di So Nicolò di Bari.

IV. Che sieno eccettuate ancora le Statue de' Santi principali Protettori di ciascum luogo .

V. Dovendosi fiffare da tali, Corpi morali la scelta de' proposti compensi, comanda che si convochino i Capitoli, Fratellanze, o Individui de' Collegi, e col voto del maggior numero si dichiari la qua

96
lità de divifati compeni, e formariene
l' atto folenne da inferirii nel libro delle Conclusioni, e manifelatini in carta
autentica ciò che fi è concluso colla efibizione di rutti detti ori e al argenti colla deferizione e peso a coloro che fono
definiari Regi Cambioni in quella Citetà, con designare persona di loro fidusi and affiltere al peso, e sifiazione del

valore de metalli. VI. Qualora detri. Corpi morali fiferano la Iciala ia tanti beni fruttiferi, come fopra (cectro de vitaliz; convenienti folio intrata propriettar), fast periodi della privati propriettari, fast periodi di continuo della continu

VII. E poiché i proprietari, che contravcveniffero alla Sovrana Legge della preferitta esbizione tra i termini stabiliti, debbono incorrere nella pena della perdita de' detti metalli, vuole, che questa

In itermifibile anche per gli Corbi morali, feuz che polfano foufuri talla cul. pa, negligenza, e trafgreffione de brog. Capi. Amministratori, Governatori o Directori, che fieno, rimanendo però esti affottamenente tenuti alla indenaz, zazione in favore di effi Corpi morali, si pubblichi fec. Nepoli 23 Marza 1748.

Ferdinando Corradini . La Prammatica che qui si enuncia è del

Tutti i più favii Legislateri &c. Comandiamo che qualsivoglia persona di qualunque ceto, flato, e condizione non ardifca di avere, tenere, o confervare da ora in avanti a qualunque titolo vafellame di materia monetabile di oro . e di argento di qualunque forta, fotto la qual denominazione comprendiamo rutti e qualsivonliano lavori di oro, e di argento, eccettuandone foltanto que' lavori, che servono all'ornamento perfonale sì di uomo, che di donna, e le posate di argento di tavola. Tutti gli altri lavori , o maffa di oro, e di argento rettino proibiti, fotto pena della perdita dell'intera roba, che si acquilla dal denunciante. &c. Nap. 27 Morzo 1798 . Ferdinando . Saverio Simohetti .,

## ERRORI

Pag. 15 col. 1 v. 42 ad

ivi) v. 42 palla.

- 185 cell 2/v. 27 Naufrie

-1.1220 col. s v. 44 ricatateon

P. o. C. d. Tan.

17. Che leno eccernate affecta le Stan e e e metta purcipali l'ro arcri di e al la

V Louise Self office do tall. Componental in scena or projection of the project of the components of t

parlante dal Neufragio ricettatori

104 9 11 1

, espen

1 3. 14

industries

amovado

its at to

e Blatt mitool engine of the Baylot acquisit forms

- - Greyth



